



- ARA 2067





ľ

## GUERRA

· Y · DEMEAD

•

.

# SULLA GUERRA

DOTTRINE E FATTI

RELATIVE ALLA

## STORIA UNIVERSALE

CESARE CANTÙ

Vincere è auder innana





T O R I N O
CUGINI POMBA E C. EDITORI
1851.

#### SULLA GUERBA.

#### S. 1. - La guerra.

Allverbe, in un giorna di battaglia, vodne sporsa la campagna di multi cadaverl, di membra peste; e i gernii del fertii e la pieta di emrohendi vi rammentano il dolere dei padri, delle danne, dei figli foro, serbati ill'abbandone e forse alla miseria, estramone all'irreparabile lutto; e quando mitra distrutti i riccili, inendiali i villagoi, le citta esposte ai imphi patamenti degli assedj, o alla sebudonati al brutale soldato, ferenono la natura e l'emanisi, ne le guerre appoipon meggio cela instantena decessi d'orritti emaltati della societi, sec'he l'futilo statiata debba limitarai a impedirle e nulta più; e follia l'applicarti o lo studio o le leggi.

Sentimento ouurevole, foodato sopra il concetto dell'umana bontà, ma che repugua alla storia e allo scopo morale degli studi scientifici, attesoche ronsidera come latale ciò che per lo contrario procede di conserva cogli altri elementi sociali.

Legasi la guerra colla politica per le ragioni del farla; cell'economia pubblica per l'arte d'amministraria; colla legislazione per le pene e le ricompense militari; colla medicina per la scelta dei combattenti e per la loro conservazione; colla geografia per l'indispensabile conoscenza de luoghi; colle matematiche, la meccanica, la fisica, per l'uso e il perfezionamento de' maleriali; colle istituzioni civili pel modo d'organizzare gli eserciti; colla filosofia per quei del reclutare, per gli avanzamenti, per mantener la disciplina senza sceniare l'impeto, e misurar i gradi di volontà che conviene mettere in movimento. Lo stato della milizia esprime lo stato d'una pazione; è storia della nazione stessa allorchè tutti i poteri sono ristretti in mano d'un solo; è indizio di crescente civiltà quando le armi non sono all'arbitrio di quellu stesso che rende la giustizia o da norme alla religione; è rivelamento di felicità guando non servonu che a tutelar la pace, e fare che i frutti di questa nun sieno turbati da nemici esterni o da interui sommuvimenti, Si cambii la costituzione d'un popolo, e cambierà i modi della guerra : riesca la Russia ad affigger alla terra i Cosacchi, e tutta Europa ne risentirà : le strade ferrate, i palloui diretti. Il vapore applicatu a difesa delle fortezze, stan per mutar aspetto a quest'arte. Un illustre pubblicista napoletano pose per iscopo della legi-lazione il procurare a tutti sicurezza e tranquillità. Sebbene sia vero che più alto debbe levar la mira l'ordinatore d'un popolo, stà però che della sicurezza sentesi maggiore il bisogno quanto più crescono la civiltà, l'industria, la ricchezza d'un paese, e che del progresso medesimo ella è condizione e assodamento-Ora la protezione della guerra è necessaria per coltivar le altre arti.

La guatitia stessa non vale se non appogiata alle armi, colle quali si promunino i deverti più decivid. Pra van battoglia prestruta e una vinta ci stamo dergli imperi, divexa Napoleone la vigilia di quella di Lipsia. Orribila nei particolari, può la guerra esser nobile nel fine, preziosa ne risultamenti; talchè assennatamente proferi Thiers che quand'essa è ridotta a una escouzione puramete mevanica, diretta a respingere e ammazari a menicii, non de degna di storia; ma quando vi sì veda una massa d'uomini, posti i movimento da unico e vasto persiero che si stiluppa tra lo schianto de l'uninisi, con altrettanta estuteza quanta le daborazioni di Newton o di Cartesio nei silemio del gabinetto, allora con la considera del productioni della de

Una scuola moderna, adoratrice dell'esito, ha voluto mostrare che, lu fine, la vittoria lorca sempre ulla parte miglione. Mel cia conciamo noi a questa acetterta, noi Italiani; repurer crellamo che in questa forma, la più evidente della lotta fin lo spirito e la mant fin. vegasi aquanto a questa possa quello soprastra, tanto che i progressi delle armi move ci fan sicuri dalle invasioni, che altre volte mutarono farcia all'Europa.

Invano dunque vorrelibesi bestemmiarla come uno stato anormale, un mero svilonno di forze, un mestiero. Mestiero è la guerra per gli ignoranti, scienza pei 6 valent'uomini, dicea Folard; e Saint-Cyr ben rifletteva ch'essa si compone di mestiero. d' arte, di scienza: qui come in tutte le altre, i primi concepiscono, operano, effettuano; i sopragiunti ragionano, compiono, migliorano. Paragonale le avvisablie del selvaggi, che si assaltano con feroce impeto, corpo a corpo, senz'altro intento che di nuocersi e trucidarsi ; paragonate anche gli attacchi ; e le schermaglie degli erol sotto Tebe o sotto Troja; paragonatele, dico, colle : moderne fazioni, e per esempio, col passaggio del Danubio nel 1809 entrante luglio, quando cencinquantamila combattenti, derivati dalla Dalmazia, dai Pire- . nei, dal fondo dell'Italia, trovaronsi con meraviglia riuniti il giorno medesimo a valicare un largo e rapido fiume con quattrocento pezzi d'artiglieria, sovra ponti ... gettati all' Improviso; e di subito spiegaronsi sulla sinistra a battaglia in due linee, e circuirono i trinceramenti del nemico, obbligato a cambiar di fronte cella sinistra indietro; stupenda operazione, che la più precisa sarebbesi appena potuta sperare în un campo d'istruzione e con pochi battaglioni, e che attestava i grandi. In e concordi progressi della ta tica, della strategia, delle fortificazioni, delle maechine da guerra, dell'amministrazione militare, e fu coronata solendidamente dalla 🛝 battaglia di Wagram. Allora vi sentite portato a riconoscere che nella guerra ini principalmente si verifichi quel che Bacone dice che la scienza è forza, e come in questa applicaz one delle scienze esatte sieno ad ammirare le combinazioni della matura intelligenza dei capi, dell'energia de' combattenti, della perfezione delle macchine, di quella disciplina che esprime la concordia e che non è supplita dal coraggio (2).

(4) Una feroco
Forza il mondo possate, e fa nemarni
Diristo. La man degli e e i memprimata
Semini l'impustizia; i padri l'hanno
Coltivata col angue, e omni la terra
Altra massa nen da.

Marrie

2)
Basta a morir; ma la vittoria e il regni E pel felice rise si concordi impera.

Lo stesso

LA GLERRA.

Perrò le guerre sono il sogetto consedu delle storie; da esse l'ispirazione delle belle nit; da essei ci autoporti delle genti move, e le oposte delle sdul-tei s'esché Daute reputava sarchée perfetta la lingua italiana quandu cantasse le armit. 1 nomi de grandi guerriera vanno fanosi al parce più di quelli de benefattori del genere omano: l'abbità e la fortuna militare danno maggior gioria presente e postumi che qualsiasi allor merito; non e è avarizia nel compousarle: gli neglesi d'un secolo e computavano argutamente quanti milioni si fossero dati un altro-cere fertionato, a confronto di quello che introdusse l'innesto del vajuolo, vasterino.

"Ma appunto perché primo elemento della guerra è l'uomo, e questu ha intelligenza, ha volontà, passioni, capricci, che possono scemar o crescere il valore positivo, onde ben diceva Napoleone che la prima qualità di chi milita non. è la bravura; limporta che il gran capitano sia filosofo onde calcolare pronta-, mente la bonta e armonia del suu esercito, e quel che con esso pussa intraprendersi; e quanto convenga ad una data impresa, ad un tal nemicu; acconciare insomme i concetti alla natura, al numero, all'efficacia dei mezzi di riuscita e di opposizione. E ancora perchè all'uomo vuolsi riguardare, allettano tanto le guerre. dove un popolo combatte per sentimento o difesa propria, sovra quelle ove non fa che obbedire al cenni d'un despoto, il quale può fin dare l'ordine che si perda la Battaulla! Luigi XIV comandava a Villars di assalire gli Olandesi o più nou comparituli inmanzi: - Ma pensate, o sire, che questo è l'ultimo vostro esercito. . . - Non importu? non chiedo che battiate il nemico, mu che l'assaliate. Se perdete, datemene noticia privala. Colla vostra lettera in mano scorro Parigi, a mat conosco i miei Francesi se non vengo a roi con ducentomila soldati, coi quali o since o mi sepellisco sotto le rovine del mio reame.

Hawit cessi pit ortibile di questo croismo? Che se mi lusingasse la superbiache un principe gettasse un occhio su questo filtro non pel principi fatto, i vorrei ricordingii che Luigi morendo lasciava detto a suo liglio: Lo ho amato troppo la giuerrà; non m'imiture, në nelle enormi spese che mi costo. Di mali siffatti può un re pentiris: ma riparrisi: ma riparrisi: ma riparrisi: ma riparrisi:

Per lo contratro chi non si senti battere il cuore di generose affezioni quando vide Atteiles le Spartani oppore gl'interpid piet all'invasione persiana; Siracusani e Nitimantini respingere fin alla morte il giogo di Roma; i collegati Lombardi vintere di Lepano; gii Oltandria chiannere le inondazioni in soccosa, cale armi ancora inesperte; e ai di nostri la Spagna in nome del suoi statuti, il Napolettono in nome dei suoi re, la Germania in nome della nazionalità, la Gercia in nome della Croce, repulsare l'oppressione straniera? « Una luona causa (dice sous), algoninge qu'il avvantaggle della guorra il coraggio e la conditenza.

niera più determinata cardita. Può anche presumere di aver pio per se chi abbia il giustità, di cui sese è rectetto raturale. Percita visuesto vantaggio quando si

faccia guerra senza necessità o per capriccio; di modo che, qualnunge sia l'esito, secondo i terribili e profundi giudizi di Dio che distribuisce la vittoria per ordini e mezzi affatto reconditi, può dirsi, quando non si mette la ginstizia dal proprio canto, che si combatte sempre cun furze inegnali » (1).

Cosi diceva l'eloquente prelato, ma alla Corte d'un re conquistatore : noi lo ripetianio alle generazioni sorgenti, per le quali la guerra non fla che uno sforzo verso la pace; lo ripetiamo alle genti deboli per discordia, le quali, vedendo come l forti per unione abbiano già cretto un altru llio colle proprie mani, sospirano d'ottenere anch'esse nuova patria, e riunire le cognate città uscite da un medesimo capo, e raccolte con migliori anspizi; speranza, intorno a cul dobblamo faticare, e trasmetterla elaborata ai nepoti (2).

Due scnole nutevulissime dei nostri giorni, poi congressi appositi hanno proclamato il tempo che eserciti non ci saranno più; che la conoscinta utilità del commercio e degli interessi materiali avrà lusegnato agli nomini e ai governi la necessità della pace; ed escreiti saranno bande d'industriall che andranno a lontani paesi per eseguire immensi lavori, tagliar gl'istmi di Suez e Panama, raddrizzar fiumi, mettere in comunicazione laghi, scavar miniere, disseccare paludi, acciocchè tutta la faccia della terra sia messa a frutto pel migliore vantaggio di tutta l'umana generazione. Liete fantasie, come di chi indovinasse il tempo quando più non saran necessarie tante vele alle navi, perchè più non respireranno che ad ore fisse zefiro e noto !

Intanto che arrivi questo più sperato che sperabile accordo del fatti e delle opinioni, del pensiero e del potere, il quale perpetui la pace vera ed agevoli gli incrementi della civiltà e il regno di Dio; che l'Europa trasformi l'esercito permanente, aggressivo per sua natura, in esercito nazionale e a tempo, milizia di pura difesa, non fermiamoci a gemere sui mali che tutti conoscono, ma i cui rimedi son troppo lontani da noi, e descriviamula, se volete, come una malattia ma inevitabile. Perchè però anche in mezzo a queste storie di dotta distruzione ci sia sempre di faro l'idea murale, riferiamo questo pezzo d'uno del più eloquenti filosofi dell'eta moderna:

· Fenomeno degnissimo d'attenzione, il mestier della guerra non tende a degradare, a rendere feroce e duro chi l'esercita, anzi lu perfeziona. L'nomo più onesto è ordinariamente il soldato onesto, e per me preferisco il buon senso militare ai lunghi sviluppi delle persone d'affari. Nell'uso ordinario della vita, i militari sono più amabili, più facili, anche più cortesi degli altri; fra le tempeste politiche mostranei generalmente intrenidi difensori delle massime antiche, e i sofismi abbaglianti cadono quasi sempre inuanzi alla loro dottriua; volontieri si occupano

(1) Une cause éridemment injuste est un puis- | forts que les trailes les plus solemnets : lu France sast fordeau, qui entrare les operations d'un geatral. L'iniastice familiarise avec la désertion : elle muchifie le manoue da zele, sert de prétexte 4 la lichele, rend la faligne plus importane, les la Peniasule, Parigi 4812. daagers plus écideals, et la gloire moins chere au cour de soldet. L'investon de Portagal fut de la part de Napoléon na acta de rinlence, qui répugnail aux plus valgaires senliments d'hamaailé. Les armées françaises furent accablées par la conviction de son iniquité : les troupes anglaires reparent une avavelle ardeur de la justice de leur couse. Toutes les nations cantinentales avaient été blessées par l'épée de Xapoléon , mois aucune . à l'exception de la Prusse , n'était écrasée. La sentiment comus d'hamiliation , l'espoir de se venger , el les prompts sabsides de l'angleterre . inical pour leurs gouvernements des liens plus

ne pouvoil compler que sur lears cruialse; l'Anofelerre étail russurée par leur amour propre. W. F P. Napien, Hist. de la guerre dans

(2) Vivite felices quibus est fortuan peractu Jam sun! Nas alia ex aliis in faiu vecemur. . . . Effigiem Xunthi , Trojn mque vidells Quam restræ fecere manus, melioritus apto Auspieita.

Si quando Tyberim, victuaque Tybridis arra latrara, gentique mea data mania cernam, Cognatas urbes olim , popalosque quibus idem Dordanus aucior,

Atque idam casus, unam fecienna atramque Trojam naimis; muncul nostros es curo no

Vincinio poles

di cose e cognizioni utili; l'unica opera antica d'economia politica è d'un guer riero (Senofonte), e la prima in Francia è di Vauban. In essi la religione maritasi all'onore in notevole maniera; e quand'anche di quella meritino i rimproveri per la condotta, non le ricuserebbero la spada se n'avesse mestieri. Assai parlasi della licenza de' campi: grande certo; pure il soldato ordinariamente non vi trova questi vizi, bensì ve li porta. Un popolo morale ed austero porge sempre soldati eccellenti, terribili solo nella mischia: la virtà, fin la pietà s'alleano assai bene col coraggio, e non che affievolire il soldato, l'esaltano. Il cilizio di san Luigi non gli era d'impaccio sotto la corazza; e Voltaire convenne di buona fede che un esercito, disposto a perire per obbedir a Dio, sarebbe invincibile. Racine quando seguiva l'esercito di Luigi XIV come istoriografo, scriveva non aver mai assistito alla messa sul campo senza vedervi qualche moschettiero comunicarsi con somma edificazione.

« Né solo lo stato militare s'associa perfettamente colla moralità dell'uomo, ma, cosa straordinaria, non ne indebolisce le mansuete virtù, che pajono l'opposto del mestier suo. I caratteri più dolci amano la guerra, la desiderano, la fanno con passione. Al primo segnale, quel giovane amabile, educato ad esecrar la violenza e il sangue, lanciasi dal focolare paterno, e corre coll'arme a cercar quello che chiama il nemico, senza ancora sapere che cosa sia un nemico. Jeri avrebbe rabbrividito se per cuso avesse schiacciato il canarino di sua sorella; domani lo vedrete salire sopra un mucchio di cadaveri per veder più lontano, come diceva Charron: il sangue che d'ogni parte inonda, lo anima a versare il suo e l'altrui; e grado a grado inflammato, giungerà fino all'entusiasmo della strage.

«Eppure lo spettacolo del macello non indurisce il vero soldato; e in mezzo al sangue che fa scorrere, è umano, com'è casta la sposa ne' trasporti dell'annore. Rimessa la spada nella vagina, la santa umanità riprende i suoi diritti, e forse i sentimenti più generosi sono fra militari. Vi rimembra il gran secolo della Francia? Religione, valore, scienza eransi posti in equilibrio, e n'uscì quel bel carattere che tutti i popoli acclamarono come modello dell'Europeo. Separatene il primo elemento, e scompare l'accordo cioè la bellezza. Non s'è riflesso abbastanza quanto tale elemento sia necessarlo a tutto, e la parte che sostiene anche dove gli osservatori leggeri potrebbero crederlo estrano. Lo spirito divino che s' era particolarmente posato sull'Europa, addolciva persino i flagelli della giustizia eterna; e la guerra europea fla sempre segnalata negli annali. Si necideva certo, si brucitava, si struggeva, mille inutlli dellitti sì commetteano forse: ma non cominciavasi la campagna che a maggio, finivasi a decembre; si dormiva sotto la tenda; il soldato sol combatteva il soldato. Giammai le nazioni non erano in guerra, e ciò ch'è debole rimaneva sacro traverso le lugubri scene di questo flagello.

"E magnifico spettacolo era il vedere tutti i principi d'Europa ritenuti da non so quale imperiosa moderazione, non domandare mai ai loro popoli, neppur in istante pericolo, tutto quel che se ne poteva ottenere; servivansi dell'uomo con riguardo; e condotti con forza invisibile, evitavano di scagliare sulla sovranità nemica un di quei colpi che possono rimbalzare. Gloria, onore, lode eterna alla legge d'amore, proclamata sempre al centro dell'Europa I Nessuna nazione trionfava dell'altra; la guerra antica non esisteva che nei libri, o fra popoli assisi nell'ombra di morte; una provincia, una città, qualche villaggi terminavano guerre ostinate, col cambiar padroni. Mutui riguardi, pulitezza squisita sapeano mostrarsi tra il fragore dell'armi; la bomba in aria evitava i palazzi dei re; e danze e spettacoll offrivano spesso giocondo intermezzo alle battaglie. L'uffiziale nemico, invitato ai festini, veniva a parlare celiando della battaglia che si darebbe domanie e fra gli orrori di mischia sanguinosa l'orecchio del moribondo poteva udire ac-

ceul di pietà e formole di cortesia. Al primo segno della battaglia, spedali ergevansi d'ogni bands; medirina, chiururgia, farmacsi vi piodavano i numeresi loro alumni; e fra loro elevavasi il genio di san Giovanni di Dio, di san Vincenzo di Paloso, più grando, pi intere dell'unono, costante come la fede, attive come la speranza, industrioso come l'amore. Tutte le vittime vive erano raccolte, trattate, consolute; oran piana era torca dalla mano della s'enera e della cartifa.

• Terribili sono le funzioni del soldato, ma convien dire che tengano ad una gran legge del nuotto spirituale; ne è meravigila che tutte le nazioni siensi accordate nel vedere in questo flegedio alcun che di più particolarmente diviso che negli altri; ni sentata rande e perfonda ragione nelle sacre carte stivilla II titolo di Da depti escretti. Rici, e sventurali perche re, no i regilam necessità proble re, con l'estima necessità un considera del nel particolarme del producto de

Pei deliri dei regi il popol soffre;

ma più giusto avea detto Giambattista Rousseau

Dei re l'ira arma la terra, Arma i re l'ira del Ciel.

... Ne vi sfugga che questa già si terribile legge della guerra non è che un capitolo della legge generale che pesa sopra l'universo. Nel vasto dominio della natura vivante regna una violenza manifesta, una spezie di rabbia prescritta, che arma gli esseri sa mulua funera: se uscite dal regno insensibile, scontrate il decreto della morte violenta scritto sulle frontiere stesse della vita. Già nel regno vegetale comincia a sentirsi questa legge; dall'immenso catalna fin alla più umile erbolina, quante piante muojono e quante son uccise! ma se entrate nel regno animale, la legge prende di colpo spaventosa evidenza. Una forza arcana insieme e palpabile mostrasi continuamente applicata a minacelare il princilpio della vita per mezzi violenti: in ciascuna grande divisione di questo regno fu scelto un numero d'animali, perchè divorassero eli altri: onde v'hanno insetti di preda; uccelli, pesci, quadrupedi di preda; non un istante v'è nella durata, che l'essere vivente non sia divorato da un altro. Sopra queste numerose razze d'animali è collecato l'uomo, la cui mano struggitrice nulla risparmia , uccide per nutricarsi, uccide per vestirsi, uccide per ornarsi, uccide per attaccare, uccide " per difendersi, uccide per istruirsi, uccide per divertirsi, uccide per uccidere : sa quanti barili d'olio gli offrirà la testa del pesce cane o della balena; il delicato suo spillo infligge sul cartone del museo l'elegante farfalla che colse a volo in cima al Monbianco o al Chlmborazo; impaglia il cocodrillo, imbalsama il colibri; al suo cenno il serpente a sonagli vien a morire nel liquido preservatore che dee mostrarlo intatto agli occhi d'una sequela di curiosi. Il cavallo che porta it suo padrone a caccia della tigre, pompeggia sotto la pelle di quella belva istessa. L'uomo domanda all'agnello le sue budella per farne risuonare un'arpa; alla balena i suoi barbigli per sostentare il corsetto della fanciulla; al lupo i denti più micidiali per levigare i leggeri lavorii dell'arte; all'elefante le zanne per formarne giocatoli da bambini; le tavole sue sono servite di cadaveri. La filosofia 47 può anche scoprire come la strage permanente sia preveduta e ordinata nel gran tutto.

 Questa legge s'arrestrebbe all'uomo? no per certo. Or qual fia l'essere che sterminarlo di terminatore di tutti? Egli stesso: l'uomo ha incarier di senanare l'uomo. Ma come potrebb'egli compiere la legge; egli ente morale e misericorde? egli nato per annare? egli che piange sovra gli altri come sovra se stesso; che trova volutta nel pianto, sicobe al fine inventa finazioni per piangere? egli cui l'apparere? su dichiarato che gli si ridomanderà sin all'ultima stilla del sangue che abbia versato ingiustamente? (1)

La guerra compirà questo decreto. Non utile la terra cite esclama e chiede sange il la sugue degli ainimali non le basta; nepor quello de rè, vessto dalla spada della legges. Se tutti la giustinia umana li colpiese, non Varrebbe più guerra; me seaa non potrebbe raggiungere cile porbi, e spesso anche li ri-parmia, senza sospettare che la crudele umanità contribuisce a randere necessaria la guerra, se attra cecità non mono stupida e funesta non renisse ad estendere nel mondo l'esplazione. La terra non ha esclamato livano; la guerra s'acornde; l'uomo, preso da un fuero deiro, seni'i ni ne collente a'avanza sud campo, nè sa quel che voglia o quel che si faccia (2). Ch' è dunque mai questo terribile enigma? Nalla vi è di più contrario alla sun atura; epure non gli ripuga, e con entusiames fia cosa che ha in orrore. Sul campo di morte l'uomo non disobbelice mai; multa resista alla fora che lo trascina a battaglis; innocente assession, siromento passiro d'una tremenda mano, si tuffa nell'obiso chegii medestimo scarò, dà e ricere amorte senza dubtiere chegi tiseso fha faita.

Così dal moscerino all'uomo compiesi continuo la gran legge della distruzione violenta degli esseri; tutta la terra, continuamente imbevuta di sangue, pon è che un immenso altare, dove quanto vive, debl'esser immolato senza fine, senza misura, senza tregua, fino alla consumazione delle cose, fino all'estituzione del male, fin alla morte della morto (5).

" Ma l'austema deve cobjer più direttamente e più visiblimente l'uomo: Fan-jego Jostenniatoro giac come il sole autorno a questo giobo intellere, te oria l'asciel respirar um nazione che per colpirae un'altra; ma quando un deitto, e mas-im corti delitto domarono la misenta, l'angelo s'altra; ma quando un deitto, e mas-im corti delitto domarono la misenta, l'angelo s'altrati: infatientamente agiste e i presto; come il tizone rotento vedecemente, l'immensa pressenza dei son moto lo l'arcido gresarte a tutti i possi della terrible sua orbita fiede a un tratto tutti l'appoid della terra; altra volto, ministro d'una vendetta precisa el invalibile, in-prodid gella terra; altra volto, ministro d'una vendetta precisa el invalibile, in-prodid presente a la lora, godi chia abevane, loro appetito de frecciona deliquenti, che tocchi dalla coscienza, domandono il suppilito e l'accertano per rivarari l'appaignose. Elizob lo resti sangue, veramon ad offiriro e totol una rara giurratia si, farà rocconiare los guerre desolatrici prodotte dai delitti del padri.

g. É duagou divina la guerra, perobé é una legge del mondo. Divina ê per le visç coasegemar d'ordina superiore, hato general iche perichear i; conerceurar poco, conseciule perché poco cercate, nê però meno certe. Chi potrebbe dublitare che la morte trovata in batagia non abbia grandi privilegi? ril priorita redere che le vittime di questo giudizio spaventevole abbiano indarno versato il same loro? Non convince insistera su questi punti in un secolo tuto liferio; prer teniano, sempre gli occibi fisi sul mondo invisibile, che di tutto ci darà spiegationi.

«La guerra è divina nella gioria misteriosa che la circonda, e nell'irresistibile sua attrattiva. Divina è nella protezione concessa al grandi capitani anche più artisicati, di rado colpiti nelle battaglie, e quando la loro fama non potrebbe crescer, più, o che la loro missione è compita (4). Divina pel modo onde si di-

(5) San PaoLo, ed Cor. L 15. 26.

<sup>(1)</sup> Genesi, IX. 5.
(2) Abi terror? del conflitto encernodo
The objionde esceranda qual è ?
Non la sanno. A der morte, a n
Qui nestr'ira ognun d'esti è vegato.

ire (4) Carlo V dicera: S'é mai sentito che una patta di cannone colpisse un imperatore? C.

chiana. Gli autori immediati della guerre vi sono strascinati della circostanne; al momento preciso Die s'avunu per vendicare l'iniquità dei figli degli nomini, e la terra avida di singue, aper la boca per ricoverio, e tennesdo in sono di activa con este di activa della distingua, aper la boca per ricoverio, e tennesdo in sono di activa internativa di consistenti della periori della distinui chiercasi, per la pluminosti sonosti annonazione colla potever le rotonti omicide; ma queste basse considerazioni non di cliquano di guardare più in su.

D'vina è la guerra ne risoltamenti, elu assolutamente sottraggoni alle produzioni della reporizioni della reporizioni della reporizioni mane; giarche possone sesse aflatto differenti il domazioni, hembel l'azione della guerra siasi di qua e di la mostrata eguale. U'han guerre che avvilismo le nazioni per secoli, altre che le elevano e perfettora d'oppini maniera, e ristorano in un batter d'occhio le perdite momentanec con un visibile incremento di popolazione. La storia e i mostra più volte lo septiazolo d'una popolazione rieva e resecute fra le battaglie più micidiali: una v'ila guerra visione, guerre di malelizione, che la coorieza riconosce più che il ragionamento; le nazioni ne restano ferite a morte e nella potenza e nel carattere; il vincitore de gegatato, spovorio, e gene fra i tristi soi allett, mentre sulle terre del vinto, dopo qualche momento, non trovereste un telato, non un aratro cui manchi la mano.

« Divina è la guerra per l'indefinibile forza che determina i suoi successi. Io non credo che Turenne abbia detto Dio è sempre pei battaglioni più grossi; o forse lo disse celiando; o se sul serio, in senso limitato. In fatti Dio, nel temporale governo della sua providenza, non deroga (salvo il caso di miracolo) alle leggi generali : e come due uomini son più forti che uno, centomila devono aver più forza di cinquantamila. Quando a Dio chiediamo la vittoria, non iuvochiamo ch'e' rompa le leggi universali; ma queste combinansi in mille modi, e si lasciano vincere fino a un punto che si può assegnare. Tre son più forti che uno: sì, ma un nomo abile può profittare di certe eventualità, e un Orazio uccidere tre Curiazj. Un corpo che ha più massa ha più movimento: si, se le velocità sono eguali; ma altrettanto vale l'aver tre di massa e due di velocità, quanto tre di velocità e due di massa. Così un esercito di quarantamila nomini è fisicamente inferiore ad uno di sessantamila; ma se il primo prevale in coraggio, sperienza, disciplina, potrà battere il secondo, giaechè ha più ezione con minor mole. Le guerre poi suppongono una certa eguaglianza, altrimenti guerra non v'è, nè mai bo letto che la repubblica di Ragusi aprisse guerra col Granturco, o Ginevra col re di Francia (1). Un certo equilibrio è sempre nell'universo politico, anzi non dipende dall'uomo il romperlo, salvo rari e limitati casi; oude le coalizioni sono difficili, altrimenti, quando la politica si regola cosl poco colla giustizia, ogni giorno si unirebbero per distruggere un potente. Ora tali disegni di rado riescopo, ed anche il debole sfugge con una mirabile facilità. Quando una potenza preponderante sgomenta l'universo, fa dispetto il non trovar modi di frenarla : si esce în rimproveri contro l'egoismo e l'immoralità dei gabinetti che impediscono d'unirsi per ovviare il danno comune; ma in fondo questi lamenti non sono giusti. Una coalizione tra molti sovrani, fondata sui principi d'una morale pura e disinteressata, sarebbe un miracolo. Dio che nol deve a persona, e che non ne fa d'inutili, ripristina l'equilibrio con due mezzi più semplici : ora il gigante scapna se stesso, or una potenza molto inferiore getta sul superbo suo viaggio un ostacolo, che dapprincipio impercettibile, ingrandisce non si sa come, e diviene insormontabile; come un ramoscello arrestato nella correntia d'un fiume, produce un interramento che lo svia.

<sup>(4)</sup> L'he fetto.

· Movendo dunque dalla ipotesi dell'equilibrie, almeno approssimativo, che sempre s'avvera, o perchè le potenze belligaranti sono eguali, o perchè le più deboli hanno alleati, quante circostanze impreviste possono scomporlo, e far riuscire o syanire i più grandi divisamenti, a dispetto dei calcoli dell'umana prudenza? Quattro secoli avanti l'era nostra, alcune oche salvarono il Campidoglio; nove secoli dopo quella, Arnolfo imperante, Roma fu presa da un lepre; e certo ne una parte ne l'altra facea conto sopra alleati e nemici sillatti. La storia è picua di tali avvenimenti Inconcepibili, che sventano le meglio architettate speculazioni. Se poi guardate all'importanza che ha nella guerra la potenza morale, converrete che in nessun luogo la mano di Dio si fa sentire più evideute; ne mai l'uomo è più spesso e più vivamente che alla guerra avvertito di sua nullità e dell'inevitabile possanza che tutto regola. L'opinione fa perdere le battaglie, l'opinione vincerle. L'intrepido Spartano sugrificava alla paora, alla paura sagrificò Alessandro avanti la battaglia d'Arbela; e ben n'aveauo ragione; e per correggere questa devozione piena di senso, basta pregar Dio che si degni non maudarci la paura. La paura! Carlo V bellò un epitafio cadutogli sott occhio che diceva: Qui giace uno, che mai non ebbe paura (1). Dell qual nomo non l'ebbe mai iu sua vita? a chi non veune occasione d'ammirare in sè ed attorno a sè o nella storia l'onnicotente debolezza di questa passione, che sovente sembra aver su di noi maggiore impero, quanto menn ha ragionevoli motivi?

« Ne intento la paura nel senso più stretto, la quale e abbastanza rara, et è vergognosto il crederla. Vè una panra femmiulle che fugge strillundo, e questa è permesso, anchè ordinato di non riguardarla come possibite, benchè non sta feuomeno affatto sconosciuto. Ma un'aitra ve n'ha hen più terrible, che scende nel cuore più maschio, lo gela, e gli persuade ch'egil è vinto.

• Questo l'agrello sta sempre sospeso sorra gli eserciti. Un giorno lo domandava di un geuvrelo, Che coè i mo latotagla riatet de rela, dopo un basne di silenzio rispose, lo not so: poi tactiuto ancora alquanto, E ma batteglar, che ti mento crede are persitta. Nulla di fii vic ro. I un unon che si batte con un altro è vinto quando ucciso od abbattuto, e l'altro in piedi. Non costi di due eserciti; Iron onu può esser ucciso iunche faltro sta: le torre si bilanciano cone i morti, e massime dopoche l'invernione della polivere pese maggior eguagianza nel menzi distruzione, una battagia non si perte naterialmente, coe per eservi più distruzione, una battagia non si perte naterialmente, coe per eservi più distruzione, una battagia non si perte naterialmente, coe per eservi più distruzione, una battagia non si perte naterialmente, coe per eservi più distruzione, una battagia non si perte naterialmente, coe per eservi più distruzione, una battagia non si perte naterialmente, coe per eservi più distruzione, una battagia non di perte naterialmente, competente della polivera della distruzione, una distruzione di contente di contente di contente di contente della polivera di la contente di conten

"alla effectione, e dove il numero non ha che fare. L'opinione è tanto potente alla guerra, che da esa dipunde il cambiar la tuntar dell'avvenimento stesso, e, e dargifi den nomi diversi per puro suo talento. Un generale gettasi tra duo corpt comici, e servire dalla sua Corte: to flo to lagidate è perso. Il menio estree alla sua Fatte i fo flo to lagidate è perso. Il menio estree alla sua: Espiti s'è messo fra due fuochi; è perso. Qual dei doe s'ingannò è queblo che si laccio soprendere dalla freduce de als. Supponendo eguali e icrocatane, e massime il numero, mostratemi fra le due possitoni uma differenza che non sia paramente morale. Il termine di circurier el menio (cherurer) è una di quelle espressioni e le l'opinione volta alla guerra, come essa l'intende. La Sportana, al ligido che lagnavato della spadat tropo corta, rispose Arenza d'un passo; ma se il ogarzoue avesse potuto farsele intendere dal campo o dire a sua madre lo son gi-rato, essa gli averbe brisposto d'orit. È l'immagniazione che perte le battagie.

<sup>(4)</sup> Egli selamb celizade: Bisogna che non abbia mai smoccolato una candela celle dita; se no , acrebbe acuto paura di scottarsi. C.

« Nè il giorno stesso in cui si diedero, si sa se furono perdute o guadagnate: ma il domani, o due o tre giorni dipoi. Molto si parla di battaglie nel mondo. senza sapere che ne sia ; sopratutto s'Inclina a considerarle come punti, mentre coprono due o tre leghe di paese. Vi dicono sul serio. E che, non sanete come andò quel fatto, e ci eravate! e bisognerebbe dire il contrario. Chi sta alla dritta sa che cosa avvenga alla sinistra? sa che cosa avvenga neppur a due passi? (1) lo mi rappresento una di queste scene spaventevoli, sopra un vasto terreno, coperto da tutti gli apparecchi della strage, e che sembra sobbalzare sotto il passo d'uomini e di cavalli: in mezzo al fuoco e a vortici di fumo; stordito, trasportato dal fragore dell'armi da fuoco e degli stromenti, da voci che comandano, che urlano, che s'estinguono; circondato da morti, da morenti, da cadaveri mutilati; posseduto a vicenda dal timore e dalla speranza, dalla rabbia, da cinque o sei ebrezze diverse, che diviene l'uomo? che vede egli? che sa egli fra poche oro? che può egli sovra se stesso e sovra gli altri? Tra questa folla di guerrieri che tutto il giorno combatterono, spesso non v'ha un solo, nè tampoco il generale che sappia dov'è il vincitore. Potrei citarvi di molte battaglie moderne, famose battaglie che mutarono faccia agli affari europei, e che furono perdute soltanto perché l'un o l'altro le credettero perdute; di modo che supponendo eguali tutte le circostanze, e neppur una goccia di sangue versata da una parte più che dalla nemica, un altro generale avrebbe fatto cantare il Te Denm e costretto la storia a dir il contrario di quello che dirà. E ai di nostri, così fertili di miracoli, quanti avvenimenti contrari a' più evidenti calcoli della probabilità non abbiem veduto compiersi, a dispetto di tutti gli sforzi della prudenza umana ! Non abbiam persino veduto perdere battaglie guadagnate? Ond'io credo in generale che le batta-glle non si vincano ne si perdano fisicamente; sicchè, se conviene domandar a Dio ogni buon successo e ripgraziarnelo, tanto più nella guerra, la cosa del gropdo 4 che più immediatamente dipende da Dio, il quale su questo fatto volle restringere il poter naturale dell'uomo, e intitolar se stesso Dio della querra ».

#### 2. — Fonti della storia della guerra; poi torrasi della presente.

Tre maniere di scrittori el tramandarono le operazioni guerresche; attori gil a ni, semplici relatori gil altri, influe ragionatori che vollero ridurre guello pres. Li che a sietuza, e trovame el esporoe la filosofia, I primi ponno considerarsi i latini Cesare e Ammiano Marcellino, nel medio evo Joinville e Villebardousia, Ji latini Cesare e Ammiano Marcellino, nel medio evo Joinville e Villebardousia, del tra i moderni fotosa, Montecuccio, Villars, Cadinali, Turenne, Federico II, Napoleone e i tanti formatisi alla sua scuola, i quali, ridotti inaspetataamente al rispos, raccontarono ciò che videro, e mediatono su ciò che avenzoa reaccostato;

<sup>(</sup>i) a Rave di Willington der velle richtenta d'ivinsamente conductives, constit del moit periodicité de comment per la descriace d'ivinsamente conductant folce, affrareas erabese che maintaine decomment per la descriace d'ivinsamente conductant folce, affrareas erabese che supradente treppe por ; i velegorere intanta a qual, che descri della girantat: vincerren, chi deser ratte antique, exercites internati di tatta. Chi del ilitti internation manegare dei fingipiere, declara antique erabete della conservazioni devera; del colora della conservazioni devera; del colora della colora

e fin a quelli che or ci narrano l'impresa d'Algeri, le sfortunate guerre di Kiya e dell'Afganistan, e l'irresoluta spedizione nella Cina.

È vezzo comune agli storici antichi il badarsi sulla descrizione delle battaglie, facendone un vero esercizio di retorica, che i moderni poi tolsero ad imitare, aggiungendovi anche la disconvenienza. Concepiti in questo senso, i loro racconti non somministrano gran luce alla storia dell'arte, e poco più di quella che la mitologia diffonde sui fatti veri. Alcuni però degli storici, se non furono uomini di spada, ebbero da questi le notizie che offrono, onde parlando per bocca loro, fanno autorità. Siffatto è Polibio.

Sui fatti esposti da questi ragionarono altri, e vi portarono la filosofia, e ne dedussero canoni dell'arte. Tali Frontino, Eliano, Onesandro, Giulio Africano, gl'imperatori Leone e Costantino fra' Greci, il latino Vegezio, e ne' moderni Machiavelli, Folard, Lloyd, Tempelhof, Retzow, altri ed altri.

Alcuni trattarono dei miglioramenti di qualche arma in particolare, il che si fece massimamente a proposito di quelle da fuoco quando non crano ancora si raffinate da toglier il dubbio sulla loro opportunità; poscia sull'uso e gli esercizi della cavalleria, e sugli ordini o profondo o tenue (1).

Massime ai di nostri fu voluto piantar la guerra fra le scienze, applicandovi tutti i progressi e i metodi rigorosi, dopo che la Rivoluzione francese chiamò le scienze a sussidio dell'armi per ajutarla a difendersi contro tutt'Europa; e le imprese di Napoleone ebbero aria di dotte spedizioni, ove uno Stato-maggiore sapiente dirigeva le operazioni, e traeva lume da tutti gli accidenti. Le terribili lezioni di quel tempo si meditarono nella lunga pace; nè in altro tempo mal si studio e fece tanto attorno all'arte militare, a migliorar le armi e i metodi, a compiere la filosofia di questa scienza. Nel che grandeggiarono i nomi di Dumas, Pelet, Vagner, Muffling, Napier, Chambray, Saint-Cyr ed altri che si taciono per ricordare i due più illustri, il principe Carlo e il generale Jomini. Ma I libri di scienza non istruiscono se non coloro che già sanno; talchè ad essi difficilmente ricorrerà anche chi desidera vedere come la mente diriga il braccio in quest'arcana vicenda della guerra.

Alcuni poi non paghi di trattar qualche punto parziale, vollero stendere il prospetto generale dei progressi di quest'arte d'offesa e di difesa, la quale fu delle prime a sorgere tra gli uomini, e tanto è ancora lontana dai più formidabili suoi perfezionamenti. Tra questi rammenterò Carrion Nisas (2), autore alquanto affrettato, pure buono nella parte antica: profitta de' classici; ma al mancar di quelli va inesatto e fugace nel medio evo; ai tempi moderni poi difetta delle grandiose teoriche ora generalmente accettate, e perde ogni pregio nelle guerre della Rivoluzione. Rocquencourt se ne valse nella storia che antepose al Corso elementare d'arte querresca (5), ove informato delle più recenti dottrine, stendesi con disuguale ampiezza su molti punti, e principalmente s'indugia sulle guerre della Rivoluzione e dell'Impero.

L'ordine sistematico che è si proprio dei Tedeschi, adoperò Hoyers (4). Stam-

<sup>(1)</sup> GUISCHART, Mém. crit. et historique sur plu-sieurs points d'antiquités militaires , 1773. — Mém. militaires sur les Grecs et Ro-

mains , 1758. GUIBERT , Essai général de tactique. NAST, Kriegsalterthumer, Stutgarda 4780. POTTER, Archwologie, vol III.

Decree, Statiglic opinicipali combattimenti laire d'unage des élèces de l'Ecole rouge mut-béella guerra dei Selte anni, considerate principali ciale, militaire, pur ROCQUENCORAT. Braxelles cipalmente rispetto all'une dell'artiglicria rolle [1856], 4 vol. altre armi (ted.). 1839.

PAPACINO D'ANTONI, Esame della polvere. Torino. 1765 , ecc. ecc. (2) Essai sur l'histoire générale de l'art militaire, de son origine, de ses progrès et de ses ré-colutions, par le colonel Carrion Nisas. Parigi, 4824, 2 vol. in-16". (5) Cours élémentaire d'art et d'histoire mili-

ciale, militaire, pur ROCQUENCOURT. Bruxelles 1856. 4 vol.

<sup>(4)</sup> Geschichte der Kriegskunst.

18 GUERRA.

pasi ora a Parigi una Biblioteca storica e militare, ove si raccolgono gli scrittori di questa scienza, man mano esaminandoli e apprezzanduli secondo i giuduzi più antorevoli, e massime di quelli che nell'ozio di breve sponda proferi il più gran generale (1).

Anche l'agesole letteratura venne in questi tempi condigitrice a una parte dello scibile fin qua trascurato, e dopo la Griferte Kreipsthidictet, co-mincitata a Breslavia il 1755, molti giurnali militari si pubblicarono, di cui oggi escono dodici in Francia, diversi in Russia, due is Nezia, uno dei quali produce le Memorie dell'accademia militare di Stockolon: quattro un Inghiliterra, uno in Sassonia, in Daminarca, ne Paesi Bassi, nel regno d'Annover, nel granducato d'Assia Darmstadt, nella svitzera, due nel Belgiu, quattro nella Prussia, uno a Vienna dove, ciltre la parte tenica, son insertii documenti importanti ai varj rami dell'arte militare e alla storia di questa; in Italia l'Antologia militare di Napoli.

Due Italiani tolsero a trattare in generale della scienza della guerra, l'uno dopo averla esercitata e quindi potendo recarvi idee proprie, i'altro estranio ad essa ma giovandosi dell'erudizione estesissima e d'uno stile che fa nascere flori sulle ispide lande (2). Uno pertanto lascia all'opera sua l'aspetto di un'arida dimostrazione geometrica; l'altro vi semina tutte le veneri d'un libru di amena lettura. Entrambi si giovarono di quanto era stato scritto precedentemente, ma osservandolo sotto aspetto nuovo. E il Napoletano volle veder la guerra come fatto sociale e come scienza in relazione colla civiltà, onde nelle varie epoche accennò le condizioni sociali, e in cunformità con esse i procedimenti delle varie parti della scieuza e della pratica militare, ponendovi a confronto quelli delle arti, delle lettere, delle scieuze: vasto quadro, ove gli accessori talora importano più che il soggetto principale; del che non gli vorrà far colpa nessuno il quale conosca l'importanza di osservare sotto tutti gli aspetti i procedimenti della civiltà (5). L'altro s'impose confini per avventura troppo angusti, che fortunatamente egli stesso viulò per dare alla sua materia ampiezza maggiore che non fosse ad aspettarsi dal titulo. Perocche l'illustre professore non assumeva che di esaminar la guerra nelle sue differenze tra i popoli antichi e i moderni; ma con ciò si condusse ad accompagnare passo passo questa scienza, osservandone in ciascupa età le condizioni.

Confessa il Blanc di aver avulo impulso all'opera soa e tolto esempio de ligo Foscolo, che lilustrando lo spere del Monteccucoli, uni le cundizioni d'uomo di lettere, di pensatore forte se nou profoudo, e di soldato. Il quale delinando la conordanza dell'arte della guerra cole altre, e giu iliuji dello storico di quella, cesì diceva: - La tattica e le artigierie souo elementi della guerra, ma sono comessi alla sittuzione militare che dipende dalat politica, alla strategica che dipende dalla sorgarei de dalle legia della pubblica comomia.

(1) Billindepes kilorique et militure, per l'emplement. Cerries Nina, type evibren productive et Succes (1985) et es exces.

The support et es eller prime per l'emplement et entre per l'emplement et de le present productive per l'emplement et entre prime entre prime et entre prime entre prime entre prime entre prime entre prime entre prime entre pri

tot is improve games to appear use kindre de l'art iè pue. Louista. Priess de t'est de la guerre, ou souques essaits un tiel ientes pour use kindre de l'art iè pue. Louista. Priess de t'est de la guerre, ou soudepuis les auxiens jusqu'à mos journ. Tranchont (vous tableeu analytique, 1857. Laverne l'a fait uvec ceptir l'e sagoriel, moit iuL'Osservazione, il carlcole l'applicazione de'principi di tuto le parti della guerra, produssero le vittine de Creir el e composite de Romani. Alessandro avera prerordinati tutti I mezzi e preveduti gli ostacoli della sua specitione, compituta in nore anni senza naterare il suo propetto, discenzalo prima d'abbandonare la Macedonia. E se l'esceuzione aprita da Alessandro, la prima idra apettava alla sersola d'Espanimondo a delle repubbliche di Alvene e Sparia, donde Filippo avera desunti i principi dell'arte e apparecchiati i triond del nos successiva della consultata della c

• Dopo Pollibio e Phitarro, tre scrittori eloquenti e filosof, Machavelli, Monepuleu e diibino, assumero questa sentenza. Ma per Irela in cui sissero, e più assal per l'attituto de l'non sutoi, le dimostrazioni loro si fondarono più sulle cose pollitiche che sulle militari. E quand'arche avessero dirzizzo il lioro assunto a scopo militare, non avrebbero toccate se non poche epoche della sotia dell'arte. Il diultest ascente ad una storia della costituione militare di Francia, incominciando dalla decudenza dell'impero d'Occidente e da primordi della monaria francese; ma la morte liberandolo da una vita infecire e mal rimeriata, incominciando dalla decudenza dell'impero d'Occidente e da primordi della monaria.

precise anzi tempo Il volo a quell'acre e libero ingegno.

« Se non che anche quest'opera, mirando a una sola nazione, avrebbe somministrato alta scienza militare insufficiente materia. Per giungere ai principi e fissare la loro invariabilità, bisogna risalire per la scala di tutti i fatti, di tutti i tempi e di tutti gli agenti; paragonar il sistema di tutti i popoli dominatori e il genio de celebri capitani, onde scoprire le cause generali che influirono alle conquiste della terra; flualmente esaminare sotto quali apparenze e con quali effetti queste cause generali agiscono a'tempi nostri. Al che non si giungerà se non quando uno scrittore di mente filosofica, d'animo liberissimo e di vita guerriera (rare doti a conciliarsi), con lo studio degli autori antichi e moderni, delle imprese di tutti i grandi capitani, delle scienze che giovarono all'istituzione, all'economia, alla tattica, alla strategica e alla fortificazione, estrarrà una storia dell'arte della guerra; storia che ha quattro età determinate dalle solenni rivoluzioni di quelle parti del mondo illuminate dalle tradizioni storiche: l'età incerta, dalle memorie degli Assiri e de'Troiani sino a Ciro, che ne' documenti degli scrittori apparve primo istitutore di un'arte ragionata di guerra; la prima età, da Ciro sino al decadimento della milizia romana; la seconda, sino all'invenzione della polvere; la terza, sino al presente sistema militare d'Europa. Queste età solonni, suddivise clascheduna in più epoche maggiori, determinate dalle imprese, dalle leggi e dalle teorie de diversi popoll e capitani conquistatori, presenterebbero la storia di tutti gli Stati, poichè le rivoluzioni de' costumi, delle religioni e della legislazione delle genti furono operate dalle conquiste. E perchè l'universa natura ha per agenti la forza e il moto, e la forza e il moto del genere umano sono esercitati dalla guerra, noi vedremmo forse in questa storia l'essenza e i'uso delle forze fisiche e morali dell'uomo, e i diritti e i limiti di esse (1) ».

A molti però sembra inutile e vano il cercare sin fra gli antichi la storia d'un'arte che fu del tutto rinnovata al primo sparo d'un cannone, e che anche dopo d'allora fece essenziali mutamenti e rapidi progressi da Gustavo Adolfo a Montecuccoli e Turena, da questo a Federico II, poi a Napoleone, tali da mutarle

<sup>(4)</sup> Nel Montecuccoli del Grassi , 1. I. p. 255.

20 GUERRA.

faccia. E forse per questo riguardo disse Guibert che, di tutte le scienze ov'è tenuta in escreizio l'immaginazione degli uomini, la militare è quella per avventura su cui più si scrisse, ma dove minori son le opere da potersi consultare.

Aggiungono altri che poco o nulla giovino la storia e le teoriche in arte tutta di forza, e dove non opera il senno ma il braccio. Tant'è ciò vero, che ci sono guerrieri segnalatissimi nella storia, i quali non contribuirono nulla al procedimento dell'arte; battaglie che mutarono la sorte delle nazioni, nulla innovarono nella scienza: anzi v'ha chi sostenne che i tanti eroi segnalatisi ne' ventidue anni delle per sempre memorabili guerre della Rivoluzione, non facessero per nulla progredire le scienze belliche (1).

Ma il famoso Paolo Luigi Courier, in capo alla traduzione sua del Comando della cavalleria di Senofonte, pose: « Molti credono che nessun'arte s'impari nei libri; e a dir vero i libri non istruiscono se non chi sa già. Questi, se alcunò se ne trova per cui l'arte non si limiti a macchinale esercizio di pratiche in uso, possono trarre alcun frutto dalle osservazioni raccolte in tempi e luoghi differenti; e le più antiche sono sempre preziose, o contraddicano o confermino le massime ricevute, essendo quasi il tipo delle prime idee, sgombre da molti pregiudizi. De' precetti contenuti in que' libri alcuni sussistono tuttora, altri son contestati, altri dimentichi o anche condannati da noi; ma non n'è alcuno che non si vegga seguito in qualche parte; ed io m'assicuro che se con quanto dice Senofonte si volessero attentamente confrontare, non solo i nostri usi odierni, ma le pratiche conosciute dei popoli più dediti agli eservizi della cavalleria; vi si troverebbero mille rapporti, curiosi ad osservare, non foss'altro che come materia di riffessioni ».

E per verò dire, chi lasciasse da banda la parte antica dell'arte di coi trattiamo, si priverebbe d'una infinità di raffronti e di osservazioni, tanto più che nella storia dei popoli ogni cosa si collega. E per quanto possa parere superflud studiare la tattica degli antichi dopo che l'invenzione della polvere muto dal fondo le guise del combattere, pure i principi rimangono costanti; se la tattica loro era più semplice e men dotta che ne' moderni, i loro eserciti più scarsi, più angusto il circolo d'azione, pure ciò che fu vero una volta, tal rimane sempire, purchè si sappia il fondo suo sceverare dagli accessori di tempo e di luogo. I grandi generali d'allora meritano attenzione per l'abilità che mostrarono coi mezzi che possedevano; talchè si può argomentare che, se vinsero con quelli, altrettanto avrebbero ottenuto qualora conosciuto avessero le nostre batterie. Chè se è vero che qualunque buon maggiore basterebbe oggi a condurre la manovra di Leutra e Mantinea quanto Epaminonda, come dice Guibert, il generale Lamatique gli risponde che esso Epaminonda, se avesse comandato la battaglia di Lissa ove si tenne l'ordine medesimo, avrebbe vinto al pari di Federico II.

Laonde dice Foscolo: « Se si fosse considerato che le arti tutte sono fondate sui principi veri ed eterni della natura delle cose, che dallo scoprimento, dal calcolo e dall'applicazione de principi derivano le scienze, e che quindi una scienza, più o meno sviscerata, fu sempre la mente dell'arte della guerra, si sarebbero; investigando questi principi, riconciliate le diversità accidentali de metodi anti-

<sup>(4)</sup> Il maggiore Ferenti inseri nel fasciolo UII avanzamento; ciù cho per altro non lo se del Progresso di Napoli una tesi cosò fatta: « Per la Giurippo il maggiore Ciancinili, coma vedivorio e qualita del tempi; quali corecro dai primi rivol, più imman. Perà anche Sainte-Chapello afferma che, gimenti di Franca fino a qui, ripimi sempre di al lon a fatt des grander choses aux armies from sopere e di fazioni militari, ticasi comanemente (osies dei 1792, c'est moins arec des thieries et che, di tatte lo science di arti, quelle singolar- dei intentions systèmatiques, qui acce la force mente si vantaggiassero che alla militari ripus; d'ame, la vigueur du bras et l'exaltation du cousidane, e queste cressessero a nuovo e straordinario prag.

chi e moderni. Nè i fautori dell'antichità avrebbero magnificate le ordinanze profonde e le armi dappresso, nè i nostri contemporanei riporrebbero tutto l'evento della guerra nelle artiglierie e nelle combinazioni della loro tattica.

La guerra, al dir di Vegezio, debb'essere uno studio, c la pace un esercizio. Il solo pensiero, o per meglio dire, la facoltà di combinare le idee distingue l'uomo dalle bestie. « Un mulo, che avesse fatto dieci campagne sotto il principe « Eugenio, sarebbe per ciò divennto miglior tattico? e fa duopo confessare in « onta all'umanità, che per cotesta pigra stupidità molti vecchi uffiziali non sono da più di tali muli. Seguire l'andazzo, occuparsi del proprio alimento e del proprio alloggio, mangiar quando si mangia, battersi quando da tutti si fa · battaglia, ecco in che la più parte fa consistere l'aver fatto campagne e l'essersi incanutito sotto l'arnese . Così scriveva il gran Federico al generale Fauquet. Anche Napoleone indicava qual sussidio debbono cercare dall'istruzione i militari elevati in grado, per meglio trar partito e per isviluppare compiutamente le enumerate qualità d'intelligenza e di forza d'animo. « Leggete e rileggete (di-« ceva egli) le campagne d'Alessandro, d'Annibale, di Cesare, di Gustavo, di « Turena, d'Eugenio, di Federico; modellatevi sopra di essi: ecco il solo mezzo « di divenire gran capitano e di sorprendere i grandi segreti dell'arte della « guerra : il vostro ingegno rischiarato da questo studio vi farà riflutare le mas-« sime opposte a quelle di cotesti grandi ».

Vero è che gli antichi poche particolarità ci tranandarono, atteschè non tonsaer necession offerire a que de he le avano sottocchio. Gli storici poi, iguara della miticia, crotettero e divulgarono e colla hella espositiono restro cretica della miticia, crotettero e divulgarono e colla hella espositiono restro creto della miticia per la collegazione con la collegazione su salero a serolitare la sottenata tule sarebbe, che i Vumidi combattero estata briglie; che i flomania, a sottenata tule sarebbe, che i Vumidi combattero estata briglie; che i flomania, che calcili latte fiscole, en la manura populato. Tito Livio e nel trenino decredio. Nelcele latte fiscole, en la manura populato. Tito Livio e nel trenino di della particolari, e lia a una certo punto anche le parlate, che ridicole riuscirebbero messe in bocca di nostri conheroproarie.

E per veria il racconto delle hattaglie parve sempre a noi uno de'più tello cila skoria pescenti, e massime la moderna. Chi no prespeteri dispete il colinado vedesse il modico l'ilippo consurare i piani del grand Alessandro, come il Botta-quie di Angolomo PS. Resuzal ciò a che ti vaglieno coleste descrizioni di Botta-quie C. Lison dell'arche non vi apprende nulla, perchè non abbastana tecniche; il cilitatate s'annoja quest'interromipiento della rapida successione del raccione il a storia poi ae ritura uni aria romanzasea indecentissima. Ripeteis I raneddojo cilitatate s'annoja, quale gimint la relazione vera dell'assectio di Malta per la sua storia, scalamio: Mi rinercese, mui ilmio racconto è già fatto. Gibbon istena sua storia, esclamio: Mi rinercese, mui ilmio racconto è già fatto. Gibbon istena in issista una di quelle di Tassa. Qualche moderno potrei citare, che nol confessò, oppur fece altrictato (1).

... Quanti non sono, i quali, dopo che un autore pose in campo due eserciti, sogliono saltare a piè pari le pagine ove ne descrive l'urlo, per giungere al risultato? Ne io saprei coudannardi se non condannando me stresse, esperò nella mis Sioria evitai i racconti delle hattaglie, il che m'ha lasciato largo spazio a trattar degli elementi che più evidentempte giovarono al progresso dell'umaniti. Mi

<sup>(4)</sup> Nel 4846 il duca di Belluno pubblicò uno Storia dell'armata di riseren, con documenti pffizioli che amentiscone affatto le particolarità della Luncou balluglio di Marcugo.

restava dunque l'obbligo d'accompagnare le vicende anche di quest'arte senza causare soverchi dilungamenti al racconto; ruperò qui le tesseremo.

Ben sento come la prima objezione che mi faranno, sarà l'esser lo estranlo all'arte di cui entro a parlare. Giustissimo riflesso, che saria bastato a distormene, se non avessi veduto come sovente se ne occupassero altri non militari; e già niù d'uno ne nominai qui sopra : anzi chi diede alla Francia la storia della sua antica milizia? un monaco (1). E tanto più che io non mi levo alla pretensione di tessere la storia generale di quest'arte, ma di farne, com'è l'assunto di questa raccolta, un'illustrazione e un complemento al mio racconto. Per l'uopo, a cul destino questo lavoro, mi glovava l'essere preceduto da molti che ne trattarono. Ho sott'occhio tre storie dell'arte della guerra, e l'una non si fa coscienza di copiar l'altra a man salva; Rocquencourt confessando il molto che deve a Nisas; la Biblioteca militare dissimulando quel che d'entrambi toglie a prestanza. Li diremo per questo placiari? non oscrei, perchè ciascuno y aggiunse il proprio modo di vedere; e man mano profittarono di ciò che già crasi fatto, per dar un passo più innanzi. E andar innanzi è vincere, ripeteremo con Federico II. Altrettanto io farò, e spero aggiungere non poco, pur deponendo la pretensione dell'originalità, che forse non potrebbe ottenersi che col sustenere paradossi al modo dell'Algarotti, il quale non sai se celii o dica da senno. Non che aspirassi a far un libro pei militari dotti, sol volli rendere famigliari certe cognizioni che rendano capaci di giudicarne anche quelli che all'arte sono stranieri.

Uno degli autori di cui più ci serviremo, dovendo parlare delle cose rosmas elli greco, serisse: "Nou mi fart moraviglia se chi macque in essa repubblica trorerà incompito il mio latvoro, percite tracqui alcone particolarisi. Perfettamente institui inegli difiri del lo prasse, "Socciperano più a nobare quanto omnisi che ad approvare quello cil'i o sibita detto; e non peisseramo che lo scrittore trasvula per la conse percite le cose di partero di there momento, ma dirar che la neglesse per ignorama. Facentio dunque sopporre cite riò cit fa esposio sia mediorer o su precitareramo asset meglio latvitui che in surloce, Esport l'equili verrebbe che si valutassero gli storici non dagli ommessi, ma dai fatti riferiti. Se vi al trore allegazione falsa, e certo cite peccarono per innormaza se quanto dirono e riconosciuto vero, perche una ammettere cie di voglia neglazione falsa, e certo cie peccarono per innormaza se quanto dirono e riconosciuto vero, perche una ammettere cie di voglia neglazione falsa, che più filto con più crittate che giustitia (2).

Cl torawa opportuno rifertre questo passo, perché di quelle sense avreno bisogno. Qui basis ogculaquere che, severno di presente lavoro ad illustroni del mio flacconto, pensal tenerlo in uniformità di sentimenti con quello, legnodo coll'andamento generale della societta, everandone la resiporea influenza. Pure dovrò tatovita liseciar alla parada la scientifica sun crudeza, o darea ell'espressione una crudella che sono ben lontano d'avre nel conore. Lunai dal tono di precet-tore, qui dove n'ho meno il diritto che maj, piglerio le dottrine come le ho tro-vate, cercando sempre associarle ai fatti; ciò che il niligiori overettivo alla sconnessa partivolarità degli uni e all'assolutezza delle altre. Percorche noi ricordereno che l'arcidruca Carlo sriese a Paccivice. In guerra bisono susper franzigie; cu un altro illustre marescialto, luterrogato sulle memorie pubblirate dono el comandi, tutti finano a puntino; taddone l'esperienza m' insegnò che nella guerra accede hen oltrimenti.

<sup>(4)</sup> DANIEL, Hist. de la milice française. (2) POLISSO nei franzienti del Maj.

Nulla vogliamu cercare dei popoli ancora privi di civili ordinamenti, ne seggir le vicende delle armi d'offesa e difesa, dal bastone e dal sasso primitivo di Ercole, nella innga carriera per cui , man mano che diventano migliori , si rendono men necessarie. L'arte qui cerchiamo; e di quella dei populi più antichi nulla el consta, nè qualche certezza entra che coi Greci. La prima guerra de'temni eroici, ove compaiano onerazioni militari alquanto regolate, e alcun ordine e disciplina, è la loro spediziune contro Tebe, dove si scorge come elemento della guerra fossero il pugilato e la lotta, tanto che vollero conservarne memoria nei giuoohi nemei, istitutti in quell'occasione. Appena tra molti si trovarono riuniti ad un'impresa, sentirono il bisogno d'ordine, cioè di comando e d'obbedienza; i re di ciascun paese racculsero i loro prodì, e marciarono con essi, senza disposizione precisa, accampando alla ventura, mutandu forma secondo le circostanze. Venuti alla mischia, provarono bisogno di perfezionar le armi, di dar più noja all'avversario che avevasi a fronte, e minore all'ausiliario che avevasi a'fianchi, di restringersi per non essere sbarattati dai nemici. Formaronsi dunque in masse, e alla prova s'accorsero come vi fosse un termine, di là dal quale queste nun doveano più ingrossare. Tali marciavano sopra il nemico, mentre i capi, fuor d'ordine, assalivansi personalmente, e spesso per vedere i loro duelli tutto l'esercito sospendeva la zuffa. Avete già dunque un disegno stabilito al quale uniformar le operazioni, una costanza superiore all'impeto, un coraggio che sa aspettare e soffrir le traversie.

Cosiffatti mostraronsi anche a Troja, dove non si può vedere che infanzia dell'arte. I re de'vari paesi collegati si riuniscopo a Tauride, e di la salpano con numerosa flotta. Giunti sulla riva d'Asia, sbarcano, tirano in secco quelle pavi loro sproviste d'ancora e coll'albero rimovibile; devastanu il paese alleato, poi cinscun capo pone la tenda ove gli pare, in mezzo a'suoi. Sulo ju uno stringente pericolo pensano scavare una fossa atturno all'accampamento. Di qui si lanciano a volta a volta contru Troja, senza che si possa vedere in qual modo intendessero prenderla, giacchè e viveri e ausiliari vi poteano entrare, non v'era opere per avvicinarsi alla fortezza, non macchine per diroccarla; sol di tempo in tempo i Greci davano un assulto, o i Trojani facevano una sortita; allora combattevasi nel piano interposto: i Greci ordinati e silenziosi, gli altri schiamazzanti, con socchi pel generali, e mescendosi in particolari conflitti; senza trombe, senz'armi di ferro, senza cavalli; e se gli assediatori soccombessero, fuggivano alle navi e ai carri: se gli altri, riparavansi nella città. Così stettero dieci anoi finchè nare convenissero della pace (1): quei che dissero soccumbuta Troja, l'attribulrono ad un'astuzia così puerile, che somiglia a racconto di veglia.

Pero già vi scorgi clementi d'ordines Achille arriva con cinquanta navi; su ciascuna cinquanta nomiti, di d'egli firma cinque corpi sotto cinque capi differenti. In dicci anni che stettero accampati insciene, dovettero far progressi nel Farte che sostituivano alla forza cioscensia, consistente solo nella moltiduline e nella forza individuale. E forse colà ioventarono la fainnee, di cui or ora vedermo accistracione. In Omero si trovano el rov, l'argento, io siagno; na non ferro. La parula chalces in lui non significa bronze ma rame, come può comprendenti al farsi con esso i tripodi e gi elimi, gii suculi e lo corazze. Efferse poi non

<sup>(4)</sup> Vedi Racconto Lib. II c. 27.

vuol dir ferro, ma un metallo poco malleabile e fragile, che probabilmente era il bronzo.

Gil escriti non aveano uniformità alcuna, armandosi qual di stagno, qual di tomono di ramo o d'oro; chi adopava lancia, chi spada, chi combattera in carro, chi a piede, e ognuno pensava a sè e a propri somini. L'elmo degli rolle d'intero è generalimente di rame, senza visiera ne mentoniera. Il elimiero per lo più portivas una piuma; quel d'Archille un gran pennacchio o'ror; quel d'il elimiero per lo più portivas una piuma; quel d'Archille un gran pennacchio o'ror; quel de d'Elore un cinioma di evazilo. La corazza di rame coprira dal culo all'adolome, attilibiavasi alle spatie. Archille un cide l'oblidoro per dietro mettere, abbassandosi, a l'appendita de la companio del proprie del considera del considera del proprie del proprie

Qualche eroe è chiamato cavaliero, ma poco o punto combatteasi a cavallo; bensi in carro, a due ruote, e con due o tre o quattro cavalli, aventi un nome. Andromaca pettinava i cavalli del marito, mettea dell'orzo nella mangiatoja, e li confortava con vino pei giorni di battaglia (Ivi VIII. 187., I carri di guerra aveano sul davanti un sedile pel cocehiere, il quale però talora stava a cavallo (Ivi XIX. 595). I cavalli aveano la briglia col morso, lunghe redini di cuojo, riparati il petto e i fianchi: non appare cenno di sproni, nè di ferri ai piedi; e-sebbene Aristofane nomini i cavalli dall'unghia di rame (χαλχαχρότων Ιππον. Caval. 515, pure Senofonte insegna come indurire e arrotondare lo zoccolo de puledri, senza parlar del ferrarli; nè ferrata era la cavalleria romana, Senofonte dice che Ciro riformò gli antichi carri trojani, perchè non servivano che alle scaramuccie, benché montati dal flor dei prodi; sieché trecento carri con trecento combattenti esigevano milleducento cavalli e trecento cocchieri, scelti fra' più arditi e fedeli (Cirop. VI. 1). Nei nuovi carri le ruote furono più robuste e più lungo l'asse; il sedile posto davanti, era una torre di legno grusso, ove il eocchiere, armato di tutto punto e scoperto sol gli oechi, era chiuso fin all'altezza del cubito; ai due estremi dell'asse eran attaccate falci, talché, non tanto il cavaliere, quanto il carro serviva alla guerra.

#### S. 4. - Armi persiane.

Il secoudo grandioso sperimento di loro forze, e che viepiù diede il sentimeto della comune nazionalità, ebbero i Greci a farlo nella guerra Medica: la quale offerso foro occasione di conoscere i modi del combattere degli Asiatiei, e a noi di descriverli.

Le prime spodizioni de Persiani, come della più parte dei popoli d'Asia, a delta di Senodinet, erano migrationi per orcupare passe più feritie, combe portavano donne, figliuoli, tuto il mobile. Avvezi a star sempre a cavallo, facili avvvano le marcie. Fatte conquiste, non vi si potento mantenere che con grossi,
eserciti stabili, e sparsero di guarnigioni l'Asia Minore, l'Egitto, gli altri passiesposti. Ciascuma provincia a cas de maniere di truppe; le un dissoninate alla,
campagna, le altre di guarnigione nelle citità, affatto dissonigiatati tra loro. Delle
pinie era determinato appunitioni di quanto per ciascuma provincia a ce sebbene il
nerbo fosse di cavalleria, non vi mancavano fauti e accieri. Ai comandanti spetra ali reclutari [il mantelimento in viveri o denaro assegnavasi si tributi della
provincia, e lo ricevesano dalla cassa dei strapi. Da questi in tutto il restorimanevano indipendenti i romandanti, saho cie il connando fosse unito alla

satrupia. Le riviste annuali facevansi dallo stesso re, nelle vicinanze delle capitali; lontano, da capitani suol delegati, premiando o destituendo secondo si trovavano disciplinati gli eserciti.

Gista questi punti d'accozzamento delle Iruppe, l'Impero era diviso in acnatosamenti miliari. Le trupe nelle provincie trano distribuite per corpi da mille uomini, e stavano nell'interno e sulle froutiere, ove i passi erano attenàmente munti. Non conoscendo l'arie degli assedi, mettevano gran cura a custodir le piazze una volta octupate, onde vi teneano buone guarnigioni che non commariavan alle riviste (1).

Oitre queste truppe real; altre formavano la guardia particolare de grandi e de starpi, talvolta in numero di mole migliaja, a vendo nario goi opin grando in Oriente un corteggio. Chiunque possedera terre, era obblicato servir a cavallo, onde necessitava un organizzazione militare del popolo, distribulto per decino capiditeri, capiennto, capirnille, capidicennia; i quali capi non appartengeno or capiditeri, capiennto, capirnille, capidicennia; i quali capi non appartengeno no capidare, no forma por la ston maggiore. Bustava dumpos dare uno capita esta della capita del discrimia, che tosto lo trasmetteva, e in un batter d'occhio era raccolto l'eserstito. El riopietph imilitari davano grande autorità, el chiliarchi el rindica godevano molta cousidenzatione, e i generali erano fra più grandi personaggi dello Stato e parenti del re.

Quando i Persiani propó si furono sottrati al servido, chiamaronsi mercuaj renel estasité, e massime ireni, Parti, Saci ed altri nomali esvalieri, eranti isl suel e all'est del Caspio. Al Greel, fiore dell'esercito persiano, datasi dipast un darico al mese, in grando bisogno chiamavanis all'armi lin massa tutti gli abitanti delle provincie, per menari in fota dietro l'eservito, in quattro amit gli abitanti delle provincie, per menari in fota dietro l'eservito, in quattro amit e non vinita. Assegnò loro la posta in Cappadocia, ove furono consolità da ufficial di fer gente, che per arrivati deportuou il tomanos, a estato a l'ersi, dois alia di fer gente, che per arrivati deportuou il tomanos i estato a l'ersi, dois alia tomo a i re atl campo del Persiani, levando man mano gli abitanti del paese che si travavenav, con donne e figlioti l'innunervole codatzo. Per manienersi erano disposti immensi ammassi di grani. Il re é suoi stavano sotto tende, gli altri alla serena. Accostandosi al menico, d'ividensi per nazione.

Quest'ordine (se tal nome gli conviene) è lo stesso che fino ai tempi moderui tennero Mongoli e Tartari.

#### S. 5. — Condizione degli eserciti persiani nella Ciropedia.

Noi crediamo la Gropedas un romanos soriros, ma come si suole, l'autore avrà destundo du vero l'coiro pir nicarraner il suo connectic tatuto più che Senofonte potè conoscere la Preta nella sua spedizione. Che se vi fu cosa, che di esse potesse più a fondo sapre, certo si è l'arte militare. Givoi dinquer riferire qui il discorso che esso Senofonta fe da Ciro dirigere a' capitani; donde appare qual fonses ta disciplina e l'economia de Peris, o se volete, in gererale, quelle dei più artichi; attese che il capitano storiro mirava a dar lezioni a' suoi compatrioti, mente raccontato le imprese e i rangionarmoi dei alopo d'Assigne:

" » Giá è buona pezza, o compagni, che noi, la Dio mercè, abbiamo la pronto aomini, corpi, armi: al presente fa duopo, che pel cammino, per noi e pei quadrupedi che abbiam al servizio, ci portiamo i viveri per ventl giorni. Giusta il

<sup>(1)</sup> Vedi Herren , Politico e comm. dei popoli antichi . secondo Senofonte . Arrieno , Erodoto.

computo mio, avremo a camminare quindiei giorni e più senza trovar vittovaglie: chè, parte da noi e parte da'nemici, per quanto s'è potuto, furon condotte via. Dobbiam dunque portarci sufficiente provigione di cibo, senza di cui nè combattere nè vivere potremmo; e ciascuno tanto di vino, quanto basti per poterci avvezzare a ber acqua: chè vino non si trova per lungo tratto di strada, durante la quale, per molto che ce ne portassimo, non basterebbe. Laopde affinchè non abbiamo, per la subita privazione, a cader malati, converrà regolarci così: in sul principio del mangiare bere l'acqua, chè a questo modo non sentiremo gran fatto il cambiamento : perocchè anche chi si pasce di polenta, la mangia sempre con acqua; e chi di pane, pur esso inzuppato con acqua; ogni maniera di cibo lesso si appresta con quantità d'acqua. Ma sul fin del mangiare, se berremo vino, l'animo rimarrà soddisfatto. Appresso, converrà pure di quel che dopo cena si bee. diffalcarne, insino a tanto che divenuti siamo, quasi senza avvedercene, bevitori d'acqua: il cambiare poco a poco fa che qualsiasi natura si riduca a sopportar cambiamenti, il che ne insegna Dio stesso, il quale bel bello ne fa passare dal cuor del verno ai forti calori, e dalla mezza state ai rigidi freddi.

« Quella pena eziandio, che in portare il peso delle masserizie da letto spendereste, convertitela in portar munizioni da bocca: perciocchè ove queste soprabbondino, non fieno inutili; mentre ove quelle vi manchino, dormirete tuttavia placidamente: caso che no, datene la colpa a me. Bensi chi avrà più robe da vestire, le troverà utili, tanto a sano quanto a malato. Del resto le vivande da portare con noi, conviene che tutte, quanto si può, sieno piccanti, agre e salate; chè queste, come stuzzicano lo appetito, così reggono per lunga pezza. Pel tempo poi ch' entreremo ne' paesi non predati, ov' è da credere che cominceremo a raccorre del grano, converra che abbianio fin d'ora in pronto mulini a braccio da far pane: perchè questo, fra gli ordigni da ciò, è il più lieve a portare. Sono altresì da procacciare quelle cose, onde abbisogna chi inferma; chè queste pesano poco, e fiano all'occasione necessarie estremamente. Fa pur mestieri di coregue, perchè di moltissime cose si attaccano e a uomini e a cavalli mercè di esse: logore e rotte le quali, forza è, se uno non ha legami, restar inoperoso. E ancora chi imparò a radere un dardo, fia bene non dimentichi una rasiera. Gioverà eziandio portare una lima; chè chi aguzza un' asta, aguzza insieme alcun poco l'ardire, essendo una cotal onta per chi, affilando l'asta, resta coll'animo ottuso. Bisogna altresi buona quantità di legname per racconciare carri si di guerra e sì di bagaglio; perocchè in mezzo a molte faccende, più cose restano necessariamente incagliate. Oltracciò s' ha ad avere gli strumenti per tutte queste cose, chè non dovunque si trovano manifattori; nè a far quanto richiedesi alla giornata, bastano pochi. Di più fa duopo avere e un falcetto ed una marra sopra ogni carro da bagaglie, e sopra ogni bestia da soma un'ascia ed una falce: cose a uso di ciascuno in privato, e molte volte recano vantaggio a tutti in comune.

« Dunque riguardo alla vittovaglia, voi capitani de' corazzieri, ricercatene diligentemente quelli de' quali avete il governo, perchè non vuolsi trascurare nima delle cose onde possa alcuno abbisognare: chè su di noi rieadrebbono i bisogni loro. Rispetto poi a quanto io ordino che abbiano a portare i guidatori de'giumenti, voi che presedete al bagaglio fatene esatta ricerca, e chi ne manca costringete a provedersene.

« Voi similmente che comandate a' guastatori, tenete la lista da me fatta di quelli che furono cassati, parte da' lanciatori, parte da' sagittari, e parte da' frombolieri. Or questi debbonsi far militare, i primi con una scure atta a tagliar leguo, i secondi con una marra, gli ultimi con un falcetto: e con questi strumenti si debbono far marciare a schiera a schiera innanzi ai carriaggi, afflinchè occorrendo

d'accomodare la strada, voi tosto mettiate mano all'opera, e anch'io, venendomene uono, sappia donde prenderli. Io poi menerò anche artefici lavuranti il bronzo e il legno e il cuolo, in età propria per la guerra, e che abbiano i loro strumenti, acciocche in qualunque cosa sia mestieri di siffatte professioni nell'esercito , nulla ci manchi. E questi saranno bensi francati dallo stare armati in ordinanza, ma avranno un luogo destinato per servire in quel che sono pratici, a chi voglia nagandoli usare dell'operu loro. Che se parimente qualche mercatante vorrà tenerne dietro per traffico, tolga con sè la vittovaglia pei giorni anzidetti; ma se in questi sara colto a vendere alcuna cosa, gli verrà il tutto confiscato, Tranassati tal giorni, venderà a piacer suo: e qualunque mercatante fornirà nel miglior modo la piazza delle cose vendibili, ne lla da'iniei amici e da me ricompensato ed onorato. E aocora se alcuno per trafficare abbisogna danari. nurchè meni da me persone che lo conoscano, e diano cauzione che andrà veramente coll'esercito, ne avrú. Questo io avverto; se alcuno scorge altra cosa spediente, me ne faccia cenno. Voi intanto ite a mettervi in ordine, ed io andrò a sagrificare per la partenza; e il segno daremo, quando i presagi sieno felici. Allora tutti con le cose dette, si dovranno al luogo ordinato ritrovare sotto a'loro capitani. E voi , o capitani, dopo che avrà ciascuno messa in ordinanza la sua schiera, insieme verrete da me per sapere ognuno il suo posto ».

Questo riguarda l'economia delle marcie: ora soggiungerò secondo lo stesso autore l'ordine degli accampamenti persiani:

« Dovunque II re si attendi, tutti del suo seguito attendati essi pure, militano, state o verno. Ciro volle la sua tenda piantata verso oriente; indi primieramente ordinò quanto distanti da quella del re devono gli alabardieri avere le tende loro : poscia a panattieri assegnò la parte destra, a vivandieri la sinistra, a' cavalli la destra, agli altri giumenti la sinistra; anche il resto dispose si fattamente, che ognuno sapea la stazione propria e per misura e per sito. Al levar delle tende, ciascuno aggiusta quelle di cui gli fu dato l' uso; altri le caricano sopra i giumenti: talche a un tempo stesso vengono vetturali a condur via quel che è stato loro ordinato, e clascuao a un tempo stesso carica le cose sue. A questo modo la stess'ora basta e per levare una tenda sola, e per levarle tutte: cosi per l'appunto è dello apparecchiarle. Auche per la stessa guisa ognunu è incaricato di quello che si ha a fare, onde le cose necessarie al vitto si troviao ammannite a tempo: e per ciò plù d'ora non si vuole perchè sia presto Il mangiare per una sola che per tutte le compagnie. E come coloro ch'erano deputati al ministero di queste cose necessarie, aveano ciascuno il lungu suo conveniente, così anche i soldati nello accampare avevano per sè il luogo a cadun'arma adattato, e sapevano qual era, e tutti senza esitare vi si stanziavano. Chè Ciro veramente come in una famiglia teneva il buon ordiue per un bello istituto. perchè quand' uno ha mestieri di alcuna cosa, sa di certo ove debba ire a prenderla: ma più bello ancora giudicava in guerra ordinar bene le tribò; chè quanto più veloci cadono le occasioni ne' bellici maneggi, maggiure scapito fanno culoro che più tentumente vi si diportano; dove quelli, che in tempo suno lesti, osservava che fauno nelle milizie guadagni di grandissimo rilievo. Per tai riguardi adunque era pur egli amante di quest'ordine sommamente.

Quanto a lui, allogaizava primirramente lo mezzo det campo, sito meglio riparito pocisi intorno ae la più fidali zi, questi finevano cerchio e cavasileri e conduttori de'erari, perocche simava abbisoparae anche questi di luogo sicuro, perchia stanno accumpia seura avere a mono alcua'arma, ma hanno mestieri di lungo site sempo se voglinoto trar fuori l'armadura. A destra e a sinistra tanto di lui quanto dello acvalieria al loggiavano pil scuoditi; e avanti e distre o a la tiche alla cavalieria fata.

i saettatori. Ma gli armati di corazze e di targoni volca facessero cerchio intorno a tutti, a guisa di muro; affinchè, ove punto di tempo abbisognasse alla cavalleria per mettersi a ordine, trovandosi innanzi i più saldi, le dessero agio che si potesse armare sicuramente. E come gli armati di grave armadura, così gli scudatl e i saettatori dormivano in ordinanza, acciocche di notte eziandio, se ne occorresse alcuna cosa, come gli armati pesantemente sono pronti a ferire chi viene ad assalirli, così pure i sagittari ed i lanciatori prontamente saettassero e lanclassero, per fare spalla a quei di grave armadura. Inoltre tutti i capi aveano delle banderuole alle lor tende: e come nella città i valenti famigli sanno tro-Vare le case e massimamente degli uomini d'affare, così i domestici di Ciro nel campo e sapeano l'alloggio de' comandanti e conoscevano le banderuole, talchè per la più corta correano a ritrovare ciascuno. E posciachè le nazioni erano le une segregate dalle altre, molto più facilmente si scorgeva quale era osservante della buona disciplina, qual no. Così ordinati, si avvisava egli che, ove di notte o di giorno fosse assalito, gli assalitori sarchbero capitati nel suo campo come in un' imboscata. Nè stimava già che alla scienza di ordinare i soldati si richiedesse solo che uno potesse agevolmente allargare un esercito, o restringerio, o di punta ridnrlo in falange, o conforme la direzione dei nemici volgerlo bene a destra o a sinistra o alle spalle; ma pensava inoltre doversi spezzare al bisogno l'ordinanza, e collocarne ciascuua parte dove torni meglio, e affrettare ove faccia duopo prevenire. Queste cose tutte e altre somiglianti credeva appartenerai ad nomo pratico nell'ordinare i soldati, ed egli a queste tutte applicavasi, e ne'suoi viaggi sempre marciava dando secondo l'occorrenza ora un ordine ora un altro; ma nel campo s'alloggiava per lo più come si è detto ..

#### S. 6. - Battaglie de'Persiani.

Covificati marciavamo al nemico; e certamente a questi ordini o ito gran parto dovutes la fortana che accompagno firo melle use spotizioni. Ma com particularità da poterame servire alla storia dell'arte della guerra, non ci è descrittà es non il abtatiga ic d'esso comnatte ci op tornic Creso re di Lidia a l'imbire mella Fri-già; suno del più considerabili avvenimenti dell' antichità, decidendo dell'ampire della restanti e poiche providetta accompanio per del razioni con la Persianti e poiche di considerabili per della considerabili que della restanti e poiche di considerabili per della considerabili con della più rendo surle miliare. Esco si di essa lo osserzazioni di Frest.

La racconta (ne' libri vi e vii della Ciropetia) Senofonte, che passò per limbres, e vi caempò coll'esercito del giorine Ciro, cenciquant'anni dopo la disfatta di Creso. Era pur questo il luego di convegno delle truppe persinne per passaro dall'Alla nell'Assa Minore. Le partivolarità di un constattiuneso si glorisos a Peral, e le cui conseguraze crano state di si grave rilievo, rinausena perano talmente impresse nello spirito de ceptanti di quella nazione, che il riquardavano, itempi amovra di Senofonte, come il rapo d'opera del più gran generale di conseguraze del cui esperano della conseguraze del cuesto hattaglia, ci rissicura chi egili di con ottes accepta e decidere e quintoni in siffatta matrica. Sundonte, col-l'esaluzza coder rammenta le conseguraze di questa battaglia, ci rissicura ch'egili fosse pienamente il sirritto delle circostanze della medestanza della resistante della medestanta della media contrata della media contrata della resistante della medestanta della media contrata della media della della media della della media della media

L'esercito di Ciro ascendeva, tra fauti e cavalieri, a cennovantassimila combattenti; cioè settantamila originarj di Persia, dei quali diecimila erano corazzieri a cavallo, ventimila corazzieri a piedi, ventimila astati, e ventimila alla leggiera: la rimanente truppa in numero di centoventiselmila, comprendeva ventiseimila cavalieri medi, armeni ed arabi di Babilonia, e centomila fanti delle medesime nazioni. Inoltre Ciro avea trecento carri falcati, ciascheduno tirato da quattro cavalli di fronte e bardati a prova di dardo, non altrimenti che quelli de' corazzieri persiani. Essi carri, montati dai più valorosi, erano destinati a marciare durante la battaglia alla testa della fanteria, occupando ad eguali distanze tutta la fronte della linea. Ciro avea fatto inoltre costruire considerevole numero di carri assai più vasti , sopra i quali poggiavano torri alte dodici cubiti, o piedi parigini quindici circa, guernite di venti arcieri, e talmente leggiere che il peso dell'intera macchina cogli uomini non oltrepassava i cenventi talenti, o libbre eliquemila di Francia. Venivano trascinate da sedici bovi di fronte, non aggravati dalla fatica , giacche il peso di tutta la macchina valutavasi minore di due quinti di quanto solea comportare un egual numero di essi destinati ai bagagli. Gli arcieri collocati sopra le torri dominavano di otto o nove piedi la falange e i carri che seguivan in coda, avendo così agio di scoprir la campagna, e tirare al di sopra de' battaglioni persiani, senza tema di sinistro-

Terminal i preparativi, Cirò, non giudicando spediente attendrer il attacode hemire, press i partito d'all'ordurale, edopo una marcia forzata di squindici giorni attraverso i deserti della Mesopotamia, s'impadroni dei paesi la cui difesa eri stata trascrato dai Lidi, i qual in on pianavano che con un esercito metà del boro ossase cimentaria nel lor paese. Con questa precauzione cilto raggiunaforso a Timbera i mezzo alle spezio pianture della Figlia, prima caisassio ch'egli potense compiere la riunione di tutte le truppe lvi destinata a canadattera, poro meter dese sesso segnito la persi di Giro, mandota da prosto presione espoirare le forze contrarie, riferi che dispositi in battaglia fauti e cavalli a trenta di altezza, occuparano da susuranta santo di fronte.

Ed in fatti prendendo ad reame diversi luoghi di Sendonne, in cui egli dichineri li numero delle truppe dei Ballionesi, dei Lid, i dei Frigi, dei Cappadoci, del popoli dell'Ellespondo e degli Erigi, chiaro apparisce essere stati non minori di trentalesenilia committenti. Le scherre dei Feniri, dei Ciproli, dei Cilia, dei Licuoni, dei Pallagoni, dei Traci e degli Jony, del cui numero Sendoluci nun il menzione, valutari spossono essanimilia, quasi tutti fanti, polerie la più parie o aven tenuo la via dei mare, o dimorrivano in paesi non admita cavulti, il cui quali forne complessivamente ficre-cavo na sendere? e receive di Cerco a quattrociali atrendi al alexa, dioversino appunto occupare lo pasto di quaranta statirali a trendi al alexaz, dioversino appunto occupare lo pasto di quaranta stati-

Conventinila Egisj formavano il nerbo della finteria di Creso; divisi in dodi grossi corpi, o battaglioni quadrati di diccinila i uno, presentando canto uomini sopra egni lato, divisi con intervalli acciò potessero e squadronaria combatte esenza vicendo el lorgaccio. Est mente di Creso Il dar foro un'ordinanza di minore altezza per rendere più estesa la fronte, dappoiche fritovavansi giune servetti in nan immensa pianura che permettevagai di stendere le ali a diritta ed a ministra, ed era son diseano d'inviluppare quello de Persi: ma non gli to pos-bbile il persandere seri fiscui di canoni reformi dei battacia accostimanto.

Besendo l'Égitto regione intersecata di canali , in cui un esercito non può stendersi enza digicupaere i corpi che lo compognono , e dove non è sompre facille conservare comunicazioni fra essi , era forza che questi corpi potessero da sè difendersi ; caso che fossero separatamente attaccati. I grossi battaglioni egizi resentol per ogni fronte equalmente forti, potchò presentavano su ogni lato un 30 GUERRA.

egual numero di combattenti, avevano minor bisogno d'essere sostenuti dai corpi stessi in falange alla foggia dei Greci o degli Asiatici. Gli Egizi, a cui era nota l'eccellenza di questi grossi corpi o colonne, erano persuasi che le falangi persiane non avrebbero potuto sostenerne l'impeto, e sarebbero state penetrate per ogni dove venissero attaccate; che se pur anche l'avversa sorte avesse portuto lo sbaraglio totale del rimanente esercito di Creso, le colonne si sarebbero conservate intiere, e sempre in grado di ritirarsi vantaggiosamente innanzi al nemico, o almeno di poter con lui venire ad onorevole capitolazione.

L'esercito di Creso disposto in battaglia, mosse s'una sola linea contro Ciro. stando i cavalieri alle ali , la fanteria al centro. Il mezzo della linea era formato dagli Egizi, ordinati a trenta di altezza, mentre le falangi della dritta e della sinistra erano a trenta di fila. Alle due ali era in corpi eguali disposta la cavalleria, superiore in numero a ventimila combattenti per ognuna di esse. Era questa a trenta di altezza, distribuita per nazioni, con alcuni intervalli fra loro. La fanteria estendevasi per ventitre stadi di terreno, e ciaschedun' ala della cavalleria per otto stadj circa, di modo che, compresi gl'intervalli, poteasi l'intera linea computare presso che di quaranta stadi.

Ciro, prendendo norma dalla disposizione dell'esercito di Creso palesatagli da Araspe, formò il suo ordine di battaglia. Le truppe persiane combattevano ordinariamente a ventiquattro di altezza, formando una fila che noi considereremmo come una compagnia col suo capitano e cinque uffiziali subalterni, consuetodine sì dei cavalieri che dei fanti. In tale occasione però Ciro cangiò di metodo.

Facevagli mestieri una fronte sommamente estesa, senza ind-bolir troppo le sue falangi per non rimanere inviluppato : eccellente era la sua fanteria, vantaggiosamente armata di corazze, daglie, piccozze e spade: onde fattasi a corpo a corpo coll'inimico eravi tutto il fondamento a credere che le falangi lidie, armate soltanto di scudi leggeri e di giavellotti, non sosterrebbero l'impeto. Ciro quindi parti in due le file della sua fanteria, che dispose a dodici di altezza soltanto; il perchè essa veniva a formare una linea di diciannove stadi di fronte e di novantatremila combattenti.

Dietro questa prima linea a piccolissima distanza dispose i suoi corpi armati alla leggera, in numero di sessantacinquemila individui. Essi combattevano soltanto con armi da tiro, ed estendevansi di fronte non altrimenti che la prima linea.

Alla destra di questa fanteria ordinò il nerbo della cavalleria a ventiquattro di altezza, non facendo menzione Senofonte che di questa pure fossero bipartite le file. Al corno di quest' ala stava un corpo di quattromila corazzieri a cavallo, quasi tutti omotimi, cioè Persi dell' ordine dei nobili, dal quale si eleggevano i magistrati; essa ala era composta di diciotto a ventimila cavalli, e formava una fronte di sette stadj.

Nell'ala sinistra non si contavano che quindici a sedicimila cavalli sopra una fronte di sei stadi circa, di modo che l'esercito di Ciro occupava di fronte trentadue stadj di terreno, e conseguentemente era superata da quella di Creso in estensione di più di tre stadj per ogni lato. I carri persiani armati di falce erano divisi in tre corpi di cento cadauno: il primo di questi, comandato da Abradata re della Susiana, marciava alla testa della fanteria in linea retta e parallela; gli altri due erano collocati alle estremità delle ali per difendere i fianchi, marciando ben ristretti e formando non manco di due file.

Alle spalle delle truppe persiane, le torri formavano una linea eguale e parallela a quella dell' esercito, e servivano non solamente a molestare il nemico col beragiar continuo degli arcieri, ma polevano exiandio essere considerate quali fortiri mobili, sotto cui le truppe persiane risordiuerabbonsi in caso di rotta. Die fortiri mobili, sotto cui le truppe persiane risordiuerabbonsi in caso di rotta. Die tro ed immediatamente presso di queste torri, erano due attre lince parallele equali alla fronto, fornate da "arri destinai alle begagalici, i quali marcivano a piccolissime dislanze fra essi. Queste due lince lasciavano fra loro uno spazio volo, in cui erano rinchius tutte le persone inutili inel'atto del contattimento, volo, in cui erano rinchius tutte le persone inutili inel'atto del contattimento, il lince di carri, il maniera che polessa assomigliare ad un parco campo ambulante, disposto in lungo rettangolo e chiuso da tutte pari. I carri che fornava on questo trinceramento, erano montati da militari con armi da tiro, e da tutte le persone capaci d'impediren gli attacchi, schiavi, inservienti, conduttori di carri o truppe destiante alla custodia degli equipaggi.

Cotale trinea mobile serviva a coprire le spalle e i flanchi dell'esercito di Ciro, poichè i due corpi di carri armati appoggiavausi ad cssa, e metteva in pari tempo i Persi nella necessità di battersi disperatamente: di più, net mentre inpodiva ai soldati di Creso di sorprendere alle spalle le truppe persiane, toglieva a queste cogni tusigna di fuga innanti l'inimico; bisognava o vincero o morire.

Alla cola ed alle punte dell'ultima linea del trinceramento Ciro avea collocato mille fami e mille cavalieri scelli fra' corazzieri persiani; egiton maciavano lungo i carri in modo da essere inoseservati staudo nella pianura. Alla sinistra, oltre domenta Persiani, eravi un grosso corpo di camolli; ciaschedomo montate da due arcieri arabi, di maniera che l'uno riguardava la testa, l'altro la groppa del camolto.

In ul ordiori due eserciti si avanzarono l'uno contro l'altro attraversando una pianura estesa a vista d'occhi. o I due generia intrivano egual brama di azzufaria di etternianze la guerra con regolare battaglia; si trovarono quindi ben presto alle prese. Ciro era, come si deteto, in numero di gram luaga inferiore al nemico, e siccome il numero conta sassi in paese piano, bisognava che l'inteligenza e la sobbinità della sua disposizione supplissero alle force minori : ed ecco appunto ove riferire si debbono tutte le precauzioni da lui prese. Ben egli si appettara di essere sopravanatto nelle ali dal mento, e che indi verrebbero desse ripiegate sopra i fianchi e sopra il tergo del suo escreito. Era questo in reali ali diageno di Croso, e su tale manovar precisamente verinya da lui conceptità ferna lusioga della vittoria: ma Ciro non era punto sligotitio, e le precauzoni prese per difiendere le seu ali e il tergo, non gil lasciavano luogo a timore.

Incontratisi i due eserciti , Creso fece alto in distanza dal nemico che marciava nella maravigliosa disposizione descritta, disposizione più eccellente in quanto era men facile scoprirne lo scopo. Creso facendo alto si era prefisso un movimento, che doveano eseguire le sue ali a fine di estendersi e ripiegarsi sopra quelle de' Persiani, onde invilupparli e prenderli a flanco e in coda, al momento ch' ei piomberebbe sulla fronte della opposta linea col grosso dell'esercito, Per riuscirvi prescrisse i movimenti a diritta e a sinistra alle due punte delle sue ali di cavalleria che sopravanzavano il nemico; cioè a dire ordinò che, rimanendo intatta la forma e la posizione di queste due porzioni d'ali, ciaschedun soldato, facendo un quarto di conversione senza abbandonare il suo posto, voltasse il viso a diritta o a sinistra, e presentasse i fianchi all'inimico, cui prima miraya di faccia. Dono tale movimento, questi due grandi corni marciarenu su i loro flanchi , l'uno a diritta l'altro a sinistra , separandosi per una certa distanza dal rimanente dell'esercito, sempre però sulla linea medesima; tornati quindi alla prima posizione, cioè col viso volto al nemico, queste due porzioni di ale distaccate marciarono in avanti : giunte all'altezza della prima linea de' Persiani,

52 GUERRA.

si arrestarono, e allorché cominciarono il quarto di conversione a diritta e a sinistra, il rimanente esercito di Creso nl primo segnate si mosse e marciò di fronte contro quello di Ciro, nel mentre che le due porzioni distaccate delle ali della cavalleria lidia si ravvolgevano e ripiegavanu sopra i fianchi de' Persiani.

Mentre tai cose si operavano da quei di Creso, le truppe persiane avanzavano in buun ordine con passo leuto e grave, e sostenendosi ad eguali distanze sopra una linea retta e parallela, dalla quale doveva prender norma quella dei carri. nulla essendovi di più pericoloso che l'ondeggiamento in tali manovre al cospetto del nemico. Ciro spiegò agli uffiziali dell'ala dritta, fra i quali allora si trovava, il disegno di Creso nel movimento fatto eseguire alle sue ali, acciò non rimanessero meravigliati nel vedersele ripiegare; ed assicuratili in pari tempo che quei grandi corpi , anzi che inviluppare il suo esercito , si troverebbono presi di flanco, gli abbandonò per andarsi a mostrare alle altre truppe, passando lunghesso la fronte delle falaugi, tra la fanteria ed i carri, onde esaminare se tutto era a dovere. Arringati i primari, e mostrata l'inefficacia del temuto movimento di Creso, si volse a sinistra percorrendo i trinceramenti dei carri: colà pervenuto e dove appunto era il corpo de' camelli e i duemila Persigni, ingiunse ull'uffiziale che li comandava di far avanzare essi camelli e presentarli alla cavalleria nemica tosto che, compiuta la sua evoluzione, verrebbe ad attaccare il trinceramento di flanco alle spalle. « Assicuratevi , disse Ciro , che questa cuvalleria ... « che sì forte paventate, sarà messa in rotto fors'anche prima d'essere da voi-« raggiunta. I loro cavalli non potranno comportare la vista e l'odore de' ca-« melli , ai quali non sono assuefatti ». Tale circostanza mi fa credere che l'ala diritta di Creso fosse composta di cavalieri dell'Asia Minore, paese in cui siffatti animali sono sconosciuti, e che la cavalleria bubilonese fosse tutta all'ala destra...

Terminato di dare gli ordini, Giro percorse l'ultima linea composta di carri à bagagilo, e à pose a capo delle truppe a destin del trincarencator. Dosto, le due porzioni staccate delle all dell'esercito di Lidia avendo terminato la loro evanione, Ceros dolcei i segnate à suo di marciare di fronte contro l'Persiani , sar cui fanchi inoltravana intanto da ambe le parti le ali ripigante, di modo che Perescito di Cio si trovò risserto da tre lati, como da tre falsangi, e rasso-migilava, dice Senofonte, ad un piccolo rettangolo inscritto ina un maggiore. In onesta Circ. avendo un reti dato di senate i cinomato il cambio militare.

rece avanzare la sua prima lines, sequita da torri a preceduta da carri falesti; duemglia ponini della dritta formarco un gamma a questata; la cavalleria si dispiego in forma di colonna, appogeinndo una delle estrentia ai carri, e la fazienta di dietro ai dispose in simil guias, onde potre volgeria di froute separ il nemico con movimento semplice e regolare. Alberche la portione dell'ala sinistem di Creso si avvicino alla dritta de Persiani per cadere addosso al 100 niano; i duemila, posti in ordinanza n fuggia di gamma, fecero ad un tratto conversione a dritta, di modo che il flanco destro della linea ne divenne la fronte, guardando il nemico in faccia: marciato alcun poco con quest'ordine, si volsero e ripiegarono repentilamenche per un quarto di conversione a dritta, e pointuberono sopra il liano ed alle spalle della cavalleria nemica. Questa evalleria ceritata in pari tempo di fronte e di flanco, e ritivonados eizandio pessa alle spalle dalla fanteria scelta che seguiva la cavalteria persiana, fu abaregliata per un attacco cotanto impreventuto.

Il disordine e la confusione si numentarono viepiù fra' Lidj, perchè non avevano potuto dar deutro in alcuna parte del fianco de' Persiani. La dritta o la parte di essa più vicina al gamma, avea trovato un baluardo di molte fila di carri falcati che si tenevano a vicenda rinserrati ed anonoggiati al trinceramento. dalla cui parte superiore, sicome pure dalle torri mobili faccasi piovre un turbine di freezie, di pieter e di d'arti, Questi carri enno multi di scelli Persiani armati da capo a piedi, ed i cavalli erano bardati a prova di dardo; così la cavaliera lidia, ben lungi dal forzari, non piotea nepura ecosistraris isenza pericole. Il lato del quadrato lunghesso il trinceramento non era meno impenriable; i eura delle bangulle che lo componenzo enzo corde l'arpiti, tirati rentale; capa della panglie che il componenzo enzo corde l'arpiti, tirati devad opui sforzo per conscalari o finoverili. I sodiati che ne forba con sidio, avano un eran vantassico soro, medili da, cel carno caltecasi.

Allorchè la sinistra, o l'estremità inferiore di questa cavallerta litifia si troduci settetti intron, o presa ai fianchi el dale spalle, e carriara vipromamento stretta intron, o presa ai fianchi el dale spalle, e carriara vipromamento proprie leggenuli, ciacheduna viendo evitrare un periodo tamo più grando quanto sopra lesgenuli, ciacheduna viendo evitrare un periodo tamo più grando quanto terrore diffinolendosi di litin in fila, il corpo intero si die alla fiaga, sempre il catasto dalla cavalleri di Giro, cie non insciava tempo di riordirarsi, e che veniva sostenuta dalla fianteria la quale conservara marciando il miglior ordine. Crosson, fee un disciava tempo di riordirarsi, e che veniva sostenuta dalla fianteria la quale conservara marciando il miglior ordine. Crosson, fee di subbito conversione a sinistra, o prese la rimamente cavalleria di Crosso, fee di subbito conversione a sinistra, o prese la rimamente cavalleria di questala di fianzo, nel mentre che la usu ala diritti pittatecava di fronte introduci di consegnatore di consegnatore di consegnatore di consegnatore di consegnatore con la materiala della di caso fia lavver, e colita stati digna abbandono la fanteria che assistenza.

La fortuna non era meuo favorevole a' Persiani nell'ala sinistra ; i nemici vi' perdettero minor quantità di gente che alla diritta, ma la sconfitta fu più pronta e universale. Il corpo del camelli, presa la figura di un gamma, si estese alla sinistra : a pena i cavalii furono colpiti dall'odore di questi animali , non fu possibile il ritenerli, e gittandosi gli nni sugli altri, trascinano i cavalieri nella pianura e gli allontanano dal combattimento; mentre una parte de' camelli e della cavalleria persiana prende posto alle loro spalle per impedire di riordinarsi, l'altra percorrendo la linea del trineeramento , produce lo stesso disordine in quanti erano avanzati di quel corpo ; i carri ripiegati sopra il flanco dell'ala sinistra dei Persiani , marciano tosto contro l'ala dritta de' nemici , la quale con tal mezzo presa in fianco, attaccata di fronte, e messa in disordine dall'aspetto e dall' odore de' camelli , è obbligata dopo breve resistenza a darsi alla fuga. Le due ale dell'esercito di Creso essendo state in cotal guisa sbaragliate e spinte fuori della linea, la fanteria che si vide senza difesa, temette essere stretta intorno dalla cavalleria che era a' suoi finchi ed alle spalle, mentre veniva attaccata vivamente dalle falangi di fronte : abbandonata pertanto la speranza di resistera ai Persiani, non pensò più che a scampare fuggendo.

Gii figii posti al ceutro combatterono con maggior valore e migliore fortuna, senada resistitio all' urto dei carri: Abrodata, re di Susiana che li comandava, ostimatosi a carricare questi formiciabili battugliori eggi, era stato ucciso col più bravi della sua gente; e lungi dall'essere scosso questo grosso corpo di fanteria per la rotta delle fallaggi a' soul fanchi, non solamente sestame motte carriche de faata persiani, ma riusci a spingerli fin sotto le macchine dove si procurarono un asilo.

Ciro, messa in fuga la cavalleria e la fanteria egizia, non si occupò a perseguiatare i fuggitivi, ma investi direttamente il centro ; e come vide il disordine della sua fanteria, divisò dover attaccare gli Egizì in coda, a fine di dare alle sue truppe il tempo di riordinarsi. Presa dunque tutta la cavalleria nersiana che polé niavaire presso di sè, piombò alle spalle de loro battaglion: ma questi affistante violatis di fronte, da tuti i sai sisonemore vigoresamente, sebben fossero glà state forzate le princ file. Il cavallo di Ciro ferito lo roveselò, e rea funico dal dolore en per opprimero se questi fosse stato meno anato dei suoi soldati, che si precipitanon nel mezzo di quella selva di picche pri liberato, e mostrarnoo, die sessonolese, quanto debba esser a conce di un principe il fani amare dai pripri sudditi. Allorche Ciro in novamenta a cavallo, vide che Crisnante statupe, corsi in suo soccoro alla testa della cavalleria perinana, invilupparuno gli Egirj da oggi parte, e che questi, stringendadi intorne congenica di lori socci il reventanto al degli parte le toro buspie picche, il pragadotto di hora scali e presentanto al degli parte le toro buspie picche, il pragadotto di hora scali e presentanto socci qui di vivi lorre e coneggio avea gil stesse procoprima sperimentato i rece quidi di vivi col les sue troppe di cacciaria a corpo a carpo, ed ordinò di stancaria soltanto molestandola con continue scariche di pietre e di giavellattii.

Intano egli asesse una delle torri, da dore scoprendo parte della pianura, osserò che gli Riqi erano i soli che oppoevana ancava qualche resisteuza, abbandenato dalle aitre truppe il campo. Un si prode capitano, che aveva in pregio il valore degli issela soli eneidi, on potea veder sona armanico peri nalivittosa gente, e risolvette d'impiegare ogni mezzo per astvarla : adto qiuiti ordica alle truppe che i circondavano di ritiraria, spelo livo ou narido, proponendo di non più segoiri il partito di quelli che il avevano abbandonati si vigilacamente, prendrer ingeggio fri souo con soldo maggiori di quello che in allora riscouterano, ed esibendo stabilimenti considerabili a quanti volsesto rimanore presso di tra, spenta la guerra. Gli Esgi fronto pagli di conglizioni cost vantagrono di dover eserve escutati dal portar l'armi contre Creso, antico alleato della foro nazione, che dal vas colhamuli a soccorso.

lo non torrò ad esaminare minutamente i vantaggi e gl'inconvenienti de' due ordini di battaglia di Ciro e di Creso , impresa da uomo che alia pratica della guerra riunisse alcune cognizioni sovra i principi dell' arte militare. Non posso però dispensarmi dal rimarcare due cose sul presente argomento : l'una che la trincea mobile dei carri, di cui Ciro avea formato il suo retroguardo, è stata impiegata con successo da altri valentissimi capitani. Allorchè Alessandro Farnese duca di Parma si recò in Francia durante la Lega, attraversò le pianure della Picardia marciando in colonna in mezzo a due fila di carri che coprivano le sue truppe; ed Enrico IV, tutto che voglioso d'impegnarlo ad una battaglia, non osò giammai forzarlo, non potendo riuscirvi senza attaccare questo trinceramento, il che lo avrebbe esposto ad irreparabile perdita. Il duca di Lorena adoperò lo stesso stratagemma e con egual successo, allorchè, tentato inutilmente di soccorrere Brisacco assediato dal duca di Weimar, fu obbligato ritirarsi quasi senza cavalleria in vista di questo abile generale, il cui esercito era fortissimo. Il prode duca marciò in colonna, coperta alle due ale dai carri del convoglio ch'egli avea tentato di gettare in Brisacco; e questo trinceramento rese vani tutti gli sforzi fatti dal duca di Weimar per metterla in rotta. I Cosacchi mancando di cavalleria , hanno molte volte sperimentato egual fortuna facendo uso di questi trinccramenti mobili, e fra le altre, allorchè furono obbligati a marciare ed a ritirarsi nelle pianure dell'Ucrania a fronte della cavalleria tartara.

La seconda cosa che mi sembra meritare anche maggior attenzione, 'si è che. Ciro fu quasi unicamente debitore della sua vittoria at quattromita uomini. collocati dietro il trinceramento, poichè furon essi che invitupparono e presero di

fianco le due porzioni delle ale dell'esercito lidio, colle quali Creso sperava prendere la riscossa sul nemico. Cesare approfittò di simile disposizione in Farsaglia, e a questa dovette la vittoria sopra Pompeo, assai più forte massime in cavalleria. Tale conformità costituisce il più grande elogio che tributar possiamo a Ciro.

### S. 7. — Ordinamento degli eserciti greci.

Oueste guerre condussero in meglio l'arte della guerra fra i Greci: ma il perfezionamento di essa è duopo cercarlo ai tempi di Filippo e Alessandro, e massime nell'esercito macedone (1).

Quasi tutti gli Stati di Grecia levavano al modo eguale i soldati, obbligati Leve essendo al servizio tutti i cittadini in caso di pericolo, negli altri casi cernendosi

i più giovani e meglio stanti.

A Sparta erano soldati dai venti ai sessant'anni , partendo per ciò la città in sei tribù, ciascuna delle quali teneva registro de' suoi. All'occorrenza i magistrati indicavano quelli che dovessero venir in campo, chiamandoli successivamente a misura del bisogno; onde Cleombroto menò a Leutra quelli dai venti ai trentacinque anni, e disfatti che furono, mosse quelli dai trentacinque ai quaranta. In strettezze grandi armarono anche gl'Iloti, e molti assistevano alla battaglia di Mantinea. Il servizio sulla flotta faceasi per lo più da schiavi. In Atene servivano dai diciotto ai sessant'anni: ma i vecchi si risparmiavano al possibile; ai garzoni si assegnavano i posti men pericolosi. Talvolta si traevano a sorte i combattenti, talaltra i magistrati li designavano.

I varj ordini de'soldati erano : gli opliti armati gravemente, tenuti in gran Ordini conto; i psiliti o fanti leggeri; i peltasti, fanteria media fra le due precedenti; i catafratti o cavalleria pesante; i cavalleggeri, saettatori o lancieri.

L'oplite portava elmo, corazza, scudo ovale (ὁπλος) da cui traeva il nome. coturni guarniti di ferro; e per offesa spada e picca o sarissa, la quale variò di hunghezza dai 14 al 24 piedi. Agli opliti ateniesi seguiva un valletto per portare i viveri e le armi, il quale poi al momento della mischia rimandavasi ai bagagli. Alla battaglia di Platea, ciascun oplite spartano avea seco fin a sette servi d'arme d'ogni categoria. I psiliti, senz'arme difensive, maneggiavano il giavellotto, Parco e la fionda. Pare che sol dopo cresciuta assai questa fanteria leggera, se ne cermissero alcuni onde istruirli a combattere in ordinanza al modo degli opliti. dando loro la stessa armadura di questi, eccetto la corazza, e picche men lunglie, scudo più piccolo di forma rotonda  $(\pi i \lambda \tau x)$ .

Ai calafratti dall'elmo era coperta metà del viso; il braccio destro e le cosce da lastre metalliche; scudo rotondo elastico, stivali cogli sproni, e cavalli rivestiti anch'essi di armadura. Offendevano con spada, lancia e chiaverina. Irrego-

lare era la cavalleria, parte adoperando l'arco, parte la lancia.

Vigliono che un intero esercito de' Greci si componesse di trentaduemila set- Esercito tecentosessantotto combattenti; fra cui metà opliti, un quarto peltasti, un ottavo la fanteria leggera e altrettanto la cavalleria. Stavano in quattro parti, eguali fra se per numero e composizione; le quali parti chiamaronsi falange, piccola fa-

'[1] Sull'arte nillitare de' Greet in generale veg. [l'Acad. des Inser. XLV. p. 211]; WACHSMUTH, gans Nast, Kriegs Allerfhümer: Stuttgarda 4780; Hist. ani. 1. 2. p. 18. 11. [p. 378; Schepper, De Poytens, Archaelogie, vol. III] E. F. Poyte, De militian acusit. G. G. S. Kopen, Der da Kriegstalia Graccia civili et militari tempore belli poloveren der Griechen in heroischen Zeitalter, nobst pomeriatist. (N. Whene, Ve Geytes et Lacedamo-Anhany on den laktischen Erfschalungen nach Honiorown rebus maestibus. Eidelbergh 1855; Gan-mer. Berlino 1807. Herrino, Della politica e dei Mile, Nur les tols militaires des Grees (Men. de commercio erc., vol. 1807.)

lange, falange elementare; e il tutto, grande falange o tetrafalangarchia. Quest'ultima non potea farsi che per lega di vari Statl; onde tal divisione è ammirabile, non solo rispetto alla tattica, ma anche per la convenienza sua col politico stato della rirecia, potendo ogni falange elementare esser composta d'una gente.

Supponiamci a passare in rassegna un esercito si fatto in ordine di battaglia. Bassegos Primamente la fanteria sta distribuita su due linee eguali e parallele, distanti fra loro poche tese, avvicinandosi poi quando si dovesse dar l'urto o riceverto. Nella prima stanno gli opliti, disposti sopra 16 di profondità; nella seconda i peltasti, sopra 8. Secondo il caso gli armati leggeri stavano avanti o dietro alle linee; talvolta si disponevano per piccoli corpi negli interstizi delle suddivisioni della cavalleria, la gnale formava le ali dell'ordine generale di battaglia.

Della fanteria la prima lipea, composta di sedicimila trecentottantaquattro opliti, era divisa in quattro parti eguali, corrispondenti alle quattro falangi elementari. Le suddivisioni le e ile formanti la diritta, distavano fra loro circa 20 passi; e così le IIIa e IVa a sinistra; la fronte totale era aperta in mezzo per un 40 passi. I sedicimila trecentottantaquattro opliti della falange elementare, formanti ducencinquantasci file, dividevausi in due merarchie da cenventotto file ciascuna; e la merarchia in due chiliarchie da sessantaquattro file; e così suddividendo, otteneasi la pentacosiarchia di trentadue file, il sintagma di sedici, la taxiarchia di otto, la tetrarchia di quattro, la dilochia di due, e il lochos o fila, la quale sminuzzavasi in due dimerte, e queste in due enomotie. Ciascun soldato portava un nome composto, che gl'indicava il suo posto e le sue funzioni.

Volendo raffrontarli all'arte moderna, troveremo che la dilochia è la nostra sezione; la tetrarchia il pelotone; la taxiarchia è l'unione di due pelotoni; il sintagma, che costituiva un quadrato di 16 per lato, si considera come l'unità di forza, come la coorte fra i Romani e il battaglione fra noi; la pentacosiarchia, il reggimento; la chiliarchia, quinta potenza del 4, è la brigata; la merarchia è la divisione. Il lochos, rappresentato dalla seconda potenza del 4, non ha analogo nell'ordine moderno. Tutta la fanteria della falange, rappresentata dalla sesta potenza del 4, è la fanteria di linea d'un corpo d'oggi. Tutta la prima linea della tetrafalangarchia, rappresentata dalla settima potenza del 4, è la fanteria di linea di tutto l'esercito.

Dunque delle suddivisioni della fanteria grave, le sette principali sono rappresentate dalle sette prime potenze del 4, le altre son la lore metà. Il primo nomo di ciascuna fila era insieme lochagos, dimerita, enomotarca, cioè capofila, capo della prima dimeria e della prima enometia. Quel del sedicesimo posto o serrafila era dimerita e enomotarca, cioè capo della seconda dimeria e della quarta enomotia. Gli uomini del quinto e nono posto erano semplici enomotarchi. Il primo uomo di ciascuna fila era inoltre dilochita o capo della dilochia. Il primo di ciascun gruppo di quattro file, era anche tetrarca.

Il taxiarca o capo di due tetrarchie, era il primo uffiziale fuor di linea, e si collocava davanti, sopra il centro del suo drappello. Il sintagmalarea o capobattaglione collocavasi davanti alla fronte del suo sintagma, avendo alla sinistra un ajutante che portasse i suoi ordini ; dietro e sulla linea stessa marciavano al centro un signifero, a destra un araldo per ripetere i comandi, a sinistra un trombetta per dar i segnall. Dietro al sintagma era il comandante iu secondo. I capi delle altre suddivisioni maggiori e il comandante di tutta la falange stavano di fuori, verso la diritta della loro truppa.

La seconda linea della falange elementare, composta di duemila quarantotto peltasti, dicevasi epixenagia; e l'unità della forza sua, hecatontarchia, la quale formava un rettangolo di 16 uomini di fronte sopra 8 di profondità, corrispondente al sintagma anteposto. Questa truppa elementare avea l'egual numero di suddivisioni e d'uffiziali che il sintagma. Sopra l'hecatontarchia trovavansi divisioni analoche a quelle della fanteria nesante.

Figura della falange elementare.

| dimeria                                 |     | 1   |    |    |    |    |    |    |    |     | 2   |     |    |    |    |    |  |  |  |
|-----------------------------------------|-----|-----|----|----|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|----|--|--|--|
| enomatia                                |     |     | í  | _~ |    |    | 2  |    |    | 3   |     |     |    | 4  |    |    |  |  |  |
| lochds                                  | 3   | 2   | 3  | 4  | 5  | 6  |    | 1  | 8  | 9 1 | 0 1 | 1 1 | 2  | 13 | 11 | 15 |  |  |  |
| tetrarchia<br>livisa in due<br>dilochie | 1   | . 1 | 2  | 5  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9   | 10  | 11  | 12 | 13 | 16 | 15 |  |  |  |
|                                         | (l) | 17  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25  | 26  | 27  | 28 | 29 | 30 | 31 |  |  |  |
|                                         | 3.  | 33  | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41  | 42  | 43  | 44 | 45 | 46 | 47 |  |  |  |
|                                         | Ч,  | 49  | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57  | 58  | 59  | 60 | 61 | 62 | 63 |  |  |  |
|                                         |     |     |    |    |    | d  |    |    | e  |     |     |     |    |    |    |    |  |  |  |



In a e b sono i centarioni o taxiarchi.

Dietro in h sta il comandente in secondo.

le c è it sintagunatarca o xenago, che comanda il battaglione: alla sua sinistra in d'ajutante: dietro lui in e f g tre uffiziali particolari, cioè in mezzo l'alfiere, a destra l'arado d'arme, a mencina il trombetta.

Tutta insieme la cavalleria della tetrafatangarchia formava un epitagma diquattromila novantasei cavalli. L'epitagma divideasi in due parti eguali, formanticiascuna un'ala; e le parti sne divideansi e suddivideansi in einque corpi, successivamente l'uno metà dell'altro: l'ultimo era l'isola o squadrone di sessantaquattro cavalieri, sedici di fronte, quattro di profondità, oppure otto per senso. O disponevasi in rombo, con una delle punte facendo faccia al nemico, e riunendo in tal caso due isole; dove solo conventun cavaliere potendo stare in ordinanza, verosimilmente gli altri sette servivano di guardia e scorta agl'ilarchi.

Ma l'ordine più consueto era il rettangolo di 16 per 4. Fra uno squadrone e l'altro rimaneva un interstizio, nel quale talvolta andavano a collocarsi pelotoni di psiliti, come avvenne alla battaglia di Mantinea. Da ciò può dedursi che gl'intervalli fossere al più eguali alla metà della fronte.

De' cavalleggeri poco sapplamo, se non che continuamente volteggiavano attorno al nemico hersagliandolo, e inseguendolo dopo rotto.



- 1 e 12 psititi, o soldati leggeri che combattono fuor di fila, da bersaglieri. 2 l'agraffa abbraccia l'intera falange. Accento, sotto il nº 11, sta il comandante generale.
- 3 le agraffe segnano le due merarchie. abbracciano ciascuna una chiliarchia.
- indicano le pentacosiarchie. 6 la piecola falange composta di sedici sintagmi, divisi in tetrarchie.
- 7 fanteria leggera, o epixenagia, di fronte eguale e profondità minore che la pe-
- sante del sintagma. 8 9 10 11 segnano le divisioni e suddivisioni dell'epixenagia, cioè 8 le psilagie, 9
- le xenagie, 10 i sistremi, 11 l'epixenagia di duemila quarantetto uomini.
  - 13 due piccoli squadroni di cavalleria.

Cosi disposti, le sei prime file presentavano la sarissa, tenendolo a due mani, per modo che da sei punte en difeco ciascru nomo della prima: quie dielle altre le tenemo verticalii, non arrivando oltre prima (ilia, oden por prenimo perte alla mischia, ma solo ajulavano a sosteneri primi e sottentravano ai fertit; che se il mombo il prendesse per dietro, questi faccan un metto giro, e sosteneriari della comi della prendessa della considera di prima per poli ciascru nomo, or ristrettissimo come quagno si combatte di piè fermo.

Se i peltasti rimanemo costantemente in seconda ilia, a che servivano mai? quand'anche si stringessero in massa sovra gli opilii, non si vede a che potessero giovare. Una riserra poi di truppe leggeri, che valeva essa? Porse colloravansa piutotos alle ali, a sinistra e a destra degli opiti e solla lineme medesima per aumentar la fronte di battaglia; o se rimanevano in seconda linea, si saran mossi durante la mischia per prespere il Demico di flanco o dietro.

Mesevano la puena le troppe leggeri coll'armi da livo; in prima diapene avanti e sui fancio dicil'ordice di balcia, la ritarvano per gl'interstiti delle linee, o s'andavano a collocar dietro agli siguadoni quando dovea succeder l'urto e quanto durava la pagna, cominosano a lanacia ardi di sopra la testa de'soldati di file; poi rotto il menico l'inseguivano. Contro un'ordinanza robesta quanto da falange, poco ello sue delovare la cavalleria, de Pose altro faceva che combattere la cavalleria opposta o gli armati alla leggera, finchè la falange non fosse rotta.

Nella cavalleria la sola prima filia ha forza, le altre essendo imporitie affatto. Orgi si ne conserva una seconda e per riempiere i voulo che secociono nell'en ma, e per esser tra più se mai si penetra fra i nemisi, oltre il togliere il serpeggiamento, herebitale sopra una linea troppo sottile. Cerci al contrario force al contrario force al contrario force del contrario force del

Quelle divisioni e suddivisioni, perpendicolari e parallele della faliance, in amedwane estremanente fensiblie. Se si volesse spientar per marciar perpendicolarmente alla linea di Battaglia, facevasi il movimento epagopo; paragogo, quando si volesse moversi parallelamente a quella. Volendo concuttrar gia oppra oppra un partio della linea esiste, formavano la relonna; la quale talvolta perale sogna un partio della linea esiste, formavano la relonna; la quale talvolta perale seria da alcuni, nel grando feffetto. Non ai trattava dunque che di formari in trapezio, al quale il nencio opponente la tangala, per involgerio a destra e a manca, palelato che l'arressava di fronte con olla battaglia di Trintera fui diffiliela a reducer che la talagane e della diffiliela e reducer che la talagane para disponesso in circulos, ponendo in neuzo le amii leggera. Non possiam credere conoscessero il disporsà a seacchi e a sea-gitoni.

Gli scomodi della falange erano, primo il non formar che una sola linca di lattaglia; e quantoque abbastana prododa preche la prime ille trovessero appoggio è rimpitivi nelle altre in riposo, queste però restavano espote all'armio ri gotto, e strascinate inevitabilmente dei discredire se l'ordinazar losse trabatio; pare che i Gresi sapessero sostitore una linea a un'attra, ciò che i Romani concessuo al bene. Inoltre ila fainage mal s'adattava nila varietà del erereo. e concessuo al bene. Inoltre ila fainage mal s'adattava nila varietà del erereo.

I Gresi andassero di passo eguale, e missi ai battaglioni vi fossero fluati per dara la cadenza del passo. Perciò Rilippo a Chernorea, Bonedon ritrarsi, indosse gti Ateniesi a inseguirlo, e come li vide scompigliati nella marcia, gli assall, e distrusse la libertà greca.

Tal era la vantaia falange dei Groci, i vantaggi della quale o d'ue ordine somigiatos si senirono massimamento nelle pianure, i cui popoli condidano nella molitatione dei cavaili per berasgilare e involgere i battagiioni; sicoch conversa diopera la falange, variata secondo i loughi se le circostana, e specata anche in truppe misori, e a somiglianza della ingione romana. Pirro, per combattere aut sondo disquale d'illaia, frança e falangi en el legique il attendio pia el ladine dei respone il ni falangi per resistente rai Porti selbe passure d'Asia, gil attonosi l'insilanza altretanto fan più tardi gil Strizeri ca l'activa dello dei Santraito di Stanau spartono la falange in resistente della gil solitario (Gastro Adolfo e Santraito di Stanau spartono la falange in legione, cioè il grosso battagione degli Svizzeri in piccoli, meccolati di cerp gil alabarderi, areferir, evaulleria (Nissa).



- 1 i corpi di fanteria optite di ciascuna falange semplice. 2 enixenagie di fanteria peltaste.
- cavalteria.

  o nsititi combattenti fuor di fita.
- o psititi combattenti fuor di l
- c carri armati. n elefanti.
- . soldati che acaramucciano.

  () lo stratego.
  - 6 comandente in secondo della falange.

Una tetrafilosgarchia compiuia non fu per avventura mai rimita dai Gree prima d'Alessandro Nilitaide a Martona aves sol des falangi elementari, di ditei a dolicimita fininccini, e puoto di cavalieria; propur sarieno bastati a fodici marta a Pilatea, ore Gercia tutte carai riminita a diistea della poporia liberia. Nolle guerre della Mesenia e del Poliponese di rado sorpassanato una difaltangar-tena della Mesenia e del Poliponese di rado sorpassanato una difaltangar-tena della Mesenia del polita del mente più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi. Eura, "pantinonia rom omenò più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi. Eura, "pantinonia rom omenò più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi. Eura, "pantinonia rom omenò più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi. Eura, "pantinonia rom omenò più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi. Eura, "pantinonia rom omenò più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi. Eura, "pantinonia rom omenò più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi. Eura, "pantinonia rom omenò più di esternia pedoni e cioquemia cavalifi."

Ad imitazione de' Tebani, l Macedoni adettarono l'ordinanza sopra 16 file, il che non usavasi altrove o almeno non sempre. Alla battaglia di Delia, i Tebani erano disposti per 25 e gli Ateniesi per 8 d'altezza.

In Atene le dieci tribù davano un generale ciascuna, I quali comandavano per turno un giorno. Grave sconcio, a cui s'univa l'essere tratti a sorte, onde Filippo diceva: Beati gli Aleniesi che ogn'anno trovano dieci nomini in grado di comandare l'esercito, quand' io non trovai che il solo Parmenione. Anch'essi sentirono l'inconveniente, e affidarono il comando a un solo, mentre gli aitri restavano in Atene, per sola apparenza.

Sotto i generali (strategi) erano dieci taxiarchi, specie di capi di Stato-maggiore , sortiti anch'essi annualmente da ciascuna tribù , che intendevano all'approvigionamento, all'ordine delle marcie, alla scelta dei siti, allo stabilire i campi , mantenere l'esercito ; talvolta comandavano parte della linea di battaglia, tal altra erano spediti a render conto della pugna o della vittoria. I re di Sparta comandavano per diritto all'esercito; un per ciascuno quando ce ne fossero due.

Lo Stato somministrava il mantenimento al generale, re o no, e alla sua casa militare composta di seicento guardie a cavallo (sciriti), e alla cavalleria. Se era re, aveva a guardia del corpo cento uomini scelti, e alcuni atleti. Il polemarca che in Sparta era solo militare, in Atene designava il terzo arconte con funzioni civili, e all'esercito il capo immediato della milizia, subordinato agli strategi, e incaricato delle minuzie della disciplina e amministrazione.

Della cavalleria i Greci presero l'uso dagli Asiatici, ove dopo Ciro era molto Cavalleria considerata : ma non ne fecero mai gran conto. Nel congresso generale dopo la battaglia di Platea si stabilì di levar sempre un cavaliero ogni dieci fanti, e tale proporzione restò sin a Filippo, il quale la portò a un sesto. Pochissima cavalleria avevano gli Spartani; e quando si doveva entrare in campo, i men robusti andavano a prender i cavatti dai ricchi, e così marciavano senz'altro esercizio o pratica. Con molta cura invece cernivasi e tenevasi in Atene, ove formava un corpo di milleducento, conventi per tribu, comandati da due ipparchi e dieci filarchi.

Essendo richieste alcune condizioni per entrar cavaliero, ne veniva che non fossero scelti i migliori, ma i più ricchi. Nella ritirata dei Diecimila non aveansi che quaranta a cavallo. La cavalleria tebana prese qualche nome con Epaminonda; la più famosa era la tessala. Cavalleria leggera assai reputata era la tarentina, che attaccava volteggiando attorno al nemico. Il cavaliero lanciava il giavellotto, assaliva con spada e ascia, talora con un altro giavellotto. Gli arcieri a cavallo bersagliavano il nemico molto alla lontana. l'avvolgeano, scompigliavano, e preparavano l'attacco agli squadroni de'corazzieri.

Secondo Eliano o Arriano, gli Sciti e Traci formavano gli squadroni a cunco, i Tessali a mandoria, i Persiani, i Siciliani e il più de' Greci in quadrato. La miglior proporzione di questo giudicavano quella che conteneva in estensione metà più d'uomini che in altezza, come 8 per 4, 12 per 6, giacchè contando il cavallo per lungo il doppio della grossezza, aveasi il quadrato; altri il contavano per triplo, e allora la proporzione era di 1 a 5. I Tessali nel rombo collocavano i più prodi alle fila anteriori : i due guardafianchi stavano agli angoli laterali ; l'ilarco alla testa ; il serrafila in coda.

Gli squadroni o isole formavansi or davanti alla falange, or ai fianchi, or dietro ai psiliti. Due Isole formavano un'epitarchia di cenventotto uomini; due epitarchie una tarentinarchia; due tarentinarchie un'ipparchia; due di queste 42 GUERRA.

un' efipparchia; e due di queste un telos; due dei quali infine formavano l'epitagma di quattromila novantasei.

I carri, tanto usati dal Persiani, poco furono adoprati dal Greci: solo al tempo della decadonza essi introdusseru macchine. Elefanti fu primo Alessandro fra gli Europei ad averne ji suoi successori l'imilarono.

Le insegne portavano o qualche animale sacro ad alcuna divinità, come it issepse pavone di Ginnone, o la civetta di Minerva, o altri simboli, fatti d'ore, it di argento, e posti sulla cima d'una pertica. Può vodersi la storia delle insegne militari in Benneton. Spesso i capi aveano sullo scudo o sul cimiero qualche simbolo o stemma. al modo de' moderni.

Delle armi che usavano già femmo menzione : scrudo, spada, lancia crano Armi le caratteristiche. Lo scudo del fantaccino spartano, col quade o nel quade dovea tornare, era di rame, copriva tutto il corpo dal piedi al collo, ovale e seantonato ai due fiancii: portava le due lettere iniziali di Lacedemone, oltre che clascono vasciuneca i simboli che vredeva.

L'oplite avas per difesa casco, coraza e gambiere; per offesa, pieca e spada. La spada dello Spartano en piatotso un gran pognate a cintura; casacra casas perchè non si volesse il sanque. Il peltaste aves il giavellotto in leogo della pieca, cascon ente possata, e sudo più piecco le legere, non corazza, e al più giavellotto in leogo della pieca, cascon ente possata in adividualmente, avent giavellotto, rere, freccie, from individualmente, aven giavellotto, arre, freccie, from pietre e dardi che landava a mano. I cavalieri avena l'elmo che ecendes fin a camezo del viso, parando i dardi che codenzo in parando i attri che colevano in parando i attri che colevano in parando i attri che colevano in parando i attri che si calevano pietre.

Illerate diede al soldati nna corazza d'un tessulo di lino, impiccoli lo seudo; allungò la picca d'un terzo e la spada di metà, e fe una caliatura più facile. Pi-lopemene allungò ancora le picche, ma torno all'armadura di ferro e agli seudi grandi per resistere alla legione romana. Senofonte all'esercito volera avere seado d'Argo, corazza d'Atene, elimo di Beoda, cavallo d'Epidauro (1).

Quando si cominciasse a dar soldo, non si conocee. All assertio di Politica, ciascun opitic belle due dramme per sè ei la regenue: am poiche ne retava essanto l'erario, lo ridussero a due terri di dramma il giorno, cioè dia sessanta contessini; il doppio agli dilitali, il quodropio al gerentie. Co filin d'ella campagna finiva con soldo della fanteria. Gourra durante: il cavaliere rievese pera cion: in pace, di sedici d'ammant il mose per mantenere il cavalier. Tutti poi aveano parte al bottino, del quale un terzo spettava per lo più al generale, il resto spativisti tra d'ilidale solduli, a propriori della page.

Al generale convisio di tradimenio, morte; morte se invadesse sent ordine casighi il territorio della repubblica. In Ateno ogni generale era tenuto render comio delle sue operazioni al fin della campagna: e se l'assemblea trovasse a disapprovario, era condamato ad ori ammenda, da prendesi sulle terre seu; se non bastaussero, in prigiono; e dopo lui ligli se moriese prima di pagare. Tal fu la sorte di Mituale. A Sparta punivasi nella testa ogni comandante di posto o di sorte di Mituale. A signi punivasi nella testa ogni comandante di posto o di non comparisse alla chiamata, era notato d'infamia e perdea la citudiname; sel solo era escluso di ogni pubblica funzione, ma fin dali terrip. Escual pene al combatemte che durante l'azione lasciasse il posto, o gettasse l'armi, o si rendesse: particolare infamia era purello sondo. Ai disteriori morte, e vietato scepiliri sul territorio della patria: chi fosse prese contro la patria, andava lapidato, come chi convinto di vote: introdurre il nemico nel campo o in qualcho fotezza. A Tebe era caso di morte per un generale tener il comando oltre un anno: se ne fe reo Ecaminondo, am la vittoria di Leutra il limando assolto.

I premi erano d'otore, non di lucro j e sommo l'esser acclamato da tutta l'enciea, come avvenne agli Attenici nella guerra contro i Fersi. Dopo il contro di contro del regione del premi proprio i Fersi. Dopo il comparti i generali del proprio morti i Premi proprio del generali del proprio morti. A Marstona funeno poste colomine ci nomi di quelli i il perili sal rando ia patria. Ogni anno accorressia a Patria per rendere sattifi, agli dei sallo tumbe del visultario del proprio del p

In Ateas i meriteroli si promoveno a grado superiore, proclamavans nelle teles publiche, regulavansi di armadure, corone, sittue, monumenti pensioni per gli alimenti a chi reso incapace dalle ferite, e posto distito a i giucchi. Crebe lo i compense collo scenare dei sentimento nazionale. A Mitiade che estrè la patria niun altro osore si reso che di dipingerlo primo fra i dieci colleghi mel protico Pecile, done si rapprenenti lo hatteglia di Pitale. Filippo e Alessando proci proci proci pecile peco si rapprenenti lo hatteglia di Pitale. Filippo e Alessando re si cara situa ve un re. Dopo il passo del Granico, Alessando feo estare saltura ve untilo cavalieri, ed esentibili da servizio personale e da imposte i loro parenti: dopo la battaglia di Pitale, sepelliri in mori al cospitato il untilo reservito in arma, per feri eggi asteso Porsañose funerale; poi distribul doni a ciascumo, secondo il merrito. Ma Ateas evan autorna del un orazioni di prostene.

Gli accarposmenti, secondo alcumi, a disponevano in tondo, la figura che Caspia maggior superficia su avisupos quasie, tutta le vie metivano al centro, donde il generale petca scorpero opti cosa. Na ciò s'oppone alla repola d'accampar sessagne secondo l'ordine della battalia, per terovari disposti in caso di sorpera. Al modo nostro la fanteia regliava deutro, la cavalleria facera le ronde nel contorno: la l'ordine degliava deutro, la cavalleria facera le ronde nel contorno: la l'ordine cinguana d'un parrepto le fosso, senza però le precuzioni del Romani : e psiche preferivano i posti muntili dalla natura, dovano secondo questi variar la dispositiono del campo. Disvano porte d'ordine e segnelli militari, de' quali, come degli assedj e degli stratagenumi, diremo pariando del Romani.

Nella guerra i Greci non si segnalarono come nell'altre arti, attescebh non avessero escrici il prefraionament o inchiedà maneta esviluppi ban maggiori che non n'avessero queri il prefraionamento inchiedà maneta esviluppi ban maggiori che non n'avessero que' piccoii Stall. Infatti a Maratona combiatta tamo disceilina l'attendicamila, benche flossero uniti utti Greci, e si contassero trentassettemila lioti spartana (1), Sparta, sebben formasse si può disc tutta un escrito permanente, ne però impolità ne prefericionamenti dall'attac-ramento ai contami antichi, oltre l'esserie sempre manetao un gran generale. In America del control della respecta della commanda della control a navale. Il generale non en mai solo dame l'attaccionamento della rista della respecta della rista della rista diventa anche commandante in generala sa manetara di sollo, almeno n'e fronti sempi, rendera più

(I) Exceore. IS.

indipendenti i soldati, invece di ridurli a macchine în man del generale. La scarsa e non buona cavalleria era ma îtro ocaccio ai proressi. În genere il merito înor consistetie sempre nella tattica propriamente detta, anzi în quelia formazione e disciplina, che si limita quasi ai campo. Del resto le grandi combiancioi strategiech non conobbere, o nelle guerre inquês e lontane non pro-sperarono, se non a tratti per impeti d'eroismo: casi c'insegnarono la tattica, i Romania is attateia a zenoi di onoi die rata presisbana. edila nomana l'attated.

Così poteste comprendere che allora l'intento vero era la battaglia, e salvo i pochi casi di temporeggiatori, come nella guerra del Peloponneso e Pabio Massimo, si cercava sempre affrontarsi, senza i lunglii avvolgimenti, che oggi rende possibili l'articileria.

#### S. 8. - Battaglie principali dei Greci.

Erodolo è poeta, e le battaglie ch'esso ci descrive sono meraviglie di conggio personale, anuiche prove di scienza code a Platea e Maratona ammiriamo l'eroismo più che cercar l'istrusione. Se non che si vede già quanto la filangui per la presenta del proce lo menero combattente con arte, bilanci la moltina casalente con furia. A Maratona Mitizide personase i sono colleghi a colore a fulle color la directione della battaglia, e il risolose da attacciore il nemico. A Platea il capo del Presiani prevalea di tattica, giacche innei a privare il Greci di acqua e di menero del processo della colore di acqua con en abordava, crassi inpediti a platea della colore di acqua con a combinazioni strategiche che all'impeto degli Spartani e Tegel. Tuckidide porque migliori informazioni, ma s'o conspila maggiorimente della politica e degli associj. Senofonto, guerriero, ci porta veramente nei campi, e da ini possiano apprendere qual era la tattica greza. Accomorpagianno a le Levita e a Mantines.

Alla prima i Tebani aveno seimila quattrocento combattenti; gli Spartani e latett, venticinqueniis: ii campo una pianura. Accostatisi a poche centinque di passi, i due eserciti si disposero paralidamente in modo che i Tebani essendo pia pochi, ema ospertali in langheza alla dritta: la cavalleria, invece di stare aila sil, pare fosse unita in un sol corpo, protegendo una delle esternità della materia. Scorgendo pericolosi rattacera di fronte force tunto maggiori, Epanimonda prese il partito di avvicinaria la mento colla sola esternati assistra, tenendo in testo in ricera, i e per fare pià uri, forca un grac cunoro quadfrangiare si questioni della considera sono di protego della considera della

Questo è l'ordine oblique, che tanto giorò in molte battaglie; cieli Ila ficza sopra uno o due pundi con superiorità d'azione. Gran inde merita Epaminonda d'averio inventato, e saputo movere contemporaneamente tutto l'esercito, all'istante che l'effetto rendevasi sicuro. Lilprodusse il suo tronza o Mantinesa contro le forze unuel dei Spartani, Aleniesi, Mantinesi, moveado i suo in una sola resionna, cui faceano testa gli opiliti sechii. L'accémoni, y vedendoi sarria vasile alture e de dominavano il pinno della battegia, e porre la cavalicirà sur a vasile alture e de dominavano il pinno della battegia, e porre la cavalicirà.

alle ale, credeltero volesse accumparsi, ma invere se lo trovarouo addosos; il quale percostendo di punta contro il custro degli Sparinali idivisci in dose, mentre la cavalleria atenisee era tenuta in soggezione da quella de Tebei. La pie-pievoleza de Corp I denni permise a Espaninonad di rituttar feliciemente quero dine obliquo, mentre gli Spariani non sepero porri ostacolo, malgrado la tesione da late volta e avata. Egli damque trove é raisola il principio della tattica qual è adoperare una parte dell'esercito, dandogli una postzione e un movimento colosto, in modo di non aver a temere dal numero susperiore dell'iniminioni cio potè effettuare perchè avea saputo dare alle truppe una grande agilità di manore.

#### 9. — I mercenarj. Senofonte.

Puco poi s'introdiassero in Grecia le truppe mercenarie, non solo a soutegro de tiranni, ma ascrigio delle città libera. I distalia, avvezzati ai viver em-sualo, cercavano sottrara il spesi della militari, i molti spoverti della merca per lopomeniare, chiedenno gonadarono oldirari i sussibi, papati dal Persiani offiriari, per substituta di papati della persiani offiriari di sussibi, papati della persiani offiriari di sussibi i possibi persiani offiriari della substituta di sussibili della sussibili di sussibili di sussibili della sussibili della sussibili di sussibili di

Combattendo fuor di paese, più non bastò loro la tattica di prima, dovettero imparare la strategia. Il più memorabile fatto fu la condotta di quelli con con Clearco andarono a servizio di Ciro il giovane (Racconto IV. 15). Nella costoro ritirata ci resta uno de più curiosi documenti dell'arte militare antica,

scritto da Senofonte.

Erano alquanti méno di diecinila, e presero la via formando un quadruol quattro falangi, dic vide un marciano per fanco, due di fronte : al centro stavano gli armati leggeri, le besite da soma, i servi, alcune donne. Biractiti carri e tutte le salumeir di impombro, fila le tende; scompartite le cose utili; conservate solo le migliori bestite da soma. Ben tosto si trovarcoo servajuto d'amici e molestati da menici; in pasee piano, e continonamente bersagliati dalla cavallerla di Tissaftene. Altora conoblerro che male si marcia in battaglione quadrato quando il in menico sta alle spale, giacche dovredosi restriogre ai passi angusti, i soddati non possono tener il posto. Formarconsi dunque sei drappolli di cento uomini, che riparavano al disordino occupando i vuoti. Questo sminuzamento giovò assai nelle fazioni sopra le montagne, formado cinquanta drappolli, dividendo lut regli armati alla leggera e gli arcieri.

Trovarinsi a pie delle montagne de Carduchi, senza ponti per passare il figri che cossegiavano, senza via dove segnirio, inseguiti da Tassicare; talchè era forza valicar le montagne. Così feero, e i Persiani non potendo inseguirit ira quelle gole, si votesco ad aspettari il and sbocco del lume Centrido
nal Tigri, ove presi in mezzo, li ridurrebbero vinti. Ma il disegno non successe, ci forcei potenon porseguirie in rilitrata senza questi persecutori, a el arte diffi-

coltà incontrarono che del tristo paese.

In queste marcie l'esperienza insegnò a Senofonte di far occuparc le vette da armati alla leggera per tener d' occhio il nemoio, e si lontano choi dardi non arrivassero alla faliange; poi di accampare regolarmente, di segzifere positioni s'antaggiose, di marciare in ordine per non cadere spiciolati in mano del nemios; risparmiar i viveri che trovavano, e portarne per più giorni; tener frocchi; pigliare le spie del nemico per farsene guide: in somma oggi passo

divien muora lezione. Hanno freddi e gell, e bisogna tener i soldati lontano dal fuoco e mantenerli bene; convien far marciare la notte quei d'armadura pesante, poi la fanteria armata più alla leggera, da ultimo la cavalleria, perchè così al giorno si troveranno insieme, mentre se la cavalleria precedesse, al giorno si troverba lou grant ratto inpanzi.

Quell'escroito non era diverso da quello dei nostri conditotieri del medio evo, nu n secolo di guerre, le inclinazioni militari s'enno diffuse in Grecia, tatché cercavasi ocrasione di combattimenti, servendo a questo o a quello, senza badera lali giastità della causa; e ad un'ingiastissima sunparatone venivamo allora: in appoggio. La battaglia di Cunaxa è riferita in modi diversissimi da Sendonto, per in di politoro e ha Pulturco, sovar nelstanio di Ciesia storico che vi assistiva come medior di Artaserse. Stranissima sarebbe la manovra indicata da Sendonto, per cin i diceimila Intiri greci, armatti pessante, in piena ilino mettosia alla corsa senza scompigliarsi, caricato la cavalleria in campagna rasa e la fanno piegare. Pultarero non e die nulla. Non meno incredible pere il passeggio proposto del filma Tigri, sovaro di ri legale fra foro, con sassi che servivano di anovar, sono di considera di successi della significazioni con sono di considera di senza di senza di considera di consono a la contenta di cavalle di considera di conparono a sordete, poi piesarono ver settentrione.

Senofonte ogni tratio sacrifica vittime, onde lo rimproverano che non facesse risparmol di vivri preziosi, egli che all'ultimo fu costretto sin a vendere il proprio cavallo. Ma da una parte, probabilmente le vittime erano poi mangiate; talchè tutto si riduceva a macellarie con cerimonic e bruciarme qualche spiechio dall'altra, ciò sosgenera la costanza de soldati colla speranza del celeste altuc.

È la prima narrazione di ritirate, imprese ove tanto alietta il veder l'uomo non lanciarsi per ambizione, avarizia od eroismo, ma divincolarsi sotto l'impero della necessità.

### S. 10. - Alessandro.

Alessandro approfittò di tutti i perfezionamenti della tattica greca per appliearli ad nna vasta strategia qual mai non erasi conosciuta. Guerreggiando nelle' piannre d'Asia, potè ravvicinare due difalangarchie, onde venne la tetrafalan! garchia . nltimo termine d'anmento della formazione falangite. Parti egli per l'Asia con dodicimila Macedoni, settemila alieati , cinquemila mercenari , tutti a piedi, comandati da Parmenione; cinquemila Odrisi, Triballi e Illiri; mille arcieri Agriani; millecinquecento cavalieri Macedoni, comandati da Filota fratelio di Parmenione; millecinquecento di cavalieria tessala, sotto Calante figlio d'Arpalo ; seicento cavalieri greci, sotto Erigio ; novecento precursori di Tracia e Peonia , sotto Cassandro ; fra tutto trentamila fanti e gnattromila cinquecento cavalieri. Rinforzò l'esercito suo con ogni maniera di cavalleria, e molto ne fu giovato. Avea formato una truppa di dimachi, armati più leggero che gli opliti e più greve che i cavalieri, e che combattevano a piedi e a cavallo come i nostri dragoni. Ebbe pure ogni sorta armati leggeri; arcieri a piedi e a cavallo, acontisti , frombolieri , scorridori a cavallo : un corpo di fanteria e cavalleria per sua guardia , formato di eteri cioè amici, tutti macedoni ; i meglio nati erano a cavallo, gli altri alti o forzuti, a piedi. La cavalleria formava otto isole, non sl sa di quanti nomini, i cui ilarchi erano scelti fra gli amici d'Alessandro, ma non davano nome alle isole, intitolate invece la basflica o reale, la lanca per

Tolomeo Lago, l'antemusiade da Antemus città macedone, l'apoltonia. Famosi sono i suoi argiraspidi, cicè dallo scudo d'argento, veterani ressagenari, il nome d'agema dato al loro corpo sembra dedotto da un segno distintivo, cbe aveasi pure nella cavalleria.

Giunto a Sesto, s'imbarra su consessanta triremi e molic navi di trasporto, servendo egli stesso da piloto al proprio vascello. So i menici avessor ascottato Memono di Rodi, e devastato il paese evitando di far battaglia, certo rovinavasi un escretio impetuoso, sprovvisto, in paese nemico. Alessandro procedera in colonaa formata colla faliange doppia che marciava per fianco, protetta alle ai dalla cavalleria, detto evariava o baggii. Al Grantico, malgrado le precauzioni prese da Memonoc, s'avventura al guado; rompe la corrente cegli squadrosi prese da Memonoc, s'avventura al guado; rompe la corrente cegli squadrosi prese da Il fiame o biliquamente, col che si mette in grado di opprimer il medio con tutte l'armi di getto della sua colonna, e di formar prontamente il nieme di battaglia. Memonore, non si sa perche, tenne inoperosa la sua fanteria, e lascido di della discontine della di della di della cittata, della della di della di della cittata, chiaca al tord dai monei, al sud dal mare, in un piano tagliato dal Pinero; e lo viane.

La spelitione d'Alessandro non era solo un giucco di Italica, nav si s viede un requiera vistagia e un piano ben divisiso. Secondo questo, invece d'inseguire i nemici dopo la vitioria al Granico, si bada a conquistar lo città menitime, importandegli di conservari libero il passo a sè, d'impedire a ineuti di quipagiar ia flotta sul Medistranec, Cosi, anche dopo la hattaglia d'isso, aguita ad corupur e lettà maritime; e memorabile sorvatute è l'assedio di Tro, del quale qui offriamo la descrizione secondo Diodoro (lib. XVII), perchè c'informia minuto d'est' stanissimi modi e di offisse et di difest

· Alessandro, movendo verso l'Egitto, arrivato in Fenicia, ebbe a divozione Assessione tutte le città, molte spontaneamente: i Tirj solo, volendo egli sacrificare ad Er- di Tire cole tirio che presso loro avea tempio rinomato, gli negarono ostinatamente l'ingresso in città; di che nunto , scese a minacciarli dell'armi. Nè però il scosse; che anzi , disposti a sostenere un assedio , fecero conto che con ciò sarebbonsi procacciata molta grazia presso Dario, e larghi doni n'avrebbero avuti mostrandogli tanta costanza di benevolenza e di fede : massimamente che , distraendosi Alessandro per si lungo e pericoloso assedio, avrebbero procurato a Dario il comodo di rifare l'esercito, e prepararsi ad ulteriori imprese. Confidavano tanto nella ben munita isola , in cui sorgeva la loro città, e ne' coniosissimi mezzi di difesa che aveano pronti, quanto ne' soccorsi che si attendevano da' Cartaginesi, i quali da essi aveano origine. Ma il re , quantunque conoscesse difficilissima l'espugnazione della città, tanto dalla parte del mare, stante la provvisione che i Tirj aveano d'ogni occorrente per la difesa delle mura, e il vantaggio di una flotta ivi fubbricata, quanto dalla parte di terra, poichè la città era distante quattro stadi dal continente; pensò esser meglio il sostenere qualunque fatica e pericolo, che lasciare che una sola città avesse il vanto di sprezzar la potenza de' Macedoni. Fa egli dunque demolire la così detta vecchia Tiro, e, colle migliaja di pietre che ne trasse, gittare un argine largo due plettri; opera presto eseguita, poichè chiamò alla medesima tutti gli abitanti delle città vicinc.

1 Tirl, appressate le navi a quell'argine, deridevano il re e motteggiavanio se per avventura si tenesse da più di Nettuno. Ma quando ebber veduto che l'argine cresceva, stabilirono mandar a Cartagine ragazzi, donne, vecchi; e I giovani e uomini seclero per difendere le mura, e per combatter sulle navi, avendo essi

Down Cougle

48 GUERRA.

ottanta triremi. Il trasporto della gente inutile a Cartagine, almeno in parte note: rono effettuare senza impedimento del pemico, ma non impedire che l'argine fosse costrutto. Per lo che reso inutile il servigio delle navi dovettero in altra maniera prepararsi a sostenere l'assedio. Aveano grande quantità di catapulte e d'aitre macchine da respingere gii assaiti : pure ne fecero fare delle aitre ; nè in ciò chler difficultà, poichè Tiro abbondaya grandemente di artefici. Di taji maechine adnique, e d'ogn'altro sussidio di guerra grande quantità, e di vario e nuovo genere per tai mezzo si prepararono; e poterono empierne le mura per l'intero giro, e massimamente dalla parte nella quale era stato fabbricato quell'argine. E già esso dai Macedoni era tratto a un tiro di dardo dalla città, quando agti animi incerti del futuro gii Dei mostrarono formidabili prodigi. Imperciocchè dall'alto mare il flutto portò all'argine una beiva di mostruosa grandezza, la quale ivi giunta non fece danno, ma con parte del corpo vi si posò sopra per non poco tempo: e la novità dello spettacolo diede molto spavento, e pensieri d'augurio eccitò nella mente dell'uno e dell'altro partito, volendo ognuno che quello fosse il segno con cui promettevaglisi il soccorso di Nettuno. Ma altri prodigi ancora vennero a turbare la moititudine. Presso i Macedoni, mentre injesi a mangiare si spezzavano i pani, questi si videro fatti del color del sangue. Presso i Tirf fuvvi uno che disse avergii in visione Apolio dichiarato, che partirebbesi dalla lor terra. Il volgo sospettò che costui fingesse per favorire Alessandro, e i giovaní della città volcano lapidarlo; se non che i magistrati credettero doverlo sottrarre al pericolo, ed ebbe tempo di ripararsi nel tempio d'Ercole. I Tiri intante, tratti da superstizione, legarono al piedestallo con catene d'oro la statua d'A: pollo, per impedire a quel dio di partirsi della loro città.

Siccome intanto al crescere de' lavori dell'argine crescea nel cuore degli oppidani il terrore, essi aliestirono molte barche con catapuite ed altre macchine sacttatrici ; altre empirono di arcieri e frombolieri ; e con tale apparato assaltando quelli che intorno all'argine lavoravano, gran numero ne ferivano e uccidevano: perciocchè bersagliando una turba fitta di gente inerme, non v'era colpo che andasse a vnoto. Alessandro per metter riparo a questo non preveduto danno, fa armare quante barche avea , e vi mette soidati de' più lesti , dei quali ei fa condottiere egli medesimo; e con grande soliecitudine va al porto di Tiro, onde per quella via tagliar la ritirata al Fenicj, assalitori degli operal all'argine. Videro il pericolo essi , e temendo , se il re s'impossessasse del porto , facilmente avrebbe potuto prendere la città, allora spoglia di difensori, prestissimamente si mossero per ritornare. Con quanta forza si desse pei remi dali' una parte e dall'aitra per giungere ai diverso intento propostosi, è facile congetturario. E come i Macedoni erano già già per entrare nel porto, poco mancava che i Fenici tutti non fossero perduti. Ma questi, fattasi strada con somma gagliardia, poterono trarsi salvi in città , quantunque colla perdita delle ultime lor navi. Alessandro, perduta la speranza d'un siffatto colpo, raddoppiò gli sforzi per terminare l'argine incominciato; e messe innanzi al medesimo parecchie navi, copri da ulteriori danni i lavoranti.

Era quell'argine finalmente condotto vicinissimo alia città; quando inisorto un vicientismo vento, aixossi in lanto furore ill more, che le conde rovesciarmos gran parte dell'opera. Il quale disastro turbò Alessandro tana do, ne quasi si penti dell'interpreso assessitio. Na eccisionado armor di sporte riuscire, fatto tegliare nei monti quantità di grossissimi alberi e trasportare sentione, con essi e coi loro rami e con terra soprapoda chiase gli supramenti dell'argine, e frendo l'impeto delle acque. Il che ettenuto, o l'arginerendo sia stoti e mura della città, vi alio some la menchine a modo di frecca. e con pietre incominciò a rompere le mura , e colle freece e coi dardi delle catapulte a snidare i nemici da tutti i propugacaoli. Allo pierar delle macchine aggiungevansi poi i frombolieri e i setticiri dell' esercito, i quali più particolarmente mirando a quelli ch' erano sui merli , sulle torri e in ogni Iuogo di difesa, Il ferivano eravemente.

 Però i Tiri maestri in cose di mare, e proveduti d'artefici e macchinisti, con singolare industria andayano riparandosi. Contro il saettamento delle catapulte aveano inventate certe ruote a raggi, che con ingegnosissimo artifizio girate velocissimamente, venivano parte a spezzar i dardi, parte a rigettarli per traverso, e di tutti a romper l'impeto quantunque violentissimo. In quanto alle pietre, che colle altre macchine scagliavansi, trovarono modo di farle battere sopra cose molli, con che perdevano di loro forza. Per ciò non contento Alessandro di quanto potevasi ottenere per mezzo di quell'argine , pensò cingcre intorno da ogni parte la città colle navi ; e visitato il circuito delle mura , deliberò assaltare la città per mare e per terra. E non avendo i Tirj avuto ardimento di opporglisi colla lor flotta, il re cominciò dall'attaccare tre loro navi stanzianti nell'ingresso del porto, le quali intieramente distrusse ; indi tornò al suo campo. I Tirj mettendo adunque tutta la lor fiducia nella fortezza delle mura, per vicpiù assicurar la difesa, alla distanza di cinque cubiti dal primo alzarono un secondo muro largo dieci cubiti, e il vuoto frammezzo empirono con terra e sassi-Ma nè questo giovò; chè Alessandro, unite insieme diverse triremi, e sovr'esse poste macchine di varle specie, potè far nel muro una breccia di cento piedi, e per la rottura spingere le sue truppe. Se non che accorsi i Tirj con una densissima pioggia di dardi, sebbene a stento, pure giunsero infine a respingere i nemici, e nella successiva notte rifabbricarono il muro per tutta quella parte ch' era guasta.

«Il forte dei combattenti era intanto ridotto a quel sito, ove l'argine si univa alla cità, per seso ridotta a forma di penioda. Ivi adunque concentrossi spezialmente lo studio degli assoziati, i quali, quantunque vedescro la gravità del perfocio e a che caisantà forrendo endavano incontro se la cità cra presa d'assalto, tanto si ostitarono che non fector più caso della morte. I Marcodoni averano ri atatate terri che gungerano ai merril delle mora; e da quelle guitati del ponti, audacemente salivano salle mura stesse della città. Mar l'ingen degli artefa til anche incostra e tale sertor odi staccioni prestava soccorso. Avesno falabricato certi tridenti a guisa d'ami d'enorme grandeza, col quali delle ber torsi afermato per gli secoli i mende, poi che cento racconandati a cella ber torsi afermato per gli secoli i mende, poi che cento racconandati con alferrate, lacciate le armi e demedati i corri, in mezzo a tanta molitudine di dardi e di fecco rimanessor tantite, o che per la vergogna di si fatta presura persipitandosi dalle torri a cui venivano tratti, perfessoro la vita. Altri poi trovapo modo che con potessoro più adoperare le marcia.

robratum nesou cite non pricestro più nutri relie ingegno i Trij trovarono, con cui - Contru il valora del Maccioni più mirabile ingegno i Trij trovarono, con cui lingiori dell' escretio orrendamente o con inceplicabile danno percossoro. La più anciento del contro del contro

nè a cagione di lor grossezza andavano mai vuote d'effetto. Coi corvì ancora e colle mani ferrate abbrancavano quanti erano in lorica. E come i difensori erano in gran moltitudine, rendevano nulli tutti gli sforzi degli assalitori; e molti ancora ne necldevano.

« Quantunque a tante difficoltà e mali a pena si potesse resistere, i Macedoni non rallentarono d'audacia, nè dalla rulna de' compagni traevano documento per la salute propria. Intanto Alessandro opponendo alle baliste de Tirj le catapulte, coi grossi macigni scagliati rompe le mura, e con nembl di dardi fa orrenda strage. E qui ancora opposero i Tirj Ingegno simile al già riferito: perciocchè misero innanzi alle mura certe ruote di marmo, le quali con acconci stromenti messe in moto, spezzavano i dardi scagliati dalle catapulte, o sviavanll : e de' macigni rendevano blando il colpo collo stendere dei cuol e delle pelli a più doppi, e piene d'alga, su le quali audando quella dura materia a percuotere, per poca resistenza che opponeva, ne inflevoliva l'impeto. In somma non eravi mezzo di difesa, che gli assediati negligessero. E perchè appunto trovavansi in abbondanza forniti d' ogni opportuno sussidio di cose e d'uomini, fatti più arditi presero la risoluzione di andare incontro al nemico; e perciò abbandonate le stazioni sulle mura e sulle torri, irruppero per gli stessi ponti gittati dal Macedoni, al valore di questi con forte animo opponendo il valor proprio; e venendo alle mani con essi, voliero fare per la loro patria l'estrema prova. Fra l Tirj v'avea taluni , che armati di scuri tagliavano attraverso qualunque presentavasi a' loro colpi... Alessandro, che vide i Tir] prevalere e già avvicinarsi la sera , chiamò a raccolta. Il che fatto, primo suo pensiere si fu di levar l'assedio, e passare all'Impresa dell'Egitto; poi mutato consiglio, giudicando vergogna lasciare ai Tirj ia gioria d'aver difesa la loro città, si fissò di tirar avanti l'assedio, quantunque fra' suoi uno solo fosse venuto nel suo parere, e fu costui Aminta di Adromene.

« Adunque esortati i Macedoni a non voler essere in fortezza da meno di lni, allestita la flotta di quanto era necessario, prese ad assaltar la città per mare e per terra. Ed osservando che il muro corrispondente all'arsenale non era si forte come altrove, a quella parte fece condurre alcune triremi, ed unite che l'ebbe insieme, vi collocò robustissime macchine. Ivi poi ardi egil cosa, che gli stessi apettatori pon facilmente avrebbero creduta. Perciocchè avendo fatto piantare da una torre di legno un ponte che andasse sni muro, per quello egli solo vi passò, non temendo nè i casi di fortuna nè l'impeto vermentissimo de' Tirj; ed avendo a spettatori di suo valore que' soldati che in battaglia aveano vinti i Persiani , ordinò che gli altri Macedoni gli andassero dietro; ed egli alla lor testa, di coloro che petto a petto opponevansegli, altri coll'asta, altri colla spada uccide, ed alcuni rovesciando a colpi di scudo, l'audacia troppa de' nemici reprime. E nel mentre che tali cose ivi succedevano, in altra parte l'ariete avea fatta ampia breccia di muro; onde furiosamente entrando colà per lo squarciato flanco i Macedoni , e qui Alessandro co' suoi pel muro, la città era presa. Non però gil abitanti aveano ancora perduto coraggio: chè animatisi a vicenda, si posero a sbarrare le strade, e tirar innanzi il combattimento fino a tanto che furon morti tutti, ed erano più di settemila.

« Il re dichiarò schiavi i ragazzi e le donne; e fece appiecare tutti i giorani, i quali non furono meno di duemila. E tanta fu la torba de' prigionieri, che quantunque la massima parte de' non atti alla guerra fosse etata mandata a Cartagine, trovaronsene in città più di tredicimila.

Anche Gara resistette saldissima ad Alessandro, mentre l'Egitto si sottomise senza quasi resistenza. Da questo ritornò Alessandro ver l'Eufrate; e varvato questo e il Tigri senza contrasto, affrontò Dario ad Arbela: battaglia citata dai Greci come il sommo dell'arte, e la scuola de'grandi principi della tattica, ma che non poteansi praticare che con guerrieri sperimentati e con un generale qual Alessandro.

Pretendono gli storici, l'esercito di Dario sommasse a un milione: certo erano tanti, che il piano d'Arbela non bastò a spiegarvi di fronte tutta la fanteria, e molti corpi si dovettero collocare di dietro. All'ala sinistra stava la cavalleria de' Battriani , Daii e Aracosj ; presso di loro la cavalleria e fanteria de' Persi, appoggiati sovra i Susiani e questi sui Cadusj che toccavano il centro. A capo dell' ala destra i Celesiri, i Mesopotami; indi i Medi, Parti, Saci, Tapiri, Ircani . Albani . Sacesiani . che giungevano al centro . dove stava la famiglia di Dario coi grandi di Persia, cinti da un corpo d'Indiani e da un altro di Carj Anasnasti, sostenuti da un corno d'arcieri Mardi. Dario erasi nosto attorno la fauteria greca mercenaria, la sola che opporre potesse alla falange macedone; inoltre s'afforzò di ducento carri falcati e quindici elefanti. Usj, Babilonesi , Sitaceni stavano in seconda fila , quasi corpo di riscossa; ma troppo vicinì alla prima , ne crescevano la confusione. A fianco dell' ala destra di Dario era la cavalleria scita e parte della battriana; alla sinistra quella d'Armenia e Cappadocia. Tutti erano diversamente armati ; alcuni sol d'armi da tiro, altri d'ogni sorta picche , asce, mazze; la cavalleria mista alla fanteria che formava enormi quadrati.

Udito che Alessandro avvicinavasi, Dario pose i suoi in ordine di battaglia, e ve li tenne tutto il giorno, ciò che li stancò e ne attuti l' ardore. Dalle montagne visto l'esercito alla pianura, Alessandro fe alto, e non volle, come Parmenione consigliava, assalir fra notte, atteso che sempre è incerto l'esito delle sorprese, e i nemici conoscevano perfettamente il terreno, a lui nuovo. Dispose i suoi in modo, che la prima linea fosse formata alla destra della cavalleria degli Etairi, la quale appoggiavasi sull'Agema, cioè gli Argiraspidi, e sulla fanteria pesante, composta di due falangi intere, divise ciascuna in quattro grandi sezioni. Sei sezioni occuparono la fronte; alle due altre collocate lo seconda linea furono sostituiti i peltasti; l'ala sinistra era fiancheggiata dalla cavalleria dei Tessali e degli alleati. Soldati di tal fatta si sarebbero aperto il varco oyunque dessero di cozzo in quella turba mal connessa: ma questa sopravanzava di più che metà la linea dei Greci. Pertanto Alessandro dispose a fianco e davanti alle compagnie reali una linea di truppe leggeri, composta di parte d'Agriani e arcieri macedoni, e bande straniere veterane; poco innanzi di questa schiera collocò la cavalleria leggera de' Peoni, poi una terza linea davanti a questa con cavalleria straniera, con ordine di prendere il nemico di fianco se cercava circuirli.

Con altretanto inegono protesse l'ala sinistra con un cerpo di cavallieria greca, coll'ordino di far un quarto di conversione per pigliar di flanco la cavalleria nenicia appena in marcia : e poici-lei questo debole corpo non potrebbe realstrea a tanta cavalleria, o foce sostenere da la finateria leggera del'Traci, la qualeunita a due squadroni, descrivera una linea obligna, che con un'estremità toncavalta cavalleria tessala. La secondi linea formò di maté de pelasti, on desezioni della filange, e ordino si volgessero verso l'ala dove le truppe risociane emmo falicemente. Questi disposizione bastar divore per impodire ai Persidani di molestare per dietro la prima linea di hattaglia, collà quale Alessandro pensava sindone i grassi abattaglioni di Darri.

Invece d'assalir di fronte, tirò verso la destra camminando per fianco, avanzandosi ossi sulla sinistra de' Persiani. Anche Dario mosse verso mancina, ma lento, attesa la pesantezza della sua linea; come poi vide Alessandro mettergli il piode innanzi, temendo perdere il vantaggio della posizione, fece ingaggiar la mischia 32 GUERRA.

dalla casalleria. I Maccdoni vi si opposero, e dopo lungo contrasto caciaronola dal cumpo. Fra cib Dario di la spirita a sosi carri; me gli arretri cupidendo i cavalli ci giudatori, li resero immobili; o lasciaronol passare tra glintersiti; della faliane, Macco, connandante la destra de Presional, frea avazare gli Armeni e i Medi per involgere la sinistia d'Alessandro; ai quali Parametino e della distribuzione della contra della c

La cavaleria, mista alla fanteria di Dario, vedendo gli Selti o Persiant della ilinealtati colorosamente dai Greci, usel per soccorreri, lasciando nelle linee del vool, che i generali non ebber tempo di riempire. Alessandro s'affrettò a formar in colonne le compagnie reali, e traforarsi in quel vana, prendendo a'fanchi la fanteria, menter le ravalil Tassaltavano di Tonte: onde vi gettò fi disordine; e boechè i Greci mercenari tenesser saldo, Dario montò a cavallo per seampare.

I Persiani, respinti dalla sinistra sulla destra, si eacciarono a vicenda verso le cento, siche li folia inspunib i la falange che non pode procedere. Onde nel mentre Alessandro colla dritta penetrava attraverso ai nemici, la sinistra restava immobile, lasciando uno spaeco i mezo ai corpo di battaglia. I Persiani, nelta figa tagliati dagli squadroni d'Alessandro, everarono seampo per quel vanoi, siccie molti cupi si spinero fini filte la seconda litura del Awacdoni. Se costaro si fosetto rivolti a prender alle spalle Parmenison mentre arena di fronte porzione reserval i Persiata lutulati a sacebeggiari. I e mospi e allona ecortosi dos Alessandro avea vino, mando un piecol corpo a dissipare i fuggiaschi; e così restò vinta all'intuto la giornata (1).

Eminente esempio della potenza della tattica, dove merito principae debe la cavalleria, de fin aliora presso nessus propolo ersi nonstrata da tanto. Urdineo obliquo, prediletto da Alessandro, fin qui pure messo in prattea, disponendo una seconda incap rea sesicurare le spalle e i finentia e qualora fin nemio avesso respino la exvalleria che la protegora, dovera aprini dal centro verso le ale, a qualonque cozzo del Persiant. Mitrabimente disposta avea la cavatività e in fameria in modo ella offormase in colonan, ed entrasse angel intervatal della linea trata in modo ella offormase in colonan, ed entrasse angel intervatal della linea con estato della contra della colona dell

Asseriscono i pratíci che, nerpour colle artiglierie nostre, non occorrevable mutar nulla all'ordine di quella batteglia. Era, come lo osei, divissi, in truppa pesante con lancia lunça, spada e giavellotto; e legera con pieca corta, areo ed sacia; oltre quell' internedia ideate da Alessandro, che recavasi di su n punto all'altro a cavallo, e giuniavi, seavaleava per combattere a piedi, a goisa, de nostri dragoni.

Qui i soldati d'Alesandro più non hamo che ad inseguire, o il fanno con married filta prototzaz, da dover cerdere esspertal il siorici. Spintoti fin all'Idaspe, grosso fiume, e protetto da Provo re delle Indle, arrivò a passarte, visse il nemico, e più non gi fi n'duopo di battagite. E selbreto facciano menziquia quette spienzide vittorie, è forza confessor che non elde messien di incidente, vicela significa di considerationi del considerationi del consideratio. Il mortra il valore del cheful sarche valo anche contro momit indi disciliali. O mortra il valore del

<sup>(1)</sup> LIBERTAR el Survay Bibl historique militaire.

suoi generali, manifestato nelle imprese con cui si disputarono fra sè i brani dell'imperio da lui rapidamente fondato: Antigone, Eumene, Antipatro, Tolomeo.... tennero un pezzo la bilancia fra loro.

## S. 11. - Gli elefanti e i camelli.

Nelle guerre di Alessandro con Dario appajono nella storia per la prima volta gli elefanti come macchina da battaglia (1). Certo da antichissimo se ne saranno valsi gl'Indiani, cui questo animale abbonda; ma con eserciti europei non vediamo si scontrassero prima della battaglia di Arbela, ove Dario n'avea quindici. Dopo d'allora furono adoperati, massime dai successori d'Alessandro, coi quali comincia l'era militare degli elefanti, durata fin al cadere della repubblica romana. In generale non servivano a battaglie che quelli dell'India; quelli d'Africa serbavansi agli spettacoli.

In Italia primamente furono condotti da Pirro; sovente se ne valsero i Cartaginesi contro i Romani; ma se ne furono giovati talvolta, talaltra dovettero ad essi la rotta. Alla battaglia di Tunisi, ben centoquattro restarono prigionieri de Romani. Annibale ne menò da sessanta dalla Spagna verso l'Italia, trentasette ne contava al passaggio del Rodano, ma forse un solo sopravviveva quand'egli traversò i paduli dell'Etruria. Udita la vittoria di Canne, Cartagine decretò un soccorso di quattromila cavalieri numidi e quaranta elefanti, che si perdettero nelle battaglie successive. Di ottanta disponeva Annibale alla battaglia di Zana; poi la vinta Cartagine obbligossi di dare a Roma tutti quei che le avanzavano. Alla battaglia di Tapso, Cesare prese i sessantaquattro de' suoi nemici, e fu l'ultima volta che si vedessero figurare nelle battaglie antiche; nè più ricompajono che nelle guerre de' Sassanidi, sul loro terreno natio.

Gli elefanti venivano addestrati alla zuffa ed al macello. Il principale servigio ch' e' rendessero, era di scompigliare le ordinanze nemiche; e se ci figuriamo animali del peso di dieci o dodici mila libbre, quali nell'India si trovano, sostenuti da enorme forza muscolare e dall'incitamento della collera, comprenderemo qual effetto dovessero produrre. E massime i cavalli n'erano sgomentati.

Può dirsi facessero in certo modo l'ufizio della nostra artiglieria; ed Eliano ci dà la loro distribuzione in battaglia così: zoarchia, unità elementare; the-rarchia, mezza sezione di due elefanti; epitherarchia, sezione di quattro; ilarchia, suddivisione di otto; elefantarchia, divisione di sedici; ceratarchia, mezza falange di trentadue; falange di sessantaquattro.

recordiascun elefante aveva un nome e un conduttore proprio, che gli monietava sul collo, e lo dirigeva con un pungetto di ferro. L'animale paravasi biztarramente, tingevasi, talora se gli copriva di ferro il capo e il petto; alle zanne
ugli si metteano punte d'acciajo, per far più micidiale il colpo; e avanti la battaglia davansegli liquori e droghe. Sul dosso loro poneasi una specie di torre con
un quattro o sei uomini; non già tanti quanti è scritto da alcuni.

Indian Neppur oggi gli elefanti sono dimenticati nelle guerre d'Asia; ma servono equasi solo a trasportar munizioni, arme e tende, o alla pomposa comparsa de'gemeralia Vittore Jaquemont, viaggiatore francese, nel 1851 trovò nel Bengala lord Bentink, governator generale dell'India, che facca la girata del paese, col suo

<sup>(1)</sup> ARMANDI, Mistoire militaire des éléphants depuis les lemps les plus recules jusqu'à l'introduction des armes à feu. Parigi 1815. Per incidenza porge molti schiarimenti sulle più celebri battaglie degli ontichi.

equipaggio portato da mille trecento camelli, ottocanto carri e centotre elefanti.
Anche il camelo, tuto pladdo como "6, digno 'latolyna ce campi. Secquiani que d'una sola golda; e straz credere a Clesia che Semiranide n'avessa adunati que d'una sola golda; e straz credere a Clesia che Semiranide n'avessa adunativo cubiti. Ciro aveva alta battaglia di Timbrea camelli, montati clascumo da doe n'arbidi orso a donno. Molto ne mob Sere in Grecia, montati da colt moltare. Romani ne trovarono con Anticoo a Magnesia, con Nitradate, col Parti; poi i Creciati col loro nendi: anche nelle ultime guerer 1 Persiani n'avesan, a con disconario di piccole artiglierie. Sopratutto servirono a trasportar rapidamente le truppe trataveno i deserti. I Francesi se ne valero in Egitto nel 1799, dove Boance aveva aordinato un regimento di dromedari, montati ciascuno da due uomini schiena a schiena.

#### S. 12. - L'arte decade fra i Greci.

Non tarlarmon i Greci a trovarsi a fronte d'un popolo, che profittò dell'esperienza di esta, unendovi una costanta personale irremovible, e che procedud passo in passo, nel mentre appunto che i Greci decaderano. Allorché questi degeneral appoerano alla fortina a alla fishalità il deperimento della patria, Politico tobe a mostrare che colpi une erra l'ordinamento della filampe, literiore a quel tobe a mostrare che colpi une erra l'ordinamento della filampe, literiore a di colche il bene della patria al particolore assurificavano.

Ultimo dei Greci intitufariono Filopennen. Nelle marcie non solo, nae e nelle passeggiate osservara continos gli accidenti del terrono e le figure che sono costrette a prendere le masse davanti a ruscelli, dirept, valli. Pertanto trovo comodi i cangiamenti introdotti da Pirro nelle finalgae, e perio da la hattaglia centro Nacanida tiranno di Sparta disposa le due lince a seacchi, talché se dal nemico era sassitio di fronte, la seconda lince riempine y elloreral della prima; re da un'ala, rinforzava colla seconda lince. Mantines fin ancora il campo del sono contilito. Macambia erasi pergarato di midre habise e chappele, me appure di quanto paco masciberrali, e Filopemene cogli arcieri le ebbe tosto messe in quiete. Pure la battaglia era vinita da Macandida, se questi, invese di imperio iltonato fa la rotta, si fosse violio contro quella che rimaneava: nol fece, e Filopemene ne profittò per ruppigli la vittora colle evoluzioni più belle che si rossero vedute.

#### S. 13. - Gli Ebrei.

Gi parrebbe difetto frommettere le ordinazioni del codice più antico relativamente alla guerra. Fra gil Ebrel ogni cittadino era soldato dai venti anni in su (1); ma chinonque avesse fabbricato una casa nè ancora abitatala, piantato una vigana nè ancora recollo i fratti, menato moglie nè ancor conoscintala, era per quell'amon dispensato dai servizio (2).

Perchè la nettezza serbasse la salute nel campo, il legislatore non isdegno discondere a particolarità importanti in climi caldi: non deporre il peso del ventre che fuor del ricinto, ricoprirlo di terra, come usano ancora I Musul-

(1) Num. I. 3, XXVI. 2.

(2) Drut. XX. 5 c seg.

GLI EBREL.

mani; ecc. E non che sbandirne il disordine, perfino le impurità involontarie erano caso di purgazione; e l'uom polluto doveva stare l'intero giorno fuori del campo. « Evita ogni cattivo atto..... perchè l'eterno Dio tuo abita ne' campi tuoi per liberarti da' tuoi nemici. Santo sia dunque il tuo campo, nè l'Eterno vi scorga impurità, offeso dalla quale non t'abbandoni (1) ».

Marciando sopra terre di concittadini e alleati, non vi si faccia guasto. « Segui le strade, nè traversar campi e vigne: compra a danaro l'occorrente, e paga tutto, fin l'acqua che bevi (2) ». Non s'entri in paese nemico senza istruzioni e guide, e conoscer il carattere del nemico, la natura del suolo, i vantaggi da trarne, quanto numerosi gli abitanti, come fortificate le città.

Avvicinandosi l'attacco s'intimava che « chi abbia cuor timido e vile, si ritirasse »; i quali venivano adoprati ai servigi, alle salmerie, a spazzar le strade. E i sacerdoti rincoravano i combattenti rammentando le promesse del Signore: « Ascolta, Israele: tu vai ad assalire i tuoi nemici; marcia contr'essi in considenza; non te ne spaventi il numero, perchè l'eterno Dio tuo è con te per combatterli (5) ». L'esultanza della vittoria era temperata dalla considerazione d'aver ucciso uomini; nè poteasi comparir « nel campo dell'Eterno » prima d'aver consumato un giorno a purificarsi.

Era vietato assumer guerra per capriccio od ambizione o conquiste, ma solo per difendersi dagli invasori e ottener soddisfazione dei torti. Anche in tali casi però si proibiva di tagliar gli alberi fruttiferi di là dal necessario (4). Se doveasi assediare una città, si cominciava a fare agli abitanti proferte di pace, e se le accettassero, aprivansi le porte, e si riduceano tributari e sudditi; se ricusavano e persistessero a difendersi, e la città fosse presa a discrezione, poteansi passar per le spade tutti gli uomini, che vuol dire tutti gli armati (5). I prigionieri non restavano all'arbitrio del vincitore: ma « se festi una prigioniera che piaccia al tuo cuore e tu la voglia sposare, la menerai a casa; colà vestita di gramaglia e coi capelli raccorci, pianga un mese il padre e la madre; allora tu l'accosterai, e sarai suo marito ed ella tua moglie. Che se la captiva più non ti piaccia, la rimanderai a sua volontà, ma non potrai venderla o farne traffico, perchè l'hai umiliata » (6).

# S. 14. - Arte militare fra i Romani.

## La legione primitiva.

Come la falange greca uscì dagli ordini cittadini, così la coorte romana. I cittadini stavano divisi in tribù, la tribù in dieci centurie, questa in altrettante decurie, sotto un tribuno, un centurione, un decurione.

Le prime guerre de' Romani non poteano recarli a grandi perfezionamenti; aveano però sempre il buon senso d'adottare ciò che di meglio trovavano fra i nemici. Tutto ancora riducevasi alla tattica, ove moltissimo poteva il valor personale, pel quale prevalsero ai nemici e ressero contro Pirro. Nelle guerre con questo già usavano ben intesi ordini di battaglia, movimenti combinati, opportuna scelta di posizioni, giudizioso impiego di riserve; da lui impararono a piantar il campo. Annibale al contrario fu un assalitore ostinato, che per lunghi

Moise I. VI. c. 3.

<sup>(1)</sup> Deut. XXIII. 10 e seg. (2) Ib. II. 27.

<sup>(3) 1</sup>b. XX. 3 e 8. (4) 1b. XX. 19.

<sup>(5)</sup> Dout. XX. 10 e seg. — La miglior informa-sione si ha de Salvadon , Hist. des institutions de

anni condusse gli attacchi secondo un sistema stabilito e senza interruzione, onde poterono e dovettero raffinar le istituzioni militari, e conobbero le proprie forze-

Il punto a cui era l'arte in quel tempo, ci è descritto da Polibio, osservatore curioso, che conoscendu anche l'ordinamento greco, potè istitutre paragoni, e che, come straniero, non dava per note moltissime cose, siccome solevano i na-

zionali. Udiamo da lui la disposizione militare dei Romani (1):

• Fata la distribucione ed elezione de tribuui per modo, che tutte le legioni abbiano egual nouero di comandonti, l'uno dall'alle soparati seggono secondo le rispettive legioni, traggono a sorte le tribbi una ad una, e chiamno a sè quelle chiè brot tocata. In questa sedgono quattre giorani, eganii a un di presso d'ela seconda le la comanda de la comanda de la comanda de la comanda de la comanda della seconda legione e con via ce gli ultimi della quarta. Appressati alti quattro fanno cerna, i primi di quelli della seconda : cione con via ce gli ultimi di quelli della seconda e logione e con via, e gli ultimi di quelli della seconda e logione e con via, e gli ultimi di quelli della seconda e logione sono via con quelli della prima. Poscis s'accestano altri quattro, ed i primi bena oquali della pera legione, più lutimi quelli della seconda : cosò sis eseguiando in giro la secla di questa legione, pigliano per ciacheduna legione soniali dei mediciamo lagio. Betto il numero divisato, colò quattromali ducrento fauti per caduna Segione, labvolta circiprentia ove sia magglar pericolo, anticomente evento della principolo de ciciono secondo il censo; a se formano rirecento oer fecione.

« Finita la coscrizione, i tribuni raccolgono gli eletti delle legioni rispettive, egli danno questo giuramento: L'obidiro a' miei superiori, e faro i loro comandamenti secondo mia possa. Gli altri tutti ad uno ad uno vengono innanzi, el giurano le stesso. Nel medesimo tempo i consoli avvisano i magistrati delle cittati nlleate d'Italia che vogliuno seco militare, additando ad esai il numero, il giorno e il luogo in cui comparire. Le città, fatta la scelta e dato il giuramento, spediscono i suoi, aggiungendovi un comandante ed un cassiere. A Roma i tribuni dono il giuramento, stabilito un giorno ad ogni legione ed un luogo nel quale presentarsi senz'armi, le licenziano. Venuti nel giorno prefisso, eleggono i più giovani e poveri a reliti, e quelli che a questi s'approssimano ad astati, la più florida gioventù a principi, e i più vecchi a triarj: tall sono presso i Romani le differenze nei nomi, nelle età e nelle armadure in ogni legione. I triari sono scicento; i principi mille dugento; altrettanti gli astati; gli altri e più giovani, lanciatori. Ove sieno piu di quattromila, nella stessa proporzione li dividuno, tranne i triari: ordinano di portare spada, lance e la parma, scudo leggero, solido e sufficiente a riparar la persona, rotondo, del diametro di tre piedit al capo un elmo senza cresta, coperto talvolta di pelle di lupo o di simil cosa, a difesa e distintivo. Il dardo de veliti ha comunemente l'asta lunga due cubiti e grossa un dilo; il ferro lungo un palmo, e tanto sottile ed affiliato, che necessariamente dono la prima lanciata si piega, e non può essere rimandato dai nemici, affinche non divcoga una freccia reciproca,

"A'secondi d'est, detti astati, comandano di portar l'armadara intera, cicie - scudo convesso largo due piedi e mezzo e lungo quattro, congegnato di due fat-seculo civil con le con colla bovina; l'estrema superficie è avvolta in tela e poscio-liuda cuojo di viello; pelle parti saperiori e di inferiori della circonferenza la vua pis-m-stra di ferro, per difenderlo dal taglio e impunemente poggiano a terra. Vi è un paradattato un bellico di ferro, che lo salva da collo violenti di pierre, hanco sub-altro tiro. Collo seudo han sulla destra coscia la spada, che chiannano spagnola; punta con punta cecellare te luglio gesilario da amendue le parti, e forte e social lama.

<sup>(1)</sup> Framm. del Eb. VI.

Aggiungonsi due spiedi, ed elmi di bronzo e stivali. Gli spiedi sono parte grossi, quali rotondi del diametro d'un palmo, quali quadrati della stessa misura ad ogni lato ; parte sottili, come mediocri lance da cacciar cingbiali. L'asta di tutti è lunga tre cubitl. A ciascuno è attaccato un dardo di ferro uncinato, eguale al manico in lungbezza, ia cui iegatura assicurano tanto saldamente, che nell'adoperario non prima si rilascia l'annodamento che rompasi il ferro, quantunque nel fondo e dov' è congiunto col manico sia grosso un dito e mezzo. Fregiano l'elmo d'un pennacchio e di tre piume dritte purpuree o nere, lunghe un cubito; per le quali l'uomo apparisce il doppio, d'aspetto bello e spaventoso agli avversari. I più pongono sul petto una lamina di bronzo che ha dodici dita da tutte le parti, detta quardacuore; e così compiono l'armadura. Quelli che sono censiti oltre diecimila dramme, in luogo di guardacuori, banno corazze uncinate. La medesima guisa d'armadura hanno i principi ed i triari; se non che invece di spiedi i triari portano lance.

· Da ciascun genere, eccetto dal più giovani, eleggono dieci capischiere, secondo il merito: noscia attri dieci capischiere, dei quali il primo eletto siede nel consiglio. Questi ne eleggono attrettanti, che stanno nel retroguardo, Indi coi capischiere dividono ogni età in dicci parti, trappe i lancieri, ed assegnano a ciascheduna parte degli eletti due conduttori e due raccoglitori. I lancieri secondo il loro numero distribuiscono egualmente fra tutte le parti, e caduna parte chlamano squadra, drappello e insegna; e i conduttori, centurioni e caposchlere, Costoro scelgono ne' rispettivi drappelli i due più vegeti e valorosi a bandierai. E due conduttori fanno per ciascheduna squadra, affinchè il drappello non si trovi un istante senza duce e capo. Ouando sono presenti ambidue, il primo eletto conduce la parte destra del drappello, ed il secondo la sinistra: uno manca? quello che rimane conduce tutti. Amano che i centurioni sieno non tanto audaci ed avidi di pogna, quanto buoni condottieri ed imperterriti, d'alto animo non per assaltare il pemico intatto o per appiccar la zuffa, ma perchè,

vinti eziandio ed oppressi, non cedano, ma muojano sul luogo.

 In pari modo dividono la cavalleria in dieci squadroni, traggono da ciascuno tre capi, i quali da sè assumono tre raccoglitori. Il primo eletto comanda lo squadrone e lo conduce; gli altri due fanno uffizio di capodieci, e chiamansi decurioni. Non essendovi il primo, il secondo fa da caposquadrone. L'armadura del cavalieri è ora simile a quella de' Greci. Anticamente non avevano corazze, ma combattevano in farsetto; donde pronti erano e spediti a balzar di cavallo e risalirvi; ma nelle mischie esponevansi a grande pericolo. Le aste per due ragioni eran loro inopportune: primieramente perchè facendole sottili e tremule, non potevano imbroccare, e prima che la parte davanti si conficcasse, scosse dal movimento stesso de' cavalli, quasi sempre si spezzavano; oltre a ciò, siccome le facevano senza punta nell'estremità inferiore, così valevano al solo primo coipo, poscia rompevansi restando fuor d'uso. Scudi avevano di cuojo bovino, che non duravano agli assalti, non avendo solidità; e scuojati e imputriditi dalle pioggie, se prima erano di malagevol uso, allora affatto inutili divenivano. Il perchè adottarono la struttura delle armi greche, per cui il primo colpo assestato coll'estremità anteriore va a segno e addentro, essendo l'asta solidamente costrutta e nou tremula, ed ove voltisi, fermo e gagliardo è l'uso della punta disotto. Lo stesso diensi degli scudi, saldi e sicuri negli assalti da lungi e da vicino. Conosciute queste cose, si fecero ad lmitarle; perciocchè i Romani sono fra tutte le nazioni i più atti a cangiar costumi e ad emulare il meglio.

· I tribuni, fatta questa divisione e dati cotesti ordini intorno alle armi, mandano la gente a casa. Giunto il di da raccorsi nel luogo destinato da'consoli, i coscritti si presentano lutti, non ammettendosi altra scusa, se non contrari supid ci impossibili. Raccolisisi gil quita nonora inseinere o'i Romani, I comandanti degli allenti, proposti da questi, ma costitutti dai consoli e denominati presentati, in numera di odicit, si ocurpano noll'amministrationa e nel maneggio delle cosa a loro appartenenti. Costoro dapprima solguoro coi consoli, da tutti gil alte ir presenti, i catalli e fatti più opprittui alta guerra, che chiamano catraordinari o dettit. La molituluita dei soci, quanto a fatut, è per lo più egante a quella delle legiuni romane; ma i cavalli sono tre contanti. Da questo presdono per di contrario della contrario di contrario della contrario della contrario della contrario di contrario della contrario di contrario di contrario di contrario della contrario di con

« E prima per l'accamparsi, destinato il luogo, la parte più comoda pel propetto e pel comodo corqua la tenda del capitano. Piantio il resullo ore questa è per essere fissata, misurano intorno un quadrato, i cui lati sieno distanti esto pieli, i formiso i maja di quatto piegri. Ad la lato di tal figura più noportuno per far acqua e foraggiare, sono legioni romane collocate in questa guisa. Sie seendo i tribuni in ciascheduna legione, e due le legioni romane che la opri console, gli è chiaro che dodici tribuni militiano con cadun console. Le costoro medio metto un tre in linea retta, parallela al lato precebol del quadrato, e cinquatta pied da esso distante perche viabita spatto per cavalti, giunenti e la tele baggiti de l'irbuni. Le tende sono votate dalla perte dopusta all'attatata la tele baggiti de l'irbuni. Le tende sono votate dalla perte dopusta all'attatata la figura. I padiglioni de 'Irbuni sono a egual distanza fra loro, od occupano tutta la la freprara. I padiglioni de' Irbuni sono a egual distanza fra loro, od occupano tutta la tarribeza delle legioni como mante.

• Misurati altri cento piedi divanti a tutte le trade de'tribuni, alla linea che termina questo spazio in largierza, e che è parallela lia mentovate tende, inominciano a fare gli alloggiamenti delle legioni, coi. Divisa l'anulotta linea in due parti, nelli innea itrata dai punto della divisione ad angoli retti collocano i cavaliti d'ambedue le legioni, gli uni di rincontro agli altri, distanti fra loro ciavali d'ambedue le legioni, gli uni di rincontro agli altri, distanti fra loro ciavali d'ambedue le legioni, gli uni di rincontro agli altri, distanti fra loro ciavali piedi, promanti i apratizione nell'internalo di meson. Le tende de'cavalieri e de finati sono fatti in egual modo: ondo tutta in figura, così dell'insegna legioni propetti altri più della volte egual profundità, fuoccho nei coti, Quando usano legioni più grandi, accrescano in proporcipio e la lumphezza e la profondità.

«Pattast per via degil allogiamenti della cavalleria, in mezzo alle tende de'timin, quasi una strada per traverso ria la linea predetta ed il luogo da quelli occupato, applicano a tergo degli anzidetti exvalli i triarj d'ambetue le legioni, ciuò ad ogni squadrone un'insegna i a simile figura; per modo che toccandosi e li figure fra loro, i triarj guardino il lato opposto a quello cui sono rivotti i cavalieri. La largeteza di ciascom inesgoa riduccoo alla metà della sua lunghezaa, perchè il numero di questi è il più delle volte la metà del numero delle altre parti. Quiodi, comechè spesso inoguale si la quantità degli somolia, aggoaglianis sempre tutte le parti in lunghezaa colla differenza della prodogdita. In distanza di altri ciuquatta pelli d'ambedeu e il alt tietaco dirimpetto al triarj principi, I quali vibil essendo pure al cavalli, produconsi nuovamente due strade che hanno l'incominciamento e l'ingeresso della medesima linea donde l'hanno i cavalli, cio della ospazio di cesto piedi che è dinanzi a'tribuni, e finiscono di rincostro a' tribuni a flagora dello soccato, che da principio s'atalirimmo essere in fronte di tutta la figura.

Alle spalle de' principi, guardando egualmente indietro mettono gli astati, per modo che le figure che formano si tocchino. E siccome dieci insegne sono in clascheduna parte secondo la divisione primitiva, così eguali divengono tutte le strade in lunghezza, e le loro estremità livellansi al fianco dello steccato ch'è nella fronte: dove eziandio le nltime insegne voltandosi s'attendano.

« Dopo gli astati lasciano ancora cinquanta piedi pel cavalli degli alleati, colta faccia voltata a quelli, incominciando dalla medesima linea, e nella medesima finendo. Il numero degli alleati, conforme dissi, è ne' fanti equale a quello delle legioni romane, meno gli straordinari; quello de cavalli è doppio, sottraendosi da questi ancora la terza parte pegli straordinari. Ouindi aumentano in proporzione la profondità nel configurare gli alloggiamenti, ed ingegnansi di renderil pari in lunghezza alle legioni romane. Compiute le cinque strade che attraversano il campo, mettono nuovamente le insegne de' fanti alleati indictro, voltate verso l cavalii, crescendo la larghezza in proporzione, e facendole guardar lo steccato e i lati di fianco. Le prime tende presso cadun' insegna da amendue i lati occupano I centurioni. E mentre nel modo accennato piantano gli alloggiamenti, discostano il sesto squadrone cinquanta piedi dal quinto, e lo stesso fanno nelle schiere de' fanti, talchè ne vien un'altra strada che passa per mezzo le legioni. attraversa le summentovale strade, ed è parallela alle tende del tribuni. La

chiamano quintana, perchè si estende lungo i quinti ordini.

« Il Inogo che di dietro sta sotto a' padiglioni de' tribuni, da ambe le parti del circondario del pretorio, serve parte al Foro, parte al questore, ed a tutte le cose necessarie all'esercito. In amendue le estremità delle tende de' tribuni all'indietro, formando con queste come una forbice, alloggiano i cavalli scetti degli straordinari, ed alcani volontari. Tutti questi accampansi lungo i fianchi dello steccato. e guardano chi gli apparati del questorio, chi il Foro, Per tal modo sono il più delle volte alloggiati presso a'consoli, e nelle marce ed in altre occorrenze recano servigi al console ed al questore, ed intorno a loro s'aggirano. Opposti a questi stanno, vôltí allo steccato, i fanti che prestano la medesima opera degli anzidetti cavatieri. Dopo questi rimane una strada larga cento piedi, parallela alle tende dei tribuni, la quale dall'altra parte del Foro e del pretorio e del questorio si estende innanzi a tutte le mentovate parti dello steccato. Nel lato superiore di cotesta strada sono accampati i cavalieri straordinari degli alleati, e guardano il Foro, ed insieme li pretorio e il questorio. A metà dell'alloggiamento di questi cavalli, e nella drittura del sito che occupa il pretorio, rimane nna strada di cinquanta piedi, che conduce al lato posteriore del campo, e quanto alla sua direzione posa ad angoli retti sull'anzidetta via larga. Alle spatte di questi cavalli mettono i fanti straordinarj degli alleati, voltati allo steccato e al lato posteriore del campo. Il vano lasciato da ambedue le parti a' fianchi laterali, è dato agli stranieri ed agli alleati che sopragiungessero.

Così la forma del campo è un quadrato a lati eguali, cui le strade intersecantisi e tutta la distribuzione rendono simile a città. Lo steccato dista dalle tendo in ogni banda ducento piedi, con insigni vantaggi, dando comodo all'entrata ed uscita delle legioni, che tutte dalle rispettive strade riescono a questo vuoto, e non s'impacciano e calpestano precipitandosi tutti ad una parte. Il bestiame che v'introducono, e la preda tolta a nemici cola raccogliendo, custodiscono la notte sicuramente. Ma ciò che più monta si è che, negli assalti notturni, nè fuoco nè dardi li ragginngono, o di rado e quasi senza danno lo spazio frapposto.

Data la quantità de' fanti e de' cavalli in entrambe le legioni, o facciano caduna legione di quattro o di cinquemila nomini: e data egualmente la profondità, la lunghezza e la spessezza delle vie più strette e più larghe, facil è il compren60 GUERRA.

dera la grandezza del lungo e totta la ricronferenza degli altogiamenti. Che se rereces talvotta la quantità degli altoji, o se poscà altri songuiane, cogli estemporanel riempiono, oltre agli anzidetti luoghi, quelli che sono presso il pretorio, intingendo il Foro di il questorio nello spazio chi e fignorsamente necessario all'uso. Ove un maggior numero albiasi a collocare, che non quello degli tuomia diapprimi nisieme uccili, agiumpono una strada da namendue le parti delle legioni romane lungo i flanchi. Che se le quattro legioni ed ambidaci coussi in un sodo compreso sono ruccioli, non dobbiamo altrio imangiamera i sen one due serccid, che nel modo detto attaccasi e voltansi la faccia e toccansi over altogativi sono gli straordinari di ciacchelun occi, i quali guardare fanno il lato posteriore di turlo il campo. Altora avvince che la agura si rende collonari, o spazio è depoti considi insiene accampaon, usano empre cottal ilalogiamenti; ove sieno separati, tutto fanno nella stessa guisa, se non che pongono il Foro, il pretorio ed il nuestorio in mezza calle due lesioni.

«Piantato il campo, I tribuni danno il giuramento a tutti, liberi e servi facendo giurare uno ad uno che non trafugheranno nulla dal campo; anzi, ore alcuno trovasse qualche cosa, la recherà ai tribuni. In appresso ordinano le insegne dei principi e degli astati di ciascana legione, destinandone due alla cura del inogo ch'è dinanzi a' tribuni : chè durante il giorno la maggior parte de' Romani s'intertiene in cotesta piazza; quindi con diligenza l'annaffiano sempre e fanno pulita. Delle altre diclotto, tre toccano in sorte a ciaschedun tribuno; pereiocchè tante sono le insegne degli astati e de' principi in ogni legione, giusta la divisione testé riferita; ed i tribuni sono sel. Delle tre insegne ciascheduna fa a vicenda fl servigio ad ogni tribuno in questa guisa. Occupato il Inogo pei campo, rizzano la tenda e il pavimento intorno, e se è necessario chiudere con ripari qualche parte delle salmerie, ne hanno la cura. Danno eziandio due guardie, e la guardia è di quattro nomini per scutinella, parte avanti la tenda, parte dietro pressu a'cavalli, Avendo cadun tribuno tre insegne ed in ciascheduna essendo oltre cento nomini. senza i triari ed l'ancieri (chè questi non servono), facile riesce l'opera, perciocchè a clascheduna insegna tocca il servizio ogni quattro giorni; i tribuni hanno il necessario pe' loro comodi, e ad un tempo l'onore, che acquista loro dignità ed antorità. Le insegne de' triari sono libere dal servizio de' tribuni; ma caduna da ogni giorno una guardia allo squadrone di cavalleria, che è più vicino alle sue spalle. Questi, oltre ad altre cose, custodiscono sovratutto i cavalli, affinchê fritpicciati nelle funi non si offendano e rendansi inutili, nè sciolti gettinsi sugli altri cavalli e facciano confusione e strepito nel campo. Di tutte le insegne una il giorno a vicenda veglia presso il capitano, contro le sorprese o per ornamento al supremo potere.

• Nel tirare il fosso e rizzar lo steccato, due lali addossano ai soci, ove allogiano ambie lo foro ale, e due ai romani uno per legione. Bivisto ogni lato pre fissegne, i centurioni ne perodono cura partiamente. L'approrazione universide del luto spetta a dee dei tribuni, che hanno anorna la vigilanta sul resto del campo, perdocche dividendosi due a due comandano a vicenda due mesi melio spario senestraie, e quelli cui tocca la sorte presioleno a tutte le bisogna del campo. Le stesse incumbenze hanno i prefetti presso i soci. Cavalleri e centurioni rassegnanta di buon mattino alle tende dei tribuni, el i tribuni a quella del conso, che ordina ciò che fa duopo ai tribuni e centurioni, e questi ai sodati. La consegna del segnale notturono assicurano in questa guisa. In classoma specie di cavalleri e di fanti, dalla decima insegna alloggiata ail'estrenibi delle strafe secleption un outo, libero dal servicio della guardia, ce che viene egai pisorno in sali tramotto alla independanta di primotto alla retronto.

tenda del tribuno, o prende il segno, chè una tavoletta inscritta. Ritornato alla sua insegna, di ceji il segno in presenza di testimogi al condottiere della prassima insegna. E così via via, finchè giugne alle prime insegne attendate in vienaza del tribuno, le quali riporira debbono la tavoletta al tribuno mentre al corra giorno. Ser iportate furmo tutte le tavolette date, riconosce egli che il segno fa e stato dato a tutti, che de à lui preventuo da tutti i voe ne manchi d'autit, che de à lui premetto da tutti ve one manchi d'autit mentro ricove il mentita o castigo.

« Quanto è allo guardie notturne, il capitano e la sua tenda son custoditi dall'insegna che cola veglia, e i padiglioni de' tribuni e quelli degli squadroni de' cavalli da coloro che da ogni insegna a ciò furono destinati. Similmento ad ogni drappello pongono tutti una guardia della propria gente: le altre dispone il capitano. Presso al questorio mettonsi il più delle volto tre guardie, e due presso ciascun legato e consigliere. Il lato esterno riempiono i lancieri, che il di vegliano presso a tutto lo steccato, incaricati di tal uffizio: ed agli ingressi dieci de' medesimi fanno la sentinella. Il primo di quelli destinati per guardie la sera da ogni stazione conduce un raccoglitore d'ogni insegna al tribuno, il quale dà a tutti per le guardie tavolette di brevi caratteri. Questi pigliatele, se ne vanno a' posti loro assegnati. La ronda è appoggiata a' cavalieri ; conciossiacliè il primo caposquadrone d'ogni legione ordinar debba la mattina ad uno de suoi raccoglitori, che a quattro soldati del suo squadrone significhi di far la ronda inpanzi al pranzo. Poscia debbe lo stesso annunziare verso sera al conduttore dello squadrono seguente, che a lui spetta la ronda per il di appresso. I quattro che scelsero i raccoglitori dal primo squadrone, sortite le sentinelle, recansi al tribuno, e pigliano da lui in iscritto per quante e quali stazioni debbano girare : indi i quattro vegliano presso alla prima insegna de' triari, il cui centurione ha l'incarico di far suonare la tromba a ciascheduna vigilia.

• Venuto il tempo, fa la prima ronda quegli cui è toccata in sorte, mondo ecco ilcuni anuici per testimono, Gira cai pie luoghi suddetti, non solo intorno allo steccato ci agl'ingerasi, ma eziandio intorno a tutte le insegne e gii suudroni. Se trova le guardio della prima viglia deste, prende da loro la tavoletta; se alcuno dorno e ba lasciato il posto, chiama i vicini a testimori, e vazione della prima siglia deste, prende da loro la tavoletta; se alcuno dermo e ba lasciato il posto, chiama i vicini a testimori, e vazione colle tranda, a limiche l'odano insiemo lo rondo e le enzimelle, è que igiomo a vicinda incumbenza dei conturioni della prima laregna de' triari in ciascuna legione. Sul far del giorno, oggi rondora iprotta il segno al tribano, e as rinvengonis intiti quelli che faron dati, se ne vanno; se alcuno ne recu un minor numero, ritrascasion aqui gazurdia ha maneato, e riconosciutolo, chiamasi il crutarione, il quale conduce seco colore che crano destinati alla guardia, e questi disputano cando is testimoniama de' vicini e se no. ade tutta la colos sallia ronda.

«Sasside tosto il consiglio del tribuni, e fassi al reo il processo, e se è condamato, nalco, il percendono con bassoni. Il castigo del bastone è tate. Il tribuno prende una fagno, e con esso tocca appena il condamato, poi tutti i soldati della legione, e con esso tocca appena il condamato, poi tutti i soldati della legione per la tribuno e supprende della predicativa. E come il sareble crolati. Quaddi anche alcuno scampasse, non è eggi però salvo. E come il sareble crolati, per la consecuenza della consecue

62 GUERBA.

questi al capo del seguente squadrone quanto conviene. Son dunque le guardie notturne tenute con tutta esattezza.

» Debhono pertanto i soldati ubbidire ai tribuni, questi a' consoli. Ita il trubuni a Itolati (rinpor multe, di sera pogni e di far battere; i priediti l'hamon sugli allati. È bastonato chi ruba qualcosa dal campo, fa testimoniame false, so dansa del proprio corpo, o che tre volto per le sesse case è stato mismo di multa. Questi trascorsi castigano come delitti; ma n vittà e vituperio militare activino le seguenti clope. Cove alumno per husera un premo riferista falsimente a' tribuni qualche suo nito di valore; o per paura lasci il paolo assegnatogli; o getti per tiunore le armi nel comaltatimento. Il perché v ha chi nelle statorio giace a certa morte, sopraflato da maggior numero, piottosio che abbandonare profinama, paventando la punizione ci tii ne comaltatendo si è lasciaco cadere lo sendo, la spoda o altr'armo, si lancia temerariamente fra i nentici, per riacquistar il protuto o schivare moroudo maglicat veregona e e'll'issisti de suo:

• Che se molti commettono gli stessi misfatti, e insegne intiere piegano e abandonano i pouto, non si bastonano ou coidono tutti, mai il ribuno raccoglie la legione, e prodotti in mezzo i disertori, da loro un aspro rabuffo e ne tira a sorte, quando ciuppe, quando vent, ma generalmente il decimo de dieliupuenti, e il fa bastonare spietatamente: agli altri fa misurare ozro in luogo di frumento, a linggiar luori del campo e delle frortificationi. Siccomo il timore di pericolo della sorte sorratia a tutti egualmente, e "Eguominia coi cilorasi d'orzo a tutti grazia e casi protunosi.

« Con bel modo eziandio istigano la gloventù a' cimenti. Nata che sia qualche fazione ove alcuni di loro hanno fatte prove di valore, il capitano chiama a parlamento l'esercito, e prodotti quelli segoalatisi, dapprima prouuncia la lode . di ciascheduoo, esaltandone il valore e quanto v'ha degno di memoria nel corso della sua vita: poscia chi ha ferito un nemico, regala di un'asta gallica; e chi l'ha morto e spogliato, se è fante d'una coppa, se cavaliere d'una bardatura: anticamente donavano un'asta sola. Le quali cose conseguisce, non chi in battaglia schierata o nella presa di uoa città ferisce o spoglia qualche nemico; sibbene chi nelle scaramucce o in simili occasioni, ove non y ha necessità di combattere corpo a corpo, volontariamente e per elezione si dà a cotale cimento. A quelli che nell'espugnazione d'una città salgono i primi sulle mura, danno una coronn d'oro. Chi ghermisce collo scudo e salva qualche cittadino o socio, il capitano insignisce di doni. Coloro che furon salvati, ove di buon grado coronare non vogliano il lor salvatore, i tribuni ve li costringono. Chi ha ottenuta la salvezza, onora il benefattore per tutta la vita come padre, ed è obbligato a prestargli ogni cosa non altrimenti che a genitore. Cotal incitamento non solo chi ode ed è presente accende a gara ed emulazione nei pericoli, ma eziandio quelli che rimangono a casa; imperciocchè coloro che ottengono siffatti doni, oltre alla gloria che ne ritraggono nel campo, e la fama che tosto ne conseguiscono nella patria, come ritornano n' suoi ne vanno decorati nelle pompe; dappoichè a quelli soltanto è lecito portar fregi, di cui pel valore oporati furono da' capitani. Le spoglie pongono ne' siti più cospicui delle case, affinchè sieno monumenti e testimoni della loro virtù. Con tanta diligenza e cura circa i premi e le pene nel campo, le guerresche imprese riescono a felice e glorioso flue. Di stipendio pigliano i fanti due oboli il giorno, i centurioni il doppio, i cavalieri una dramma, Misuransi A' fanti, di frumento due terzi di stajo attico al più; e ai cavalieri, sette staja d'orzo al mese e due di frumento. I fanti degli alleati hanno porzione eguale ai Romani, ed i cavalieri uno stajo e un terzo di frumento e cinque d'orzo: e a' socj si danno

gratuitamente. A' Romani se ubbisognano ancora di grano, di vestiti o di qualche arma, il questore le detrae dagli stipendj.

· Levano il campo nel modo seguente. Come la tromba ha dato il primo segno, disfanno le tende ed uniscono tutte le bagaglie; ma non è permesso ad alcupo di torre o piantar la propria tenda avanti quella de' tribuni e del capitano. Al secondo segno, caricano le salmerie su' giumenti ; e al terzo, debbonsi mettere in marcia i primi, e moversi tutto il campo. Nella vanguardia comunemente collocano gli straordinari : a questi tien dietro l'ala de' soci, cui seguono i giumenti degli apzidetti; poi la prima legione romana, colle sue salmerie a tergo; quindi la seconda, segulta dai propri giumenti e dalle salmerie degli alleati. che sono alla coda : chindendo la marcia l'ala sinistra degli alleati. I cavalli ora vanno alle spalle delle rispettive parti, ora camminano a' fianchi de' giumenti, per contenerli e salvarli. Quando aspettano un assalto alla coda, l'ordine resta il medesimo; se non che gli straordinari degli alleati della vanguardia passano al retroguardo. Alternativamente ogni legione ed ogni ala occupa un giorno la fronte e segue a vicenda da tergo, affinchè tutti abbiano a partecipare egualmente dell'opportunità intiera di far acqua e di foraggiare, cangiando sempre fra loro la posizione della vanguardia.

• In tempi di periodo, e quando trovanas in looghi aperti, condecono giu astita, pirocici pi I triari, in te faliassi spieste, meterdo lonanti tutti giumenti delle insegne che precedono, dopo le prime insegne quelli delle seconde, dopo le seconde, quelli delle seconde, dia l'argione sempre i giumenti alternati e la seconde quelli delle terar, e di tal ragione sempre i giumenti alternati piesque o pièsque de l'argione sempre i giumenti alternati del l'argione sempre i giumenti alternati del l'argione sempre i giumenti alternati del l'argione sempre l'argione de l'argione de l'argione sempre della del del regione del del del del regione del del del del regione del

« Quando s'avvicinano al luogo dove stabilire il campo, vanno innanzi il tribuno e centurioni eletti ogni volta a ciò, e visitato tutto il luogo, occupano dapprima il sito dove piantar la tenda del capitano, ed esaminano in qual prospetto e lato dello spazio che circonda il pretorio debbano alloggiarsi le legioni. Scelti questi luoghi, misurano il circuito del pretorio; poscia la linea, su cui pongonsi le tende de' tribuni; indi l'altra a questa parallela, donde principiano gli alloggiamenti delle legioni. Nello stesso modo misurano con linee lo spazio dall'altra parte del pretorio. In breve tutti gli intervalli definiti e per uso conosciuti, conficcano la prima Insegna nel luogo ove piantar il padiglione del capitano, la seconda nel lato prescelto, la terza a mezzo della linea su cui attendansi i tribuni, la quarta in quella inngo la quale vengono mosse le legioni. Queste tende fanno rosse, quella del capitano bianca: nell'altra parte del pretorio piantano, quando lancie ignude, quando insegne d'altri colori. Fatto ciò, misurano le strade, ed in ogni strada conficcano un'asta : donde avviene che, come prima avvicinansi le legioni nel cammino, e Il luogo del campo rendesi chiaramente visibile, ogni cosa è nota a tutti; e conoscendo ciascheduno in quale strada e sito della strada attendarsi, perchè ognuno occupa sempre lo stesso luogo del campo, accade in certo modo come quando po esercito entra nella città del suo distretto.

I Greci al contrario nell'accamparsi reputano cosa principale lo scegliere luoghi forti per natura, selivando la fatica di tirar fossi, ed insieme credocido mon essere eguale la sicurezza procacciata dall'arte a quella che dia farotezza naturale dei luoghi. Quindi obbligati sono a variar forma nello stabilimento del campo, acconciandosi al luoghi, ed a mutar oqui volta in differenti guise le

parti fra loro: onde instabile riesce l'alloggiamente così pegti individui come pegli ordini ».

Sú questo passo fondaronsi tutti quelli che dell'arte romana ragionarone, e impanente lo listisse fo dissi Lipsio (i). L'attento lettera varà potato comprendere come la fanteria della legione resianse composta di quattro sorta soldatti, ce sepra 5000 unomie erano secondo la dignita dollo triari in terra filea, 1200 paticipi in seconda, 1200 astati in prima. I veitit combattenti fasor di rago, camilarono nome e numero econdo la tempita il manipolo di principi in arque, camilarono nome e numero econdo la tempita il manipolo di regiona per prodonita. La turna della cavalleria di treatadou, otto di fronte aspra emissianti di profondità.

Quest'è la figura della legione in battagia. La l' liuca sono manipoli d'astati, la 2º sono princis, equimente distribuit e collocati, se non cie fan frende ai vuoti di quelli; la 5º trafaj, sempre sei di fronte e sei di lato. Da questa disposizione appare l'unataggio della legione, attesoché se gli astati fossero scompigialti, ritiravansi facimente fra i principi, ricmpiendo la limac. Che se la drobusta resistenza di questa non lastasse, raccoglicarusi fra i larghi interstaj del triari. La proporzione delle differenti classi delle legioni era per lo più costani es, solo i veiti viavano dai miledicenzo ai demalia. Se astati e principi xagriavano, non fra loro, ma entrambi insieme, l'triari ratavano sompre al principi (no nunero di sectone).

I velti portavano spada, giavellotto, parma di tre piedi di diametro, in lessa un ornamenio individuale, come una pelei di lupo o cosi fatto, onde il capo il potesse riconoscere, ei più degni far passare tra i soldati di filla. Tra questi, i traig erano scelli far più proti e perimentali principi e astati, nettrandovisi anche di colop per merdi, emas passere per già diri due grodi. Essisto pottava uno traito de la colop per merdi, emas passere per già diri due grodi. Essisto pottava uno traito, o compognia aveva un'insegna per riuniris: a unti si vuole che nosappie si chiamasse una manata di fieno sopra una pertica, che si portava davanti; gan le insegne vere furno ode per coordi.

Si sará osservato come i citudini dovessero tutil prima de quaratassei ania, vare servito sedici anni cella funciera o deic unlea cavelleria. Giò è il contarcio del moderni, ove più a lungo servono gii uomini a cavallo, e dova si vuole famili giorani e cavalieri vecchi. Chi avesse men di diciassette e più di quaratassingue anni, non era tenuto al servizio che in pericoli straordinari; così i magistrati si carcita; i sensatori o che avessero avuto impigali sentano, se pure noi votaro spontaneamente, sacerdoli di angari, fuorche ne fummili galici; citi fiosse delibori corceit; alvolta alcuno era dispessato per uomana. Ai sodiad di Prarense del devecti, alcuno e di proposito per uomana. Ai sodiad di Prarense del proposito della proposita della proposita di proposita della proposita della proposita di proposita della proposita della proposita di presenza di proposita della proposita di presenza di rivetato de una gono giore, il popolo decretto si cottasse cone avesse finito il tempo del servizio, così quet Valcano che annumo fia ca tatura di Presen, a lui rivetata da due geni. Quando fu ammessa anche la sesta classe, cheris siodati abbastanta per potre e simpere molti di alervizio.

Tito Livio dice che Servio Tullio istitui il corpo militare dei cavalieri, e che sempre andò aumentando sotto i re: mentre Cicerope lo fa istituito da Tarquinio

<sup>(</sup>f) Militia romana lib. V. pag. 419

Prisco (1). Ne' bei giorni della repubblica fin alta guerra dei Sanniti pare fosse di tremita sedenot uomini; i cavalli erano dati dallo Stato; discimita sais per comprarii, doemila anoui per mantenerii. Nelle strettezze della seconda guerra punca fu molto diminuto di numero dei cavalii pubblici. Catone lamentavasi che andasse pol aumentandosi questo corpo, che forse d'allora fu tenuto nello stato normale.

Dopo la guerra de Vejenti, oltre i cavalieri equo publico, se ne trovano altri che ricaveno solo un es horderarium anuale, e poi inente, e chiamansi caraliteri romani, per discemerii dagii ausiliari. Solo i cavalieri equo publico erano soggetti alla rassegna del cansore e alla mutazione anua; e soli avenu diritto di suffragio nelle diciotto centurie di cavalieri ne' comizi per tutto il tempo che rimaneano in servigio volontario o forzato (22).

La cavalleria attaccita alla legione pare fosse costantemente nella proporzione di uno a dieci o a unici colla fasteria: intendo cavalleria e fanteria romana. La cavalleria degli alleati chiamavasi alez; nome che si applico poi anche alla romana, quando la legione sessendosi muntati in falane, più non pole la cavalleria penetrare fra i manipoli rea computti. L'ala regolarmente compensati di ciaquesentolodici nomici. La cavalleria alleata era in properzione con la perreggiava, tra quel che erano favorevoli al Romani. Scorrevano spiando e fonzagiando, risparmio di falica a legionari;

Nelle prime guerre, dopo finita la campagna congedavansi le truppe, salvo a riebiamarle al nuovo anno. Ma portate iontano le conquiste, bisognamdo gantigloni a mantenerie, le legioni, invece di svernare a Roma, servivano tutto il tempo della guerra, finché Augusto non ebbe stabilito una milità permanente:

#### 15. — Osservazioni sopra il primo ordinamento della legione manipolare.

Dopo di clò fia prezzo dell'opera il qui riportare le osservazioni che un arditisimo critico nostro contemporaneo fa sovra la legione primitiva del'Romani, dimostrando sagientemente ciò che deduceva dall'arte anteriore, e ciò che dagli ordini civili del paese (5):

— Rel secolo xvii, quando le armi a fluco furono perfezionate e divennero di più facile uso, si capi ben tosto che una truppa di fronte molto estesa avrebbe assi vantaggio sopra le masse profonde armate di picche; e che, quando il sol dato fosse esercitato a questa maniera di combattimento, vi sarebbe più utile che inconveniente nell'esporsi al periocili che talvolta risultano dall'urio delle masse.

Simiglianti considerazioni aveano determinato librate (verso la c<sup>est</sup> olimpiado; il quale pensò che la falange non portrebbe esser viata se non da masse, la cui somma profondità aumentasse ancera le force fisiche, e che fossero armate di lance più lunghe; ovvero che, in mancanza di sittutta innovazione; bisognatva the clisarou soldato venisses istitutio isolatamente, ed eserciato ad un servizio che in preventa del proposito del proposito del proposito del proposito del che in breve tutto arche ir insocio in cupilibrio; glaciche quelli che ne provvanno gli effetti, non avevano cice nd sidottarlo per reggengli a fronte: altro limite non avendo che nella possibilità di maneggiare quelle lunghe lance.

DOCUM, Tom. 11.

 <sup>(4)</sup> De republ.
 (2) Veòi una memoria di Zumpt all'Acc. di Berlino, 1839, 2 meggio.
 (5) Nimuna, Romigehe Geschichte.

GUERBA.

La seconda imovazione non potera applicarsi a milizie, e dovera assicurare una grande proponderazua alle truppa permanent. Per questo moiro infertate immagino il servizio de peltatsi, cui dicide una lancia prolungata d'una metà; il rese propri a combattere corpo a corpo coll'allument nel del doppio la spada. Fin allora i Greci non averano avuti che piecoli pelossi come quei degli Albaneti; allora i Greci non averano avuti che piecoli pelossi come quei degli Albaneti; allora i distutzione prosperò salle prime; ma essendosi limitata in piecol circolo e enza perfesionaria, Filippo, che volvea assicurare successi prottu, i riorse al-l'altro sistema, più conveniente al suo popolo e alla sua situazione. Certo ava rifiesso che ci vuo grant tempo prima che s'abbandionio le cattive strade, anche dopo ravvisatome il visio. Cosi fu, e la Grecia resió seggiogata prima che alcuno divorsivasta del proporte la tattica manedonica a lei stessa. Si trasmise poi di generazione in generazione, ma a lato alla falange in second'ordine, e senza venire svilunozia, si menteme l'arma dei belizati.

Abbiamo un passo di Tito Livio, fecondo di notizie, al lib. VIII. 7: «I Romani usarono per innanzi una generazione di scudi lunghi, detti clipei : dipoi, quando cominciarono ad esser pagati, usarono scudi più corti; e la forma di battaglia, che prima era simile alla falange de' Macedoni, fu poi una schicra ordinata di più manipoli: da sezzo, si distribuiva in più ordini, e ciascun ordine aveva sessanta soldati, due centurioni ed nn banderajo. La prima parte della schiera erano quindici manipoli di soldati coll'aste, distanti fra loro alguanto, 11manipolo aveva venti soldati armati leggermente, ed un'altra moltitudine con gli scudi. Alla leggera si chiamavano quei che portavano solamente l'aste e dardi gallici. Questa prima testa aveva glovani di primo pelo; dipoi seguitava l'etàpiù robusta di altrettanti manipoli che si chiamavano i principi; dopo costoro seguitavano, tutti armati di scudi e ben ornati, quel di questo stuolo di trenta manipoli, che si chiamavano antepilani : perche altri quindici ordini si collocavano sotto le bandiere, de' quali ciascun ordine aveva tre parti, e ciascuna d'esse chiamavano primipilo, ed era composta di tre bandiere, ogni bandiera di centottantasei uomini. La prima bandiera guidava i triari, soldati veterani; la seconda i rorarj, di manco nerbo e per età e per opere; la terza gli accensi, di molto minor forza e confidenza, e perciò messi nell'ultima schiera. Quando l'esercito era assettato con questi ordini, gli astati innanzi a tutti cominciavano la zuffa : se non potevano far piegare il nemico, a pian passo si ritiravano tra gl'intervalli degli ordini dei principi; l'opera del combattere allora era tutta de' principi: seguitavano gli astati : ed i triari stando accoccolati e tenendo la gamba sinistra distesa, si posavano sotto le bandiere, con gli scudi alle spalle e tenendo le lance. fitte in terra con le punte sollevate in alto, non altramente che una figura di steccati. Se anche I principi non avessero combattuto prosperamente, la cosa si riduceva ai triarj, ritirandosl poco a poco dalla prima parte della schiera: costoro si rizzavano, e ricevuto i principi e gli astati tra gl'intervalli de' loro ordini, subitamente ristretti e ripieni quegli ordini, chiudevano le vie con una schiera continuata e massiccia come fatta di un pezzo, e non lasciando dietro a sè alcun'altra speranza di ajuto, andavano contro i nemici. Questa cosa recava grande spavento a' nemici, perché avendo perseguitato gli avversari come vinti, subitamente vedevano levarsi contro un'altra schiera fresca e cresciuta di numero. Queste quattro legioni si descrivevano e facevano quasi di cinquemila fanti a piè per ciascuna e trecento cavalli ».

Da qui apprendiamo che da prima l'ordine di battaglia era quello della falange; il che suppone che i Romani portassero una lancia di media grandezza e un palosso invece della sciabola. Molti usi durarono fra Ioro anche dopo smessi dal Greci, come quel degli scudi rotondi dell'Argolide, sebbene ificrate il trovasse già grandi di sovercbio; come l'uso del bronzo, assai comune e a buon patto in Italia.

Sallustin (1) fa dire da Cesare, che I Romani desunsero Farme loro dal SanIll. Se il dillatore avesse geli proprio serlito dio, arribe hirronatabile ila sua testimonianza in materia tanto sua: ma parlando qui evidentemente Sallustio, non
i puo lasciar d'avevettire che Farmadura del Sannili nel v secolo è l'antica del
Gred, come si vede nelle ruine di Pompel dalle rappresenzazioni de gladiatori.
Senat qui ercerare una soluzione che riposerebbe unicamente su varaphe possibilità,
to darò a conoscere i caratteri propri dei sistema de manipoli. Pochi passi richi informata indio discussi come genesto di Livio, servaz compresentero punto. Bicilienti indicazioni che avea sott'occibo, coi che si mantera contro la violenze
della critica ni netola cui murezza a duestata da tutti i manoscritto.

Secondo Tito Livin adunque, al principio del v secolo, la legione consisteva lo cinque divisioni o corrit; parola che si sivita prerbe pia tartil prese due sensi affatto diversi, ma che nol useremo, come la moderna di battaglione. Brano gli astati, i principi, i triari, i rorra; gil accessi. Le due prime divisioni chiamavansi antesignazi o antepilenti, perchè messi avanti alla bandiera el ai titriri o pilina. Cisacuna capira quindici manipoli o trenta centurie; e secondo il bumero dato dallo trenta tribà plebee, ogni centuria avea trenta nomini, oltre il centurione.

Fin qui tutto è chiaro in Livio: ma poi trovò che le tre ultime divisionì erano spartite anch'esse in quindici manipoli, presi tre a tre uno per coorte, ed uniti in un vexillum di centottanta soldati obbedienti a sei centurioni. Qui egli ha perduto || filo del vero; ma il suo errore non può traviare altrui, stantechè secondo le sue stesse indicazioni, le tre ultime coorti avrebbern compreso ventiquattromila e trecento soldati, e tutta la legione ventiseimila e cento, oltre ottocentosettanta centorioni, mentre nel capitolo stesso egli dice che al più summava a cinquemila nomini. La coorte compita, non avuto riguardo alla riduzione delle tribù di sotto del numero primitivo, nè alla progressiva loro restituzione, conteneva trenta centurie di trenta nomini, cloè novecento ; e nessuno negherà che in un'istituzione così regolare tutte le courti non abbiano dovuto essere di forza eguale, e che di conseguenza la legione non contasse quattromila cinquecento minini. Di questi, quattrocento erano astati, novecento principi, novecento triarj, cioè duemita ducento di truppa di linea, oltre ducento astati e novecento rorarj armati alla leggera : rapporto eguale a quello de' Greci fra gli armati alla leggera e gli opliti : nè fra Romani si sarà cambiato finchè l'ordine di battaglia fu quello della falange. Li novecento accensi componevano il battaglione di deposito, che segniva la legione In campagna.

Sulle tre coorti di opliti Varroue ci dice (2) che gli astati portavano hance, j principi spade, i Infari pili, onde cano detti pilani, aggiungendo che i cambiameuti intrudotti nella militar resero questi noni inintelligibili. Di fatti non solo i none di pilani scomparve, ma, per hizzarria signalare, nella legione manipolare, qual i descritti da Politio, c che noi per semplicità debiamerenno cella nessuno però lamcia, fino di quelli che allora dievansi triati, neutre le due consumento della consultaria della consultativa di consultativa di che i principi abbiano assolutamente abbandonalo la lancia, non essendo verisimile che in questo statoli di apparente disarmamento facessero molto limere: 68 GUERRA.

piuttosto credo si debba intendere con ciò, che gli astati conservarono i coltelli usati, e gli altri ricevettero spade più robuste, diritte, a doppio taglio, esercitandosi a servirsene.

Negli astati v'erano truppe pesanti e leggere, le quali ultime erano armate come furono dappoi tutte le truppe leggere della legione. I frombolieri (1) scomparvero nel nuovo ordinamento. La falange era formata delle tre prime classi : finchè durò l'ordine delle centurie, per quanto siasi cambiata l'armadura, nol potè essere nelle falangi nè nelle truppe leggeri. Quel che sappiamo de' principi e dei triari, ce ne fa conoscere l'interna distribuzione. I principi bisogna cercarli nella prima classe, come ne fanno fede le belle armi e il nome stesso; ma le trenta loro centurie non assorbivano gli juniori di questa classe. Le dieci altre si trovavano certo fra i triari, il cui nome non può aver relazione alcuna col numero (giacchè dovrebbero dirsi tertiarii); ma viene dall'essere la lor coorte divisa in tre parti, contingenti delle tre classi : cioè le dieci centurie avanzate della prima, dieci della seconda, dieci della terza classe, che davano un egual numero agli astati, in ragione della forza delle loro centurie, paragonate a quelle della prima classe. Pare dunque che, senza deporre le lance, trenta centurie della prima classe abbiano ricevuto eccellenti spade; dieci altre, i pili invece delle lance; e così dieci delle venti centurie, che somministravano ciascuna delle altre due classi. L'altra metà dei contingenti non subì cambiamento d'ordine, come peppure le ultime classi. Solo allorchè, senza riguardo alle censettanta centurie, le leve si fecero immediatamente per tribù, i soldati furono ripartiti ne' quattro ordini della fanteria, secondo l'età e l'esperienza, come dice Polibio.

Erra Tito Livio nel dar la disposizione e i movimenti delle cinque coorti nell'azione; ma per la marcia io lo credo veridico. Agli accensi, così scarsi d'armi, non si vede perchè si assegni un posto nel combattimento, giacchè non faceyano che subentrare agli uccisi. I rorari non potevano postarsi dietro ai triari se non nel caso che questi avessero ceduto terreno, giacchè toccava ai rorari l'ingaggiare la mischia. Così era degli astati leggeri, che poi si collocavano dietro le truppe di linea del nome stesso, e doveano formare le ultime file della falange di lor coorte. La disposizione de'manipoli a scaglioni non riguarda al più che i tre primi. Però non era invariabile la regola. Era savia massima della tattica romana di cominciar la zuffa colle minori forze possibili, ed esigerne sforzi straordinari per istancare il nemico, onde adoprar poi le masse per decidere l'esito e compiere la vittoria. Ma qualora il nemico assaltasse con numero superiore, o quand'egli avesse adottato il sistema romano, non s'ingaggiavano certamente i manipoli de' varj ordini gli uni dopo gli altri, ma si avanzavano congiungendo le forze. Quando i manipoli degli astati e de' principi formavano alternamente la testa dell'esercito, era in fondo la disposizione di Pirro che alternava tra' suoi falangiti e i battaglioni armati alla romana. Certo lasciavano dei varchi per passare le truppe leggere ed anche i triari, se per allora già usavano l'ordine prevalso da poi.

L'arrivar d'una truppa che lanciava projetti poteva frangere un nemico, stanco di lottare sontro la lancia e la spada, e rapirgli i vantaggi acquistati: ma non dava tanta protezione alle file sfondate quanto il sopravvenir de' triari, armati di lance. Io crederei, in opposizione a Tito Livio, che secondo l'uso posteriore, i pilani prendessero parte alla battaglia prima degli astati e dei principi. Certamente così adoperavasi nelle guerre galliche, e ci narrano con molta apparenza di vero che queste guerre posero in uso una tal arma. I Celti cercavano

<sup>(1)</sup> Detti rorarj, perche rorat prima che venga il nembo.

combattere corpo a corpo, e l'impetuosità loro riusciva formidabile a' Romani; avrebbero ghermito le lance, strappatele, apertosi un passaggio, mentre un pilo, conflito în uno scudo grande ma debole, lo rendeva inservible, quand'anche not traforava; il corpo non più difeso poteza ricevere altri copi prima che le linee si scontrassero. Inoltre, perchel I pilo facesse effetto, bisognava una distanza, ne più vera spazio da lanciarlo quando le due prime coorti si fossero miscibiate.

É moito esatto il dire che gli scudi furnon ingranditi per resistera alla spada del Galli (1), glacche lo scudo di rame dell'Argolite mal protegerava da quella; oltre che il rame ineari dopo la presa di Roma. Fabbricossi dunque con iamine rivestile di culo;, coll'ordo di ferro: il Serro in generale fu sucrepato al browno, forse non per altro che pel minor prezzo. Nella legione media soltanto, i soldati imparamona servisi del pilo e della spada sopra del lime di protorditi. Ma da prima non si pensava di poter insegnare quest'arma a tutta la trappa di liose. Della soltanto della presidenti della

#### S. 16. - Disciplina dei Romani.

Il Romano era educato per la guerra; e non si sarebbe voluto intristire nel telio delle istanzioni pedantesche il fanciulio che pod dovera affrontare gli stenti del campo. Da giovani s'avvezzavano a soffrir la dura povertà (2); gli appasi camo Sarraio, we alla gimansite a all'mo dell'ammi abtinavansi in presenza de' guerrieri consumati; giacché fra loro non istegnavano Cano di far alla galla, e Scipione di lanciar ciolidi in mare. Filneto el sette lui onore l'agricollura, questa fa scuola di fatiche e di tolleranze, che rendevano men gravi quielle della guerra. Finolto (dice Cicceroce) un sodialo porta viveri per quindici giorni, talattra pall; ma esso conta che scudo, corazza, elmo non sono da considerazi per baggioli, ono pià che le spalle, le braccia, le mani ». Cestre una volta a' suoi legionari ordinò di prender grano per veno"cto giorni; color per trenta: computatanoli per solo quindici giorni, "ono avean in dosso meno di sessanta libbre, oltre le armi; eppure faceano ventiquattro mi-zilla in cinque or la la la fenque calla in cinque calla calla companio della calla calla calla cinque calla in cinque calla in cinque calla in cinque calla calla

Rese perpetue le legioni, non lasciavansi in tempo di pace negli ori de'quartieri e delle guarnigioni, peste fisica e morale degli eserciti, ma adopravansi a lavori pubblici, e di lor mano specialmente furono compite quelle vie che incate-

Lib. III. 2. tr. COLOMBTYL

<sup>(4)</sup> Patr. in Camillo.

<sup>1. (2)</sup> Orario descrive l'edecazione del giorane remane : Di Marte al ludo, a ben soffrire apprenda

L'auguste poverfè giorin romano; E con l'esta trancués Sunchi si cavallo dietre el fier Persènne Induri a ciele aperto e nel perspin; E in lui fessando dalle estili mura

Il pauroso riglio , La regula matrona e la matura

Vergine, Ahil gridi, Finesperto spose Quello a tocrare aspro leon non tents, Cui portan furioso

Nel mezzo della strago tre cruente. Bello è morir per la sea patria! pare Morte prosegne del fuggissco l'orme, Nè perdona a praese, Ned aj garretti delle imbelli torme.

parressa mente nanoesa normie.

navano il mondo alla capitale, e che dopo venti secoli stanno ancora sode. Ma mentre noi disponiam le vie pet commercio, vita moderna, gli antichi non le facevano che per comodo delle milizie e dei tributi.

Per avvezzare l'esercito a veder il nemico, cominciavano a tenerlo in posti sicuri, mentre disponevano un terreno opportuno al campo di battaglia, nel quale conducevano poi gli armati, acquisitalà che avessero fiducia nelle proprie forza, e man mano accostandoli ai nemici. Talora ignoravano di dover combattere finchè non soullassero le trombe.

Se l'essectio era sconfitto per colpa de generali, altri se no chiamavano che printimassero la disciplina, e che restituto il coraggio e tolta l'impressione sinistra della sconfitta, riconducevanio alla pugna. Scipione trova i legionari davati a Numania indisciplinati ed ammoliti, ed esso i stanca con lunghe marcia, direndo: Si coprano di fongo se non sonno di sanque; già tobbliga a portare codi pessati, provigione per una nece seste pai pri fronticari il campor e a scoli pessati, provigione per una mese seste pai pri fronticari il campor e a steria a differa. Tutti i giorni mulava campo, faces scavara profonde fosse poi colmaria, altar muraglie e demolitrie; e così proti lo truppe in essere di vincese.

I tribuni erano giudici della propria legione, rendevamo giustizia, pare, sensa appello; o faccono da assessore quando il generale giudiciases in percona. Solo il questore e il luogotenente generale stavano fra il generale ed il tribuno, al rquele spettava la disciplian della legione. Perciò volessi che avvesse servito almeno cinque auni nella cavalteria, e dicci nella fanteria; regola obbitata al decilizar della repubblica, e più fantelle guerra città. Nelle più percinene es vià seguino sensarentali del tribuno era la quada delta perizoniusa e l'amello dorso, a ricovenno sensa quadrugale del solialo.

Secondo la distribuzione di Romolo, tre tribuni per legione comandavano due mest clascuno. Quando ne furnon aggiunit tre altri, consandavano pure due mesti alternativa di comando inespilenbile fra popolo unicamente da guerra. Sotto l'Impero fu degradata la dignità del tribuno, e creati sopra di loro i legati el maestri della militia.

I tributi nominavano i centurioni, che poi il generale potes promovere. La promozione resoluei trascinavasi per le lunghe, andanodi centurioni passo passo dall'utilima centuria degli astati nei x mauipolo fin a principi, poi da questi ai turia ce. La prima coorfe in seumpre distinta sovra lo altre, di imodo che i centurioni di questa erano i primi capitani della legione; poi venivano quet del traria, o casi di seguito. Si lunga scala era solo per cili non aven merio do consione era infectore al templese casaliaro, a mentro questo riovera del bettioo il tripio di fante, egli solationi di doppio. Lor distintivo la verga di vise. Il resultrione aveva utilizali sobalteria, un capitano della coda che faceva le sue veci, n i de-curioni o capitale:

Durante la repubblica, poco divario era dal vestir degli uffiziali a quello del soldati; generali distinguevanis pel colore scaritato e alcune bande di porpora; e il lueso turdo à insinuarvisi. In guerra portavasi il ago di lana, rosso. Di sotto alta corazza e al corsalelo seendeva una tunica goi al ana, rosso. Di sobia data ampia per non impacciari inovinnenti. La poeuda di lana gressa, montre del constitucio del proporti del pro

bianco, stretto sulla spalla sinistra con un fermaglio metallico. Sotto gl'imperatori s'introdussero le brache. La cavalleria vestiva come la fanteria, salvo che nei giorni di parata prendea la trabea, toga bianca, rigata e orlata di porpora.

Non essendo appattato ad abbordamateri, sceglievasi pe' soldati il migilor grano e il finate ne ricevava al mese quattro misure, che fan più di verio tto once al giorno; il cavaliero dodici; quel degli usuliarj otto, perde dovac mantenere sua siletto solo, mentre due l'attro. Macinavano da si prano cou un pietra dopo albirastolito; il poi si portava macine in ciascuma decuria, e si dava il pane: sotto cinima ori distributi biscotto; o itde di cò sella, caren esiamo o di mottone, olio, cinima ori distributi biscotto; o itde di cò sella, caren esiamo di mottone, dio, civil caren e di consultato della consultato di consultato d

Sulla paga del soldato prelevavasi la spesa del vestito, dell'armi, della tenda, fors'anche del vivere. La paga però era alta, atteso il buon patto de'viveri; Cesare la raddoppiò, Diocleziano la crebbe ancora d'un quarto, talvolta gl'imperatori successivi l'anmentarono momentaneamente.

Sacchegiande un campo o una citta, i triluni seglievano alquanti seldati che racoglievano, alquanti seldati proterazona la legione, mentre almoso metà del esercito rimaneva in armi solla piazza pubblica. I tribuni riunivano totta la protega pubblica. I tribuni riunivano totta la protega protega, assisterano alla venulti che di questore na foceva, a ci ripario che il gestore ne foceva, a ci ripario che il gestore ne foceva, a ci ripario che il gestore ne foceva, ci ripario che il gestore ne foceva, ci ripario che il gestore ne foceva, ci ripario che il gestore ne foceva ci ripario che il gestore ne foceva ci ripario che il gestore che il concessore con con concessore con concessor con concess

Ogni legione formata dieci borse, una per coorte, da cui traevasene un'undecima pei funerali de' legionari, le guardie, i malati; questi staecati per servigio erano compresi nella divisione del bottino.

Gli alti uffiziali non riceveano ricompensa che l'onore; la repubblica provedeva solo alle spese necessarie per gli equipaggi e le commissioni loro; aveano piecol numero di schiavi che non potevano accrescere. Al console faceano seguito dodici littori colle scuri e le verche; ventiquattro al dittatore.

Il generale solo poteva far sonare l'aria che dicevasi classicum. Lituus; tuba, buccina, cornicon erano i vari stromenti militari. La tubo era tromba di rame; il ittuus di legno sottile rivestito di cuojo. Al tempo di Belisario si era smessa la trombetta, e davansi gli ordini a voce, sicchè molti non li sentivano.

Pritoipal cura de Romani era di avvisare în che l nenici la superassero sesilior irpararvi e le se scutilet crano lesinoi profitevito. Le sapide affilite de fălit, gii elefanti di Pirro ii segunizarose una volta sola; appena conoblero la sepada sapamosta, la perferirono alta bro; poi si procurrano dat varj appoli cio che di meglio avvenao, cavalti numidi, arcieri cretesi, rombolieri labenti, escatili numidi, arcieri cretesi, rombolieri labenti, escatili como con como con quanta audicale la factorizato.

 Quando i soldati entrando in Grecia acquistarono II ticchio del ragionare proprio di quella nazione, Paolo Emillo i raccosse e disses: Un soldato non ha che tre cose a fare: tener il corpo suo farte e agile più che può; l'armi in buono statage viveri prosti per le occusioni improvise. Del resto si rimetta agli Dei e al suo generale.

#### S. 17. - Ricompense, trionfi, castighi, formole.

Quando il console o il dittatore volesse premiare alcuno, se lo farca seder allato sal suo tribunale, poi gli donosa una corono. Queste erano veria secondo il caso: la castidionale a chi aveva liberato dall'assedio una piazza o un esercito circondatio, d'erba verte, poi d'oro: la circie di fronto di quercia, a chi avesse salvato ia vita un cittadino o un allesto. la zernele a chi primo avesse piaztao il vessille sulte mora nemeta, dapprima crea di foglic, poi d'oro e mentat: rana invece de' merit aven pisoli: la corde ai generali degni dell'ovazione o piecol trionio: la triongle a quel che mentiava il trionio.

Il trionfo era la più insigne ricompenas, serbata a dittatori, conseili, pretenti, imperatori, per vitoria difficile e di molta conseguenza alla repubblica ; riportata dal generale con escretto proprio, non d'altri, e con un titolo di magistratura; e dova essese uccioa almeno seminia neniri e conquistato qualche passe alla repubblica. Soleministimo vanto reputavasi il riportare le populire opine, cioè quelle del generale nenico uccio, de quali deponevana nel tempo di Giove Frentio. Distituzioni di minor conto erazo i dono militare, fra cui l'asta, il bracciatto, il collare d'oro o d'argento, i vessili ecc. Data pura cioè senza ferro tetto, il collare d'oro o d'argento, il vessili ecc. Data pura cioè senza ferro valore in battegita o en assessa il i vessili serbavanti agiti entità principali. Delle grandi ciaroni si conservasa un pure memoria con sattae, colonno, trofi, mo-num nti, titoli gloriosi, soprannomi desunti dal luoge vinto, come Coriolano.

Africano, Asiatto, come Coriolano.

Quativo sorta di congedi v'avevano : missis justa et homeste tra meritata per cia cerviqi; missi causaria per rapione d'ilferinti do ferite; missio grationa accordata dai generali per favore, ma che potessi dal censori revocare; missio trupis et injonimisciae per quatche colpa. Augusto fore des ujeradi di rongolo legitimo: uno dispensava da ogni funzione militare, eccetto il combattere; l'altro anche da questo.

Le violazioni di disciplina punivansi di sublio e rigorosamente: uffiziale osunplice soldate, andava del pari sotto la serue del littore, efficacisimo mododi mantener la disciplina. Per colpe leggere il reo era condamnato a star un dutitumpo in passimo discomota, o secarare una tal fosso, o altri servigi pel campo: il centurione Infligerva le battiture. Per meggiori colpe i littori lo battena coili cattorione la disciplina della compania della disciplina della compania di facei, più de designivano cella seuere. Se tutto un corpo avesse gravemente minicato, si decimava, condannandone uno ogni diecl. Mortu davasi non solo ai disertori, na a chi combatteses senti rodine, o non obbedisse a un segno dato, albandonasse il posto, o gettasse o vendesse la armi, o cectitasse senticioni.

Aulo Gellio (XVI. 4) ci trasmise varie formole relative a cose di guerra, tolte da Cincio *De re militari*.

Rompendosi guerra, il feciale lanciava un dardo sul territorio nemico sela-

mando: Quod populus hermundulus, hominesque populi hermunduli; adversus populum romanum bellum fecere, deliquerunique; quodque populus romanist cum populo hermundulo, hominibusque hermundulis bellum jussit; ob eam ren ego populusque romanus populo hermundulo, hominibusque hermundulis bellum indico, facioque.

Dallo stesso egli ricava la formola del giuramento militare, che davasi sulla

parola del tribuno militare: Magistratu C. Lettii C, fili consuits L. Cornetti P, Fili consulti, in exercitu decompus milita passuma prope parlum non faciet dolo malo solus seque cum pluribus pluris unumi argentei in dies singulus; actroque hastam hastile lipno pome podulus utrem folem faculam, i, quid bi inseerris sustalerisee, quod tuum non erit, quod pluris unumi orgentei est, titt sand C. Lettum C. filtram consuellen Leve Carvellum P. filtram consultan, militare del consultante del con

Ai coscritt prefinivasi un giorno în cul comparire e rispondere al'Epopello de conosi; pol davasi il giurmanelo di comparire, con queste ecezioni: Nisi harunce qua ceusa esti, fauus familiare ferieve denivoles, qua mo ejus est consus ie unus diencolotes sint, quo is o ed la minus tide insext inorbis sonifera, ampiciumee, quod sune piaculo protesire una liceat, sucrificiumee omiterata ampiciumee, quod este feri som poster, sui spara o die bi sit e si hastiere, statarium, quod recte feri som poster, sui spara o die bi sit e si hastiere, statarium, quod recte feri som poster, siti spara o die bi sit; cui hastiere, statarium, quod recte principale de la consultata de la consultata

# 5. 18. - Gli accampamenti romani.

1 Romani furono i soll antichi che riducessero a scienza la castrametazione; onde i loro campi erano città hen disposte e dirette. Adottarono la forma quadrata, come quella che più si presta all'ordine e alla regolarità.

Avvicinandosi al liogo dove si voleva porre, un tribuno e aleuni centurioni pracorrevano onde scegliere la situazione più elevata e comoda pel pretroi, ossia padigliano del console; ivi-pianiavano una bandiera, altre agli angoli del campo, e giavellotti alle divisioni mianori. Essendo prestabilite le misure e l'ordine, il campo en sempre conocciuto al soldato, cambiandosi solo di posto.

Altorno alla insegna che indicava la tenda consolare, misuravasi uno spazio quadrato di opencio piedi romani il lato; cento piedi avanti a quello destinato alle legioni racciavasi una parallela per indicare le tenda del trabmi e perfetti edgia allasti; detro alle legioni rispettiva, vaenon uno paraio di cinoquanta piedi di profupolità per collocavi cavalli e bagogii. Davanti alla loro fronte si misurava una ganode strada, di helle qualen tencciavasi una parallela per le tende delle legioni, divise in due parti, mediante una perpendicolare abbassata dal punto overa la bandiera ca desicua lusto indicavasi un intervallo di venticinque piedi per separare le legioni romane: di là da questo spazio si collocava la cavalleriar, in modo che il posto di ciascua manipole corrispondeva a quello di ciascuna turma (1).

Il disegno prendeasi egualmente per la fanteria e la cavalleria. Il manipolo occupaxa spazio eguale alla turma e quadrato. Pei triari era me largo che lungo, coptando metà oomini che i priucipi e gli astati, pei quali la larghezza variavasi secondo il numero. Le tende de triari si appoggiavano a quelle della cavalleria, colle porte rivolta e lati opposit. A cinquanta l'epidi di distanza collocavansi in

<sup>(1)</sup> LISEENE et SATNAT vol. II.

Voll indire Outlaure Dudoul, De la contramélation des anciens Romains

senso opposto le tende de principi, che coal formavano due altre strude, dil satati erano appogiati ai principi; e le vie riusviano eguali, pari essendo il manipoli. In ciascum manipolo i centurioni occupavano le due prime tende, uno a destra uno a manca. Le tende della cavalleria alletta ponevania a cinquanta pieti da quelle degli astati, in linea parallela alle precedenti, col dosso alla cavalleria e la fronce alle trinces.

Eccovi dunque ciuque strade dirette dal dictro alla fronte del campo. Una sessa trassersala formavasi lasciando cinquanta piedi fra la V e la VI turna, sessa trassersala e la VI vi turna, conce fra il V e VI manipolo. Questa via che fendeva tutto il campo per lo mezzo parallelamente alla tende del civiluo, i dicevasi quintana, perche fianches-giata dalle quinte turme e dai quioti manipoli: principale, quella dalla fronte all'indietro.

Nel terreno a destra e sinistra del pretorio si mettera da una parte il mercato, dall'atta il questore coi suo seguito. Dietro all'ultima tunda dei rribeni, a destra e a manea, il flor de cavalieri straordinari e alcuni volonitari devoit al cossi, formavano una linea piestata lungo e la fecia laterali dei campa; e adiossati escapitari dei campa; e adiossati e alca e alca

Il campo romano avea dinque forma quadrangolare, quasi equilatera, tutto bei disposto. Cisacuna fronte 1750 piedi, e ciascun fianco 2150. Il che tutto meglio si comprenderà dalla figura a pag. 749 del tomo 1º Documenti.

Se due consoil e quattre legioni stessers nei chiuso modesimo, i due campi oni disposti univaria per la parte amteriore dove erano gli stracordinari, e la figura del campo divenira obbinga. Duperto pioli, che sulle quattro faccia la calvanusi fra le tonde e i trinceramenti, guneriulano le truppe dalle armi di tro in caso d'attacchi noiturai, olive render facile l'entrata e l'uscita, e poterri porre la bottino, gli armenti, gli equipaggi se le truppe allette più del crossatoro ununcuaranta manipoli di veliti; I romani ai due lair estroni verso la porta preferie le la decemenza: cial ilessit accasto di borote laterali o principatii.

Una tenda di dodici piedi quadrati conteneva dieci uomini: onde ve ne volevano sediel per manipolo della legione di Polibio. Dietro ciascuna, discosto cinque o sel piedi, erano i l'asci dell'armi; e sei piedi in là cominciava la fila del cavalli, cui davansi nove piedi. Il mutarsi de'manipoli in coorti poco cangiamento recò.

Nei campi di passaggio facevansi solo ripari subitati, cioè un parapetto di terra con palizza e obabutta, e una fossa larga cionque, profinda tre piedi. Se si dovea soggiornare, o era vicino il nemico, aprivasi una fossa di dielo dodici la gidi opi associo l'occasione, profonda alimen sette ciello sterratio formavasi sun'alzata che s'associava col mescolarvi tronchi e rami d'alberi, o con faseina o piudi. Poi conflicevanasi i apil, di cui cissous soldato portava uno o due. Eran bastoni lunghi sei o sette piedi, del diametro di tre politici, acuti o induriti al finco. Lasciandovi due o tre rami fessibili. Pinatavanasi sulla cresta dedita searona.

allacciandoli fra loro coi rami, sicchè il nemico non li potesse strappare. Di sopra del bastione si alzava un parapetto merlato, come nelle mura delle piazze, di terra hattuta, sostenuta da graticci; o anche si faceva solo un orlo di questi, forte abbastanza per resistere a frecce e dardi. La traccia era in linea retta senza sporti o rientranti, quali oggi facciamo per preparar punti di attacco e conservarsi fuochi di fianco. Poche ore bastavano a tanto lavoro, si era ordinato e ripartito, lavorando gli alleati i fianchi posti avanti al loro capo, gli altri due le legioni; nè si trascurava questa precauzione, quand'anche si accampasse una notte sola.

Ne' campi difensivi o davanti a una fortezza cresceano le precauzioni, per esempio facendo due fosse, alzando il bastione dodici piedi, crescendo le file delle palizzate, e dominando il parapetto con torri che fiancheggiavano la linea: vi si collocavano piccole macchine da guerra, e moltiplicavansi tutti gli ostacoli per rimovere il nemico, sempre però facendo un bastione solo. Di legname si ergevano anche torri a diversi niani, congiunte per mezzo di ponti che avegno un paranetto verso la campagna e che munivansi di soldati. Dai projetti si proteggeano con capanni di vimini, formanti quasi gallerie coperte sul bastione, e dicevansi vique perchè somiglianti a pergolati; difendendoli dal fuoco con pelli fresche o panni inzuppati.

Dal campo talora si conduceva un braccio per unirsi a qualche fortino, con cui bisognasse occupar un'altura o proteggere un'acqua. Le uscite del campo si chiudevano con una barriera guernita di grossi graticci che toglievasi a volontà : se temeasi un attacco, vi s'aggiungeva un muro di terra, facile ad abhattere se occorresse far una sortita. Vegezio dice che al profilo davansi forti dimensioni, e non meno di dodici piedi di larghezza alla fossa e nove di profondità; onde le paragona a fortezze ambulanti (civitates armatas).

In Cesare troviamo le più belle fortificazioni subitarie di campagna. Al blocco d'Alesia tra molti fossi, in cui scorreva l'acqua di due fiumi che circuivano la piazza, fece sotterrar pel tronco cinque file d'alberi, i cui radicioni mozzi e aguzzati divenivano impenetrabili. Seguivano otto file di pozzi, posti a mandorla, irti nel fondo di triboli; e l'apertura coperta di cespugli, e intorno sparsi di cavalli di Frisia. Così potè con dieci legioni resistere al doppio attacco di Vercingetorige che sortiva con ottantamila nomini, e di ducenquarantamila altri che venivano a soccorso.

Neppure in tempo di pace, o alle porte stesse di Roma erano dispensati dal munirsi così. Per tal modo i generali non erano costretti a combattere se non quando il trovassero opportuno; feriti e malati restavano in sicuro; e la ritirata aveva un rifugio. Il legionario doveva dunque essere muratore, falegname, terrazziere, fabbro, professioni che nella pace esercitava come naturali al suo stato.

Quelle trenta o trentacinque tese che dicemmo fra le tende e le trincee. servivano a far isfilare le truppe entrando e uscendo. Al primo segno della partenza piegavansi le tende, cominciando da quelle de tribuni: al secondo caricavansi i bagagli; poi si chiedeva ai soldati se tutto avessero pronto; affermando essi col grido, si dava il terzo segno, e tutti metteansi in marcia. Le più forti macchine degli antichi non tiravano di là dalle trecento tese, onde i campi poneansi tra loro vicinissimi, poco importava se dominati da alture, nè occorreano posti avanzati. Da quel di Cesare a quello d'Afranio nella guerra civile correvano appena trecento tese. Schierati i due eserciti su quell' intervallo, non distavano che quaranta o cinquanta tese.

La guardia faceasi di dentro, lungo la trincea e alle porte, dal veliti che custodivano pure di là dal fosso. Ogni sentinella durava la quarta parte della notte, che dicevasi perciò vigilia. Quattro manipoli per legione, due di principi e due d'astati, aveno incario delia nettezza dei campo, gia lialti manipoli somministravano le guardie dei generale, de' luocoteneni, del questore e de tribuni. I triany vigilavano ai cavalli. La decima turma di cavalleria e la decima cora dei finanteria accampavano sempre alla coda del campo presso alla porta, che perciò dicevasi accampavano sempre alla coda del campo presso alla porta, che perciò dicevasi accampavano sempre sila coda del campo presso alla porta, che perciò dicevasi del tribuno di servidio; crievavano da lui una tessera su cui era sertita la parola d'ordine. Sulla sera d'orgini giorno si recavano alla tenda del tribuno di servidio; crievavano da lui una tessera su cui era sertita la parola d'ordine. Tosto tornavano alla coda del campo, e la consegnavano al capo del bor manipolo, che prosane conjusione, la dava in presenza di testiuno al centurione del manipolo corrispondente nella coorte superiore; questi fanea altrettato, e così via, sinche la tessera fosse tornata al tribuno, prima del trimuno. I tesserari portavano pure al tribuno la lista de'soldati del loro corpo, quando andavano a domandar l'ordine.

Le tessere per le sentinelle crano date dat tribuno ai soldati che facevano le prina veglia: crano quattro, ciascuna con un numero che indicava fora, e on un attro che designava il posto, e passavano di man in mano fin a quelli che nitinii vigliavano. Quattro cavalieri per legione senglievana ia far la ronda, un per veglicii, ai quali il ribuno davia in isettito il nome de posti che doverano percorrere dentro ai campo o attorno al bastione, raccoglicudo la tessera da ciascuna stazione, che alla mattina riportavano al tribuno.

Dopo che negli cerridi s'introdussero i Barlari, si volte nuova arte di accumpamenti per guareniris dalle costoro rivolto. Sotto d'Arian, il rampo formavasi nu mettangolo, il cui iato più lungo superata l'altro di un terzo, e si dividera per lo lungo in re sezioni, precistare l'anteriore, prefero al centro, dell'archive della proposita della proposita della presidente della continuazioni di di recino, teglendo in mezza le trappe stamiere. Il prefero evenyaxa dispièssazio che sotto in resubblica, alterio il corregito pomposo introdutola.

# S. 19. - Riflessioni di Bonaparte sui campi antichi.

— Cicerone ha difeso per più d'un mese con cinquemiia uomini, contro un esercito dicci volte più forte, un campo trincerato che occupava da quindici giorni. Sarebbe oggi possibile?

Le braccia de nostri sodiali hanno forre e gagliardia pari agli antichi Romani; i nostri amesi da pionieri sono gli stessi "ma abbiamo un apente di piòn, che è la poivere; taiche possiamo altare ripari, scavar fosse, tagliar abbattune; fabbirati torri, il moco tempo e bone quant'essi : ma le armi offensiva der moderia hanno tutt'altra potenza, e operano in maniera differente affatto da quelte desti antichi.

I Romani devono la costanza dell'oro prosperi successi al metodo da cui mai uno si dipartirono, cied di accampare tutte le sere i un ul luogo fortificato, non dar mai battagtia senz'avere dietro loro un luogo per proteggere la rificrata, e racchiodervi i magazzini, i baggaji eli ferii. La natura delle armi i ngo'secoli era tale, che in simili campi crano essi, non solo al roperto dagli insulti d'on esercito juenale, ma ancora d'un soperiore; renano padroni di combattere o di aspettare miglior occasione. Mario, assaltato da un nugolo di Gimbri e di Treuto, si childon dei campo, si rimane fino al giorno che l'occasione gii si offre favorevole, ed esce preceduto dalla vittoria. Cesare in simil guisa arriva vicino al campo di Cicrone; i Galli quattro volte più numerosi abbandonna quest'ul-

timo, e gli marciano contro; Cesare in poco d'ora prende posizione, fortifica il campo, tollera paziente gli scherni e le provocazioni d'un nemico cui uno vuole ancora combattere: ma l'occasione non tarda; esce allora da tutte le parti, ed i Galli son vinti.

Perchèdunque una regola al saggia, si feconda di graudi risultamenti, è stata abbandonata dai moderni giocerali? Perchè le armi offensive hanno mutato natura, non avendo gil antichi per principali che quelle che si maneggiavano col baracio; e il legionario la vituto il mondo col suo corto brando; e colla picca macedone Alessandro la conquistato i Asia. L'arma principale dei moderni è quella da tiro, l'archibugo, arma superiore a quanto gil contini abbano mal inventato, perchè nessuni arma difensiva può ripararre l'effetto; e perciò esculi, perciò nessuni arma difensiva può ripararre l'effetto; e perciò esculi, perciò nessuni arma difensiva può in un quarto d'ora ferire o ucciotre sessatta unomini; in manane mai di cartuccio, perchè non pesano che poco più d'un'oncia; e la palla ferisce a cioque-cetto tese, è perciodosa a centroventi, micialisa la novanta.

Essendo arma principale degli antichi la spoda o la picca, l'ordine profundo vala loro principale fazione. La legione e la falança, in qualquage situazione venissero attaccate, o di fronte o sul fianco dritto o sul sinistro, facevano faccia sexua dissuntanggio hanno potulo cacampare spora superficie di poca estensione, onde aver meno lavoro per fortiflearme il circulto e per poter difendersi col più piccolo distaccamento. La esercito consolare risilorazio da truppa leggera e da susiliari, forte di ventiquattromila fassit, milte ottocento cavalli, in tutto di circutaziamila utomini, accomprara in quaeriari di 500 teste da un lato, e 1644 face di girio, solar ventum susilini, accomprara in quaeriari di 500 teste da un lato, e 1644 face di girio, solar ventum susilini contrato di consolore con caracterizza della consolore di caracterizza di consolore di caracterizza di la consolore di caracterizza di la consolore di caracterizza di contrato di caracterizza di con consolore di caracterizza di car

L'arma principale de'moderni essendo da tiro, il loro ordine abituale deveserre minuto e sottite, il solo che permetta di valeri di tutte le macchine da getto. Con queste armi che colpiscono a gran distanza, i moderni traggono precipuo vantaggio dalla posizione che occupano; se essi dominano, se disordinano o ritardano il nemico, banno il loro ilutento. Un escretto moderno deve dunque veitare d'essers composto, avviluppato, circondato; e perciò uccuparo un campo che abbia una fronte estesa quanto la sua linea di batuglia: che se occupasse una superficio quadra e una fronte insufficiente a discenderis, vererbie preso in mezzo da un esercito di forza eguale, el esposto a tutto il fuoco nemico, che colpiebba in tutti i puni del campo, senza che sos potesos rispondere ad un fuoco si terribile che con piccola parte del suo. In questa posizione sarcebbe maltratiato, malgrado e trincere, da un esercito guale, el anche inferiore. Il campo moderno non puè eser difeso che dallo stesso esercito; e in nancanza di questo, non potreble 'esserto da un piccolo distaccamento.

"Nel Tesercio di Mikiade a Maratona, ne quel d'Alessandro ad Arbela, ne quel di Nessandro ad Arbela, ne quel di segoni per la respecta possibilità de la Maratona, ne quel di Alessandro ad Arbela, ne quel di segoni per la segoni del materia estes, si assucarbe sulle due ali dell'escretto greco o romano; el di son arbibigario porterebbeno la morte alla fronte e da linachi; sicche gli armati alla leggera, sentendo l'insufficienza delle frecce e delle fondo, abbandonerebbeno la partita per iroverazsi dattro qual ramati alla pessune, che altora con la spada o la picca alla mano a'avanzerebbeno a partita el maratona del maratona del per iroverazsi dattro qual ramati alla pessune, che altora con la spada o la picca alla mano a'avanzerebbeno a partita el maratona del ma

78 GUERRA.

fuoco di linea, che porterebbe il disordine, e indebolirebbe talmente questi valorosi e intrepidi legionari, che non potrebbero sostenere la carica di alcuni battaglioni in colonua serrata, i quali marcerebbero contro di essi colla bajonetta in canna. Se poi sul campo di battaglia si trovi un bosco o una montagna, come notrà la legione o la falange resistere ai fucilieri che vi sarebbero sparsi? Anche nelle pianure rase v'ha villaggi, case, cimiteri, muri, fossati, sieni; e mancasse tutto questo, poco sforzo basterà per creare alcuni ostacoli e arrestar la legione o la falange sotto il fuoco micidiale che non tarda a distruggerla. Non abbiam fatto menzione di sessanta od ottanta bocche da fuoco delle truppe moderne, che tireranno lungo le legioni o le falangi da dritta a sinistra, e da sinistra a dritta, dalla fronte alla coda, vomitando la morte a cinquecento tese lontano. I soldati d'Alessandro, di Cesare, gli eroi della libertà d'Atene e di Roma fuggirebbero sbaragliati e confusi, abbandonando il campo a questi semidei armati della foigore di Giove. I Romani furono quasi costantemente battuti dai Parti, perchè questi adoperavano armi da lancio, superiori di molto a quelle usate dagli armati leggeri romani, in modo che gli scudi delle legioni non poteano ripararvi. I legionari, armati del loro brando corto, soccombevano a una grandine di freccie, cui nulla potevano opporre, poichè non annati che di giavellotti. Dopo queste sperienze funesto, i Romani diedero ciaque dardi lunghi tre pledi ad ogni legionario, che li riponeva nella cavità dello scudo.

Un esercito consolare chiuso nel suo campo, assallio da un esercito moderno d'uqual forza, ne sarches losgidato sonza verine alfarma bianca; non sarchès necessario colmare le sue fosse, scalare i ripari: circondato per ogni dove dagil sesalitori, messo in disvortiue dal 1000.c, il campo sarchè il hersegio di tutte le palle da schioppo o da cannone; l'incendio, la devastazione, ia morte spalancherhebre le porte, e rovescierchebre i trinecrament. In esercito moderno, messo in un campo romano, potrebbe dapprima senza dubbio far giocare tutta. Is sua ratigieria; na quantunque squale a quelta degli assesdanti, sarchès berasgiata nei carri, e tosto ridotta inservibile: una parte sola della fanteria potrebbe servisi de finelli; ma tircrebbe sopra una linea meno estesa, pen lungi dal produrre effetto equivalente ai male che ricererebbe. Il fuoco dal centro alla circronferenza è nulto; quello dalla circronferenza a cientro è irressistibile.

Un esercito moderno di forza eguale ad un consolare, avrebbe ventisel battaglioni di ottocentoquaranta uomini, ossia ventiducmila ottocentoquaranta fanti; quarantadue squadroni di cavalleria, ossia cinquemila quaranta cavalieri, novanta pezzi d'artiglicria serviti da duemila cinquecento uomini. Essendo l'ordine della battaglia moderna più esteso, esige maggior cavalleria per appoggiare le ali, proteggere e fortificare la fronte. Oucsto esercito in battaglia, disposto su tre linee, la prima delle quali eguale alle due altre riunite, occoperebbe di fronte 1500 tese; sopra 500 di profondità; il campo avrebbe un circuito di 4500 tese, vale a dire triplo dell'esercito consolare; sette uomini soli per ogni tesa in giro, ma venticinque tese quadrate per uomo: e sarebbe necessario l'esercito intero per difenderlo. Una estensione così considerevole difficilmente si troverà senza che sia dominata dal cannone da un'altura: la riunione della più gran parte dell'artiglieria degli assedianti su questo punto d'attacco distruggerebbe prontamente i favori di campagna che formano il campo. Tutte queste considerazioni hanno deciso i condottieri moderni a rinunziare al sistema dei campi trincerati, per supplirvi con quello delle posizioni naturali hene scelte.

Un campo romano era messo dovunque si fosse, perchè tutte le località erano buone per eserciti che riponevano la forza nell'arma bianca; non importava nè colpo d'occhio, nè genio militare per ben accampare; mente la scelta delle posizioni, il modo d'occuparle e el disporre le armi differenti, profittando delle circostanze del terreno, è parte del genio di un capitano moderno.

La tattica de moderni è fondata su due principi; 1º che gli eserciti debbano occupare una fronte, la quale loro permetta di mettere in azione con vantaggio tutte le armi da projetto; 2º ch' essi debbano preferire il vantaggio d'occupare posizioni donde dominare da qualunque parte le linee nemiche, a quello d'essere coperti o da un fosso, o da un parapetto, o da attra fortificazione di campagna.

La natura dell'armi dà la regola della composizione degli eserciti, della scala del lough dore guerregalera, delle marcie, delle pasticoi, delle naccia, delle pasticoi, dell'accampamento, degli ordini di lattagiia, della pianta e del profili delle piazze forti opposizione costante fra il sisieram di guerra antico e il moderno. Le armi antiche volevano l'ordine profondo; le moderne il sottlie: quelle, piazze forti sporgenti con torri e maragie alte; le altre, piazze rasc, opperet da spatid la trera che ma-scherino le maragilie: le prime, campi chiusi, ove uconini, antimati e magazzia istano rimiti como in nan città; le seronde, posizioni da potersi stendere. =

### S. 20. - Ordine di marcia e di battaglia.

L'esercito dunquo d'un console considera in due legion di Romani e dae d'aleut, ultre mile ottoencio avalit, di cui trecenio eran ormani. Talora il senato per bisogni aumentò il numero delle legioni, e, duranti le guerre puniche, fin diciannove e venitire se ne trovarono in piedi; distinto per numero progressivo, secondo l'ordine di lor formazione. Quando congedavansi, le loro insegne erano portate al tempio di Saturno o all'erario, per toglierie quando levavansi legioni move, cui si davano quielle aquie nell'ordine medesimo.

I Groci che combatteano in una sola linea, poterano nelle marcie occupar non più spazio che in battagia, atteso la profiondità dele file. Precedera la cavalleria, poi la falange rotte in sezioni più o men numerose; alia coda i baggati, protetti da una retrognardia a cavallo. Giò sgevolara tutte sorta di movimenti. Ma ai Romani non ristretti in ordine, e disposti su molto file, richiedessi maggior arte per combinare un movimento iateralo. Podennsi però mettre sulla fronte stessa i manipoli d'armi diverse, finchè non si rese generale ia distribuzione per coordi:

Gli struordinori aprivano la marcia, corpo di tante coorti quant'erano igioni dell'escripi, tratto dalle truppe ansiliari, ci s'aggiungano qualtrocento
cavalieri. Poi veniva la prima legione degli alleati, cominciando dalla dritta; indi
le due romane, poi Ilata ausiliare. A ciascona seguivano i bagați, portai sopelestie da soma. La cavalieria merciava or alla toda della legione da cui dipendeva, ora a iato, or alia testa o in coda. Nella ritirata gli straordinari formavano il retroquardo.

Gli armati alla leggera esploravano la marcia, al che servivano lalora alcuni amiapio di cavalieri (exploratores). Sei I menico appraisse e biogganese combattere, i baggil traevansi indictro, le legioni si congiungeano e metteansi in ordiue. Se si credese più opportuno marciare per coordi, i tre manipile corrispondeuti si univano per formar un corpo solo; e qualora il terreno lo permettesse, raddoppiavasi la colomas onde presentare una fronte di duc coorti.

Altre volte, conforme all'ordinanza per manipoli, marciavano per fianco, sicchè tutti gli astati formavano una colonna, avendo ogni manipolo il proprio hagagelio davanti; un'altra i principi, una terza i triari, sempre col bagagli posti fra i manipoli. E s'avanzavano una colonna poco discosta dall'altra, cioè ouanto

nelle linee di hattaglia. Se il nemico comparisse da un fianco, tosto si voltavano, e prendeano il posto loro.

La prima disposizione di marcia diceasi pilatim; la seconda passim. Molto impacciata restò la marcia, quando al tempo della decadenza s'introdussero le macchine, le quali toglievano la mobilità, merito principale della legione.

Le manovre della legione erano semplici, poche, determinate per ogni occasione: ciascun generale la esercitava secondo l'uso, aggiungendo quel che l'esporienza o il genio suo gli suggeriva.

Le guerre con Pirro e più quelle con Annihale perfezionarono la scienza, mostrando quanto la destrezza valga più della forza: Fabio insegnò metodi mirabili di difesa, come d'offesa Scipione, il quale pote averli imparati dai libri greci, come fu il tanto ammirato suo ordine alla battaglia d'lliuga, in doppio obliquo, cioè atlaccando per le due ale, sottemendo il centro.

L'ordine di battaglia era dunque talora quadrato, cioù urtando il nemios a frotto parallela e su molei line; ma quando Vegetio lo raccomando solo nel caso che s'abbia esercito più prode e numeroso del nemio; non significa nella, giacchè con questi vantaggi qual discrete generale non vincerià Egili dols maggiormente l'ordine coltiquo, di cui già vedemmo i modi fra i Gret. Il terzo è obligeo intervo, quando s'attactico rela sinistra, raiservando la drittu ordine obbe Vegetio giudica periodoso, probabilmente in grazia che gli soudi coperimato la sinistra, talche di nuesto modo offirirasi la parte indifissa. Il quarto surrebbe qual che didemmo usato a llinga. Vegezio ne insegna un quinto, che è sodo um rafile mamento del procedente. Il seuto è in linea spezzata a questo modo officia.

Altri partiti egli insegna, che sono disposizioni particolari agli accidenti del terreno su cui si sta. Ma appunto per la varietà dei terreni non cred'in possano tabilirsi regole precise sulla disposizione in battaglia ; e però qui rifereno de dottrine di Jomini in tal proposito, acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui di Jomini in tal proposito, acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito, acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito, acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito, acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo qui proposito acconcie alle armi moderne (1): in tributo ac

— Tre maniere di battaglie si danno: le difensive, date da un esercito che aspetta in posizione vantaggiosa; le offensive, quando s'attacca un nemico su terreno riconosciuto; le imprevedute, attaccate nella marcia,

In queste ultime occorre fermar gli antiguardi, e splexarii a destra e di manca secondo il bisogno, poi raccorre il grosso delle forze sul punto coseveinte alto scopo che si avea prima dell'attacce. Le battagiie di Marengo, Eyelau, Abensberg, Essling e Lutten furono appunto improvisate.

Il generale che attende il nemico, secu'altro aver în idea che di cembattere valorosamente, soccomberà se si svirinisente attaccato. Ma quel che divisi o passarie dalla difensiva all'offensiva, vede venir il nemico, e, colle truppe ben disposite giusta il terreno e sostenute dalla extiglierie, può strappar la vittoria all'assalkore, se sappia cogière l'istante preciso per l'offensiva. A Hivoli e Austerlita si vittore a questo modo.

Nella battaglia offersitza, dicci specie d'ordine possono scepierai; 7º parallelo con una o de usi spopengiri 5º ordine obiques sopra sma ala; 4º ordine perpendicolare sull'estremità della linea nemica; 5º lo istasso sulla dee estremità; 6º ordine conzesso; 8º ordine scaglionato sopra un'ala o due; 5º lo stesso sull centro; 7º ordine conzesso; 8º ordine conzesso; 6º ordine della conzesso; 6º ordine conz

Nel primo non v'è gran merito; pure può tornar buono quando un eserelto che prese l'iniziativa di grandi operazioni strategiche, riusci a portersi sorra le comunicazioni del nemico, e tagliargli la linea di ritirata, coprendo la propria:

<sup>(1)</sup> Vedi Bibl. hist. et milit., T. II.

In tal case, avendo finito il suo movimento decisivo prima dell'azione, non gli rimane che a impedir lo sforzo che il nemico fa per aprirsi il passo. Anche si può seegiler l'ordine parallelo, quando l'assailiore sia superiore a segno, di presentar al nemico nna linea, estesa quanto la sua, oltre collocar nna massa ragguardevole sull'estromità dell'ala che onera.

Nella disposizione obliqua, oltre riparra dal nemico l'ala debole che si sotteme, questa tiene in rispetto la parte di linea che non si vuol attaccare, e insieme fa di riserva all'alta assistente. Pertanto l'attacco sovra un punto solo della linea nemica è il più- conveniente pel più debole. Cosi fece Federico III a a Lissa. Al contrario nell'ordine perpendicolare sopra un'ala, a parte intac-cata, non vedendosi davanti alcun nemico, può accorrere sul punto minacristo. Di eperpendicolare sea ute ale può ciovare all'orché l'assalticor pervade di forze.

L'ordine concavo non serve che quando si adotta la grazia degli avvenimenti della batteglia, ciole quando il nemico si dirizza al centro che cede avanti ad esso. Chi disponesse in flgura concava prima della mischia, si esporrebbe a vuderi il nemico gittaris sopra una delle ale, con grave pericolo. Meglio del sumicachio, un esercio piglia la forma di linea spezata verso il centro, come gl'ingissi ficero a Crevy ed Ariacouri. Sebben minore, rimane però il pericolo che il nemico si butti sopra un'ala.

L'ordino coeresso non si assume che per combattere immediatamente dopo pussato un fiume, quando si e obbligati a tener inditerto le al per appegiar alla rita e copire i posti. Così riuscirono i Francesi a Fleurus nel 1794, perchè il principe di Coburg, invece di avventaris a iutta forza sulla appregnat del convesso o s'una sola externità, diresse l'attacco sopra cinque o sei regal diversor con sensime sulle due ale an in tutta. Napoleone a Essilia, combattedo cui l'he-presidente del consensime sulle cui a la minuta. Napoleone a Essilia, combattedo cui l'he-presidente tal fizma; menire a l'oppo caro costo in prese a Lipsia nella secondo, netres giornata.

«. L'ordine scaglionato sullo due ale tende a stabilirsi sui fianchi della linea nica; me ême periolose che il perpendiolare, atteo che non lasci libero affatte il tentra nemico; somiglia all'ordine concavo quand'é formato da una linea apezana, pentanta verso il centro. Anche l'ordine seglionato solo ul centro anà si sessa periolo, faori il caso che si attacchi una linea sparsa e troppo estessy giucchè se la postione è unita se serrata, le riserre trovandosi ordinariamente a generale se la postione è unita se serrata, le riserre trovandosi ordinariamente a consentio de la consenta della consenta

an L'attance la colonne sul centro e s'una estremità contemporaneamente, é men periodico dell'atto, giacche l'alta che sporçe dat nemico, e de prederio di flanco, mentr' è minacciato dalle masse sul centro, des ridurlo in angustico dell'ex Papolonne a Wagram e a Ligny. Lo hento à Borodino; ma l'erroisea misistenza dell'ala sinistra de' Russi e della divisione Paskewitch al centro. Plancell.

mundal tempo di Loigi XIV e Federico II, quando gli eserciti accampavamo sotto le tende, quasi sempre uniti, e rimanem più giorni al cospotto del nemico, si poteano questi ordini prendere con prenzione. Oggi che le truppe stamo albi serenae, che son rese più mobili diall'organizzazione in corpi, che a'uffontano secondo disposizioni prese fuor dal raggio sisuale, e talor prima di hen riconsorral rediprissazioni prese fuor dal raggio sisuale, e talor prima di hen riconsorral rediprissamente, tutte queste figure geometriche debbon essere inestate, e basterà che il generale le prenda approssimative. Nelle improvise s'industrii di coglifer l'apporti della lime dei memico colle direcioni strateiche destive; talora avventi due ierzi delle sue forze sovra il punto il cui acquisio gli darebbe la vittoria, coll'altro terzo tenga in soggezione il nemico.

Fin qui Jomini ; e I precetti son larghi quanto basta per acconciarvi tutto le varida portate dalle circostanze. In generale il menimo offre sempra all'attaveo la parte più forte, cioè la fronte; ma i soldati diceno che non bisogna assalire il toro per ie coruz, e cercano peradere il menico di fanco o per dietro. Non potendolo, si portano gli sforzi sovra un punto solo della linea nemica, così prontamente che l'avvesario non vi nosso concentrare le forze sue.

Dicono che, dopo la battaglia d'Austerlitz, l'imperatore Alessandro di Russia a un ajutante di campo (Savary) speditogli da Napoleone manifestasse la meraviglla che i nemici, inferiori in numero, fossero parsi superiori su tutti il punti ove si combatté. Il generale rispose: Sire, è l'arte della querra.

# S. 21. - Paragone dei Greci coi Romani.

Si è veluto come l'elemento dell'esercito greco fosse la falange, del romano la legione: in quello l'arte e la precisione, in questo la potozza nell'individuazi lità. Armi, benché diverse e per diverse cause, incomode entrambi in passe disuguale: lo perché combattevano in piano. Coll'armi nostre, dire Puyseque, noi possiamo andare noto più serrati; possiamo e dobbiam cercare i puest di estacoli, atteso il perfezionamento dell'artiglicria, contro cui il paese disuguale offre protezione.

— Due sole tattiche si danno (diex Niebulte (1) paragonando la tattlea romana colta macedone), di cui gii altri sistemi non sono clue gradazioni : una considera il combattere leolato, l'attra si fonda sulle masse. Nella prima non si tien conto della forza inerte della massa; nella seconda l'individion divuta nullo. Tuji del due estremi sarebbero da un talo gii eroi d'Omero, dall'altro le orde del Climt legati insieme con catene. Noi qui intendiamo parlare specialmente della fanteria.

Dalle masse comincia la tattica del Barbari; alcuni popoli non le abbandomono mai, altri vi ricorarono. Il celebre passo di l'in Dia Usio e l'armodura degli opliti di Servio Tuilio, provano che, nell'infanzia dell'arte, i Romani noe consecamo altro sistema: e così era del Gred, far quai di el Romani noe consecamo altro sistema: e così era del Gred, far quai di el Romani no era diversità d'ordinanza al tempo di Pisistrato. I Gred i restarono grana tempo a questo punto; i Romani di buor'ora cambiarono ordine di battaglia el armi; e le abbano o no imparate dai popoli italici, fatto è che questi erano armati ed èserclati come i Romani.

Il rimuziare alla protezione e al soccosso che danno le masse, per sodiuiri un'individualità attiva, un isolamento in apparenza così prircoloso, è, a veder mio, la maggior prova di confidenza che un generale possa mostarre in sè e né suoi patrioti. Al Gred questo pensiero non venne: e quando liferar formo pielatas isosi, puest'arma rimasse stazionaria. Ciò fin in Atene: a Sparta non si used dall'abitudine, alia quale poteano attribuire e la rotta di Leutra e la gloria delle Termopile.

Come i Romani ebbero cambiate le armi difensive, e dato a porzlone di soldati invece di lancia il terribile pilo o giavellotto, e perfezionato la spada, attribuendole un'importanza che i Greci mai non immaginarono, il loro sistema avanzò di passo rapidissimo. I nomi di astati e principi rammeniano il tempo

<sup>(4)</sup> Romische Geschichte , t. V.

che i primi portavano ancora la lancia, mentre gli altri usavano arma diversa, il pilo. Quanto a me, ritengo che la legione fosse già definitivamente ordinata verso la metà del v secolo di Roma; com'è certo che Pirro trovò l'esercite romano quale lo vide Annibale.

In Macedonia ando per direzione affatto opposta il perfezionamento d'una taticia in origine identica, adattando i procresa il alo copo cui em diretta. Col prolungare la sariasa e moltiplicare le file, Pilipos spinse alla massima perfusione la tattica delle masse: avendo a fare con menio incapoci d'adottare sifiatte novità, e ancor meno di opporgli un sistema d'altro genere, avvas bisogno d'un eserteto numeroso che si potesse ordinare rapidamente; onde la sua tattica era, ehe le cerne potessero mescolarsi a quelle masse robuste il glorno siesso che arrivavano al campo. Al coscritti uno occorresa che imparare il passo e il movimento, e v'erano portati dai loro vicini: l'uso della sarissa veniva da sèclia sciabola, o piutosto del collo illifrico, non si valevano che nella mischia. Oltre che la faltange era accompannata di numerosa fanteria leggera, a si può presumere fossero peltasti, e di molto superiori alle bande che si vodono nelle puerce delle repubbliche preche.

Notissimo quanto progevole è il tipo della faltage, conservated dal poettos Eliano e da Arriano solo non blosogna reedere alla necessità del rapporti nutrarici di cui vi si paris, ne che scopo della faltage fosso il formare in campagna un'i immensa un'ilat questa non en che ecezolone. Nella guerre d'Assamiro figurano reggimenti di elcune migliaja d'uomini soltanto, e vi s'introducono truppo rano reggimenti di elcune migliaja d'uomini soltanto, e vi s'introducono truppo rano reggimenti di elcune migliaja d'uomini soltanto, e vi s'introducono truppo rano reggimenti di elcune migliaja d'uomini soltanto, e vi s'introducono truppo rano reggimenti di elcune migliaja d'uomini soltanto, e vi s'introducono truppo viarmo di esca anche calca contra della miglia d'uomini soltanto.

Sotto gli Antigoni, opando la Macedonia non guerreggiava più che coi vielui, la falange, non che essere il nocriolo dell'esercito, era stimata nulla più che ogni altra militala. Antigono tutore e l'ultimo Filippo, svernando innanzi al nemico nei Peloponaeso, colla guardia, le recitote e la fanteria legarra, congedarono la falance, probabilmente per risarcariarro il soldo. Le irusirpono lo primavare (1).

Per regola, la falange era profonda sedici uomini; le ultime file non si consideranan o hec come massa morta, e se'l nemico assaliva alla coda, bi-sognavano moti e volleegiamenti per rimettere di fronte i capilla. Le narisse dovane esser longhe sedici aune, e derano quatordici, talché ogati capolia era serpassato da cinque punte. Dopo it sesta linea, i soldati non potenne contribativa i al'adone che colta pringere uprovamente intelli. 20. Totto admungere cas calco-lato per produrre una forza meccanica insoperabile, e per riparare quei che l'esercitavano.

Sistema lontanissimo dall'eroismo, la nazione che l'adotta dee diventure segni di men bellicos. Se due escreti invenivano a scontarea sopra terroa conseniente alla tatuica loro, l'esito, se non dipendeva dal caso, era però determinato dalla representenza del numero: si trattura di sapere chi darebbe spista più vigerota, e potrerebbe sull'avverario il peso d'una massa maggiore. Peco dopo d'Alersasia toto abbambonata, e che Pirro non rabbia fatto uso; essonolo ia falsage troppo impacciata per poter difendere, contro le truppe leggeri, le catapute di campagna.

(1) Pousso, XVIII. 42. 18.

(2) La storso, II. 44. 54.

84 GUERRA.

Nella legione era stato tollo il hattaglione di deposito, e invece d'armal alla legerar diogogi genere, se n'era creato uno d'arcieri. Due altri, muniti di giavellotti e spade, doverano in principio del combattimento e quauto quesdo durava, formare una linea: la quarta, non avendo d'onomin che la metà delle prime, era armata di lance in qualità di riserva. Politico nell'esercito maccolina indica sempre pettata di altre truppe, solle quali nessuan notivia ci reata. Quanto andica sempre pettata di altre truppe, solle quali nessuan notivia ci reata. Quanto alla recercito di Pirro, oitre gli opitit, non si nominamo che arcieri o fornibra di altre della proportante boscore cella filasge gli armati alla lenerra.

In molte legioni romane compiute non erano in ordine di battaglia che duemila quattrocento; milleducento saettatori, seicento in riserva. La tattica macedone pon avea riserva che per casi rari, e vi si destinava una parte dell'insieme. non già come precauzione ordinaria. Le truppe leggeri erano affatto differenti da quelle dei Romani, e quelle di Pirro potean essere superiori. Probabilmente in proporzione vi erano più fantaccini nella linea: ma stante che per la libertà dei movimenti il soldato romano occupava spazio doppio che un macedone, la fronte d'un esercito consolare disposto in battaglia, supponendo eguaii da due lati gl'intervalli fra i corpi, debbe aver di moito superato la fronte della falange in istato regolare. Mentre questa era profonda sedici uomini, la legione sul dieci; e le centurie di trenta nomini doveano averne appena tre di fronte. Più tardi si Irova usata ancora questa medesima profondità, benchè non fosse regola invariabile; e ben cred'io non avranno fatto sforzo per giugnere a trenta, quando il numero delle tribù, ridotto la prima a venti, poco a poco si compi. Al tempo della guerra contro Pirro v'erano trentatre tribà, e allora è certo che questa regola non fu seguita.

Or come mal una tattica, la quale non ammette l'azione delle masse, non considerava come mero speco di forze quest'enorme prodondià? e come mettersi d'accordo col combattere dell'ommol, che si servivano principatimente di spada, e giavellotto? Supponendo che nella distributione per quincume; (a manderia) la seconda fila potesse tor la mira per lanciare i suoi giavellotti sopra le file nomine, le posteriori non l'arrebèrero pouto fare, se purgi il nutecedenti non mettesero il ginocchio a terra; le ultime file poi non potevano in verus modo vaiersen, giacche la decime are lontanto dalla froute intente meno di cinquantaquattro passi. Ma più che il pilo, la spada era la vera arma romana; e di questa la sola prima schiera potea far uso; onde le altre non sarebbor vocuele buone se non dopo distrutta la prima, che sola avreble avuto a sostenere non specie di duello finche no era sfinita.

Io non so s'allri abbia tentato la soluzione di quest'enigma, che non è sobiario da revun passo d'autore. Chi cerchi sipisparsi chi che fin seritto sull'ordine di battaglia, accontentandosi di siffatti indizi, non comprendera che il monendo decisivo non fosso arrivato tosto che prime file avvenao lanciato i giavellotti, e che si era venuto alie spade. Cone mai i Romani, alali a trur partito d'opsi cosa, non adottarrono la mustra disposizione in tre file, che avreble preso di tati il nomico e avuto tanti vantaggi? La soluzione dell'enigma convines stesse in onsa mai funtacciti così armati el disposizione in tre file, che avreble prime di mai funtacciti così armati el disposizione in tre filessecon d'interi tatili rel mudo più effinece. L'armonia del sistema cui si giunge colla divisione della fanteria romana, non lasci più lusgo a dubbio.

Nella tattica greca, molto conto si facea della premineuza dei capifila sopra gli altri pedoni. Non così fra Romani, ove ogni soldato dovea esser equalmente valoroso ed esercitato in modo da occupar la prima fila, che sola aveva importama (1). Do presumo dunque che, quando questa prima schiera aveva lancialo i suo giavilosti, i firtiusse traverso le altre, e che un doppio passo muiasse in prima la secondia: operazione agerolata dall'essere disposi in quincuo. Costi le file si succedivano sulla fronta si nil momento di regiuntare la spada; qualora della provisione del prime della provisione del fronta posmo normani, ageché la provisione del giavellotti con si limitava per certo al due che ugni soddas receva in latturali.

Equalmente si suranno dato lo seambio nella hattaglia a sciabola; e qualora la tattica fosse quale d'ambe le parti, quest ogenere di combattimento non sarà punto somigliato a mischia confusa, ma a una serie di duelli. Se la falange penteran, i Romani on poteano tramutarsi in persenza di quelle lunghe lance: ma quando la cosa fosse a tal punto, hisoganza cedere terreno finchè nos sen covanse ino più fivorvodo; il rie succedeva tisso che il suolio fosse infegulacione del considera del cons

Può inensi come certo che Pirro non fece a se medesimo illusione sulla differenza di questi che tattiche, Quando vide la prima volta l'esercito romano, fu preso d'ammirazione; e quando nel suo ricevette gl'Italiani, fece alternare il suo ordine di hattaglia fra le cocori e i drappelli della fallange, cercando così unire i vastaggi d'un sistema e dell'altro, se pure la sua mira non fu di tener in frano gli stamieri internalaziodi fra suo, Canadianche avese preferito frottine di battaglia tativici in sua perspicacia non gli interiva imporito d'aso i Epiroli, col che maloratici militiotit.

I Romani nulla aveano de opporre agli arcieri cretesi, ed erano inferiori anche per la cavalleria. Quella di Firro era tessala, o glie l'avesse prestata un altro re, o l'avesse egli levata come sovrano del paese. La cavalleria romana avera gli stessi diffisti di cui l'appunta Polibio, e che non depose se non col conoscere l'armi greche: cattivo picche, insufficienti scudi, ed unche senza gli elemi, non averbibe pottulo proteggere la fanteria contro la cavalleria nenica. =

#### S. 22. - Strategia e tattica.

A questo punto già tante volte parlammo di tattica e strategia, già tanti fatti particolari recammo, da poter omai fermarei a ragionamento generale intorno all'arte e alla scienza bellica.

Chiamiamo strategia la scienza delle combinazioni e delle direzioni, propria del generale i o capo, ii quale dispone una campagna tuta (2); la fattera spetta agil uffuiali generali e particolari, che esercitano le truppe, le conduccon, e sul campo stesso di battaglia stanno produi a profittura dell'occasione per vincere.

La strategia, secondo il principe Carlo, è - l'arte di dirigere le masse sul punti decivia-i , la tuttica è l'arte di far combattere see masse sul punti decivia-i i a la tuttica è l'arte di far combattere see masse sul punti deterni-mati dalla strategia: ci ciò la prima stabilisce il dore, la seconda il come combatte.

Re generale Durando (3) vorrebbe aggiungeri la grana tattica, o tattice-stra-

<sup>(4)</sup> Polibio peragona l'effetto della falange a na feodonie spinto da un pero, la ghigliotina.
(2) U ropitumo Spanulli inspositumo, nalis anna Lexioni di strotopia (Napoli 1837) definisco quosta la nefenza che emerginiere la grandii operazioni di guerra.
(3) Della neciopalità italiana, 1846.

86 GUERRA.

tegia, che sarebbe - l'arte di discernere fra tutti i punti segnati complessivamente dalla strategia, quelli che debbono essere più favorevoli all'esito della hattaglia -.

Napoleone, invece di condurre il suo esercio a unirsi a Suchet sul Varo per combistere di fronte Medas che s'avanzava nel contado di Nizza, lo che saria stato pura tattica, passa il San Bernardo per tagliar la comunicazione di quello a 50 leglie di distanza, albisiona stategia. Alla battogia di Marcego, Parrivo di Dressix che la decise, fu un bel colpo di tattica. El funa e l'altra furono, dalla lugna sperienae e dalla applicazione delle scienze, r'iduto a corpo di ottirina, cen una serie di tocremi diretti a un fine. E perchè il modo di ravisare il merito degli autori e deprattici si è parcaporando a ciò che la seiezza offirica di prafinata, lo volli qui raccegiere le regule principali, desumendole dalle opere del principe Saro e dello domini, il cassiche in questo conto.

#### A. Strategia.

Se la strategia consiste nel determinare i punti decisivi del teatro della guerra e lipee secondo eui gli escretili debbom moversi per arrivarvi, importa dapprima determinare l'esercito e il teatro della guerra.

La forza dell'esercito si determina secondo i mezzi del nemico e la grandezza dello scopo propostosi ; giacchè, quantunque maggiore probabilità si abbia di riusolta quanto più grosso esercito si adopera, una savia politica non deve esaurire lo State con isforzi superflui, e mantener giusta proporzione tra l'effetto che cerca e i mezzi che domanda. Tocca dunque alla politica il prevedera qual esercito potrà il nemico mettere in campo, la sua grossezza numerica, la potenza d'armarsi, la forza morale, e in conseguenza quella che occorre per trionfarpe. Essa pure prevede se le popolazioni piantate sul teatro della guerra resteranno indifferenți durante la lotta o vi prenderanno parte, impacciando più o meno il movimento delle truppe o de' convogli, e cestriogendo a un aumento di forze per rispondervi. Infine, secondo che lo scopo determinato dalla politica è la totale invasione di uno Stato o solo d'impossessarsi d'una provincia o d'alcuni punti particolari, la forza dell'esercito varia. Un'altra variazione dipende dalla distanza estrema cui le operazioni debbono essere portate; giacchè a cose pari, l'invasione d'un territorio vicino chiede men forza che quella d'un lontano; la difficoltà che prova un esercito a far rispettare le sue comunicazioni colla sua base crescendo a proporzione che se ne discosta. Per questi diversi punti su cui calcolare la forza degli eserciti, la scienza politica dee necessariamente appoggiarsi sulla militare i quanto allo armar le truppe e alla proporzione delle varie armi, alla tattica ancor più che alla strategia dee la politica domandare consigli (1).

Alla política pure sta il determinare il teatro della guerra, decidere se debàs secre offensiva o disinsava, e fara sul untritorio proprio o trasferirà su quel del nemics. Sovenie però per effetto di circostanze strategiche avviene che la guerra, da offensiva che era al principo, divenga difensiva o il contrarie: ma anche in tal caso può diria che la politica autorizzi la strategia a cambiare il primitivo teatro. La politica, chito edecidere se fira la guera sul territorio nazionale o nemico o d'un alteato, indica pure per qual lato dirigere l'altecco, o se assalire dirientamenti il menico, catrono sul entritorio d'un alteato. In una guerra per esempio tra Francia e Austria, sta alla politica sola il decidere se combatcita in falla, o sol Banubio, o se estrambi I teatri instere, o m quel d'aleuna.

<sup>(1)</sup> Ved: Encycl. nouvelle

STRATEGIA.

87

potenza alleata, come la Prussia o il Piemonte: gli accidenti poi della guerra potrebbero cangiare la primitiva risoluzione, come nel 1797 quando Napoleone lasciaudo l'Italia, si spinse difilato sopra Vienna per prevenirvi Il principe Carlo-In somma la politica crea gli eserciti, nota l'effetto che debbono produrre, indica la generale posizione delle operazioni, e così dà alla strategia e gli stromenti e il teatro ove operare.

Teatro delle operazioni dicesi il terreno che la strategia si propone d'inva- Teatro dere o difendere. Se molti eserciti operano di concerto, il teatro di ciascuno diviene semplicemente uoa zona del teatro generale delle operazioni. l'estensione di

questo essendo naturalmente illimitata.

Dalla considerazione strategica del teatro delle operazioni risultano questi oggetti principali: 1º la base d'operazione; 2º i punti strategici; 5º la fronte strategica; 4º le linee d'operazione; 5º i punti di rifugio. Sono questi i vari oggetti della scienza della guerra. Il suo principio generale

è molto semplice e può ridursi a quattro pauti :

1º Portare con combinazioni strategiche il grosso delle forze successivamente sopra i punti decisivi d'un teatro di guerra; e quanto si può sulle comunicazioni del nemico, senza porre a rischio le proprie;

2º Manoyrare di modo da mettere questo grosso alle mani con frazioni sol-

tanto dell'esercito uemico:

. 5º Il giuruo della battaglia dirigere egualmente, per mezzo di tattici movimenti, il grosso delle forze sopra il punto decisivo del campo di battaglia, o sulla

parte della linea nemica che importa di sfondare; 4º Fare in guisa che queste masse non sieno soltanto presenti sovra il punto decisivo, ma vi sieno poste iu azione con energia ed accordo, in guisa di produrre uno sforzo simultaneo (1).

L'arte consiste dunque tutta nell'applicare questo principio alle circostanze particolari, dipendenti dalla natura del teatro delle operazioni e dai movimenti del nemico, portando successivamente l'attenzinue sui varj oggetti accennati.

1. La base d'operazione è l'estensione del territorio col quale l'esercito des Base d'opemantenersi in comunicazione, donde trae i viveri e i riuforzi, ove troverebbe un razione rifugio in caso di sinistro, donde parte nell'offendere, cui s'appoggia nel difendere, « La base di operazione consiste in una serie di punti contigui, vicin dei quali si trova quanto occorre alla guerra, e bastanti vie per farli trasportare nelle varie direzioni. È dunque essenziale che la base, come le comunicazioni della hase call'esercite, sieno costantemente coperte dalle posizioni in cui si vuol collocarsi, o dai movimenti che si eseguiranno. La base dee riposare su molti punti, difficile e pericoloso essendo riunir tutti gli approvigionamenti d'un esercito in nu deposito solo, o aver una sola via pei trasporti. Vadasi avanti o indietro, v'è niù facilità per le manovre e più scelta per le linee d'operazione quando l'occorneute all'esercito sta su differenti punti, e può per differenti cammini essere condotto. I punti che costituiscono la base, devono essere legati fra loro con comunicazioni praticabili. E'giova sieno sopra una linea di difesa vantaggiosa o avanti a questa, acciò ad un bisogno l'esercito Il possa proteggere comodamente. la tal caso la linea di difesa divien linea d'operazione. È desiderabile che questi punti sieuo fortificati, onde poterli abbandonare a sè, senza paura di perdere i ungazzini e senza bisogno di difenderli con distaccamenti che indeboliscono l'esercito. I movimenti d'un generale costretto a coprire 1 magazzini e lasciarvi truppe, non sono mai così rapidi e arditi, come quando ha facoltà d'allontanarsene alcun tempo, colla certezza di trovarli intatti » (2).

(4) JOHNI.

(2) Principe Carlo.

88 GUERRA-

Una frontiera provvista di buone barriere naturali e artifiziali, per esempio formata da un grosso fiume, del quale tenga le due rive con buone fortezze cui recapitino molte strade, è la miglior base; tal è per la Francia il Reno. Un esercito nel corso delle sue operazioni non resta però necessariamente affisso alla medesima base; quando se ne scosti, può prepararsene un'altra men distante, dacché trova una comunicazione più facile, sia con alleati di fedeltà sicura, sia con una linea di difesa permanente, riconosciuta opportuna, solo vegliando perchè l'intervallo fra questa base e la primitiva non sia tagliato dal nemico. Case che l'esercito sia costretto a rimaner affisso alla prima base, giova dare a questa tanto maggior estensione quanto più l'esercito deve allontanarsene, giacché più un esercito si scosta dalla sua base, più stretto diviene il triangolo eretto sovra di essa e di cui l'esercito occupa il vertice, e in conseguenza più facile a tagliare; ed è evidente che ner dilatare il triangolo basta dilatar la base. Più dunque una base è estesa, meno facile è a tagliare, ma più forze voglionsi a coprirla. Le circostanze decidono il valore del compenso che a questo modo si stabilisce. Il miglior mezzo di evitare gl'inconvenienti dell'allargamento obbligato della base, consiste a disporre per scala una serie di basi di la dalla prima; metodo che in certo modo produce clietto eguale, come se l'esercito avanzando traesse dietro a sè la base. I fatti decidono del partito da prendere. Nel caso che l'esercito, invece di procedere dalla prima sua base, è tratto indietro, esso può, riplegandosi, prendere successivamente nuove basi; però indipendentemente dalla prima. Così la Francia, dopo la sua base del Reno, presenta contro gl'invasori quella della Mosella, della Mosa, della Senna e anche della Loira.

Per aver tauto effetto mell'offensiva come nella difensiva, convince che cissuma linea di frontire dello Stato abbi piazzo ford al centro ed alle estermità. Questa linea formando altora una base d'operazione e una linea di difesse qual-mente buora, può in tatti i casi rigundariasi come un granate delle operazioni (1). In strutegia è di tal importanza la base, che senza ali essa l'esercito è ai può diriu. Questo una voi considerata i come una forza e de sa rendesiona persista una si sosience se non quanto li vigore dello Stato. da cui diprinte può liberato i sosience se non quanto li vigore dello Stato. da cui diprinte può liberato dello Stato. Al cui diprinte può liberato dello Stato Auge momentatamento fictori da sej per la guerra; è la bose a rappresenta la linca, secondo cui quest'appendice aderisco al corpo ordinario dello Stato. De er riccei la libergenovele natrimento.

Ne segue che un escreito debbe evitare di prendere per base il mars. Sebben facile sia tirare per via di mare le sussistenze quando sais padrono della navigazione, la difficoltà però del rimbarcarsi fa che non possa tal linea aversi-per
un buno rifugio in caso sisiatro. Inoltre è giusto calcolare che, se siasi in guerra
contemporaneamente in mare e supra terra, non può teneral-per siavre il godimento del mare, e per consequenza il sevizio dei trasporti. Quando però non si
tratti che di eserciti di cimpuanta o sessantamita nomini, e lo Stato cui appartengono abbia sul mare buone squadre, è incontestabliche che una base maritima, può
aver grandi vantaggi: prova gl'Inglesi che, durante la guerra di Portogallo, altra
non n'ebbero. Ma è ur'eccezione, ci n'egola generale convien porre che un sestcito, il quale si lasci rinacciar sul mare, è perduto; ond'e uno degli artifità della
strateggi il ridure il nemico a la loposizione.

Si discute qual sia la miglior direzione a darsi alla base delle operazioni, relativamente a quella del nemico. Il principe Carlo preferisce le parasiele, come men facili a rompersi; Jomini le perpeudiculari, come più opportune a tagliar il STRATEGIA.

nemico. Le circostanze decidono: e la base paraflela giora quando l'Importanza stal nel non essere tagisalt; la perpendicolare, quando voglasia tagiare. Non è dunque possibile un confronto assoluto; ma il vantaggio d'avere, invece d'una base semplicement retillices, una a gomito che abbarcei due laif del quadro generais della guerra, è incontestabile; e spesso basta per decidere gii affari, masstale canacci di muntepere la nettarilità.

Nel 1806 i Prussinia arevano per hase l'Oder; I Francosi l'angolare del Reno, del Meno e delle monitagne della Franconia Napolene lasciò Mortier sulla
farcia parallela a quella del nemico, e portandosi col grosso delle sue forze sulla
farcia parallela quella del nemico, e portandosi col grosso delle sue forze sulla
sterentia della faccia perpandicolare, venne a tagliare presso Gera la linea di ritintata de Prussiani, e mosse sopra la sua destra per Halle e Dessau oude resingere il nemico nell'angolo formato dal Reno e dal mare. Moreau nel 1800
avea fatto lo stesso uso della base angolosa formata dal Reno e dal Kehl a Costanza; tintar l'attenzione del nemico con un finto attacco sulla facciata parallela
da Basilera a Kehl, marciò col grosso dell'esercito sulla facciata perpendicolare,
nel atta l'attenzione del menusulta. La base delle frontiere di Boeriia che
nel 1815 presero eli eserciti cealizzati, perpendicolarmente a quella dell'Ella accupata da Napolene; quella dell'Oda, mediante la quale i Russi en 1815 vennero a tagliar la ritirata de Francesi, son altri esempi memorabili dell'influenza
che può avere la perpendicolarit del basi sul buon estio dello operazioni.

of It. I punti strategici sono di dne specie, gli uni relativi alla configurazione l'attributio, e la conseguenza permanenti; gli altri dipendono dalla posizione del nenico e da ciò che vuolsi tentare contro di esso, e per conseguenza eventuali. I primi sono da Jonnici chiamati punti strategici geografici, gli altri punti strategici geografici, gli altri punti strategici di mavorra.

Ogni punto del teatro della guerra, che abbia un'importanza particolare o per la posizione sun al centro delle comunicazioni o per stabilimenti militari o fortificazioni influenti sulle operazioni, è punto strategico geografico: la qual parola si può però applicare anche ad una linea intera, come quella del Danubio, della Mosa, dell'Alni. Essendo però esse realmente determinate soltanto da niccol numero di punti, puossi dire rigorosamente non sieno che un sistema di diversi punti strategici. « Un punto si reputa strategico quando la sua possessione offra maggior vantaggio per le operazioni. Tal possessione non è decisiva se non in quanto assieura la comunicazione che vi conduce; è legata alla probabilità di mantenervisi; il nemico non la può passare impunemente; finalmente da questo punto si ha facoltà di trasportarsi in differenti direzioni. Ne' paesi aperti, praticabili-d'ogni parte, e dove il nemico può moversi senza ostacoli su tutte le direzîonî, non v'ha punti strategici o pochl: molti al contrario ne' paesi tagliati, ove natura tracciò irrevocabilmente le vie da prendersi. Se eccettui i paesi coperti da afte montagne, le contrade in apparenza men praticabili presentano sempre molte comunicazioni nella direzione medesima, e di rado il nemico è ristretto ad una sola. In tal caso il punto strategico è neressariamente quello dove le comunicazioni confluiscono per gli accidenti del terreno, per esempio fiumi navigabili o valii che s'incrociano nelle montagne, o simili. Se v'abbia molte comunicazioni parallele, il punto strategico non può essere se non dove stan più vicine e connesse da una linea trasversale » (1).

cui Non tutti i punti strategici sono d'altrettanta importanza. L'occupazione d'aleuni è di effetto appena secondario; d'altri è capitale, e diconsi decisivi. • Punti

<sup>(1)</sup> Principe Canto.

strategici son quelli che possono esercitare notabile influenza, sia su l'intera campagna, sia sopra una sola impresa; come quelli la cui situazione geografica e i vantaggi artifiziali faciliterebbero l'attacco o la difesa d'una fronte d'operazioni o d'una linea di difesa, e le grandi piazze d'armi ben situate » (1). Così se teatro della guerra sia il Belgiu, punti strategici decisivi son quelli che assicurano il possesso della valle della Mosa, perchè, occupata questa, il nemico trovasi tagliato fuori e spinto supra il mare: nella Germania meridionale sarebbe la valle del Danubio. Decisivi ponno anche riguardarsi i punti che formano il nodo delle comunicazioni essenziali d'un paese; come Liune pel mezzodi della Francia, Lipsia pel nord della Germania. Finalmente le capitali, centro di tutte le strade, e tanto possenti sopra il resto del paese, debbonu riguardarsi come punti decisivi, per eccellenza. « In ogui Stato v'ha punti strategici, la cui occupazione rende siguori d'un paese e delle sue forze. I più sono situati nell'interno, alla riunione delle principali comunicazioni, o al passo de fiumi, o al nodo delle catene di monti che traversano il paese. Uno Stato non ne ha molti, spesso un solo, e allora è sempre decisivo, qual che sia il nemico e donde che venga la guerra. I punti che servono alle operazioni meno importauti, son tanto più numerosi, quanto variano per l'intento d'utilità e per la loro specie: uno assicura il possesso d'un'estensione di paese; l'altro giova per fare semplici dimostrazioni: questo offre nua posizione opportuna per guadagnar tempo; quello un puuto di partenza favorevole per estendere le operazioni, ecc. Quando un esercito si trovi obbligato di sospendere momentaneamente il corso delle operazioni sue, sempre dee fermarsi su punti strategici. Ma quelli, la cui occupazione decide della sorte del paese, devono principalmente fissar l'attenzione del generale, verso di essi dee diriger la ritirata e concentrare i suoi mezzi unde tenerli fino all'ultima estremità. Avesse anche forze bastanti per isperare di coprir il paese davanti, dee guardarsi bene, se ha mezzi inferiori, di disseminarle per tale difesa, giacchè con ciò si toglierebbe la facoltà di salvare il punto decisivo, il solo che meriti di fissar l'attenzione e glisforzi suoi . (2).

I punti strategici di manovra non zi possono definire tanto rigorosamento, dipendendo dalla relativa possizione dei due escrizii, pure in regola generale può stabilirai che questi son posti su qualla estrenità del nemico, per duve ai perturbe più facinimente separaria dalla sua hase o zi suei osserciti secondari senza capora i a grave riscito. Nel caso però che l'esercito nemico fosse sminuzzate o esteso sopra linea lungitissima, il puntu decisivo sarrebbe ai centre, gianche penetrandori, si dividerable reservito, e ai abasticrebbe ciascama delle sus guando penetrandori, si dividerable reservito, e ai abasticrebbe ciascama delle sus guando penetrandori, si dividerable reservito, e ai abasticrebbe ciascama delle sus guando penetrandori, si dispitava la sua linea di rifirata sopra l'asatirà e sopra l'asercito russo; mentre nel 1809 Kay era en alla posicione medesima, ca appelatra soccarso dal Tirolo e dall'Ittalia, il punto decisiva era non più a Donawerth, ma alfoposto verso Scaffusa.

Öbjettivi chiamansi i punti decisivi che sono lo scopo particolare delle operazioni. Non tulti punti decisivi sono necessariamento objettivi, giacehe le operazioni d'un esercito non potrobbero abbracciarli tutti in una volta. Lo scopo della campagna decide qual punto decisivo biospan prendere per objettivo. Spraso, inteve di miarva al punto decisivo biospan prendere per objettivo. Spraso, in per altiri riguardi, d'un punto decisivo men capitale, ma più facile a raggiungero. bastanto all'effetto propossosi. Como v'e due speccie di punti decisivi, ve n'ha

STRATEULA.

due di objettivi: gli uni objettivi geografici, gli altri objettivi di manovra. Questi ultimi pon riguardano posizioni territoriali, ma a distruggere gli eserciti nemicl. « Nella buona scelta di tali punti consiste il talento più prezioso d'un generale, e il più sicuro pegno di successi vantaggiosi; o almeno tal fu il merito più incontestabile di Napoleone, Ripudiando le antiche abitudini, dirette solo a prender una o due piazze, o all'occupazione d'una piccola provincia limitrofa, parve convinto che il primo mezzo di operar grandi cose fosse l'applicarsi a snostare e rovinare l'esercito nemico; certo che gli Stati o le provincie cascano da sè quando più non hanno forze ordinate per proteggerli. Misurar con orchio sicuro le eventualità che offrirebbero le differenti zone d'un teatro di guerra; dirigere le sue masse concentricamente sopra le zone evidentemente più vantaggiose; nulla trasourare per istruirsi dell'approssimativa posizione delle forze nemiche; poi piombare come fulmini o sul centro dell'esercito se è diviso, o sull'estremità che conduce niù direttamente sulle sue comunicazioni : oltrepassarlo, tagliarlo, romperlo, inseguirlo senza tregua, Imprimendogli direzioni divergenti; finalmente non lasciarlo che dopo annichilato e disperso, è uno dei migliori sistemi indicati da tutte le prime campagne di Napoleone, o almeno come le basi di quel ch'egli preferiva. Applicati più tardi a distanze smisurate e alle inospite contrade della Russia, non ebbero tali manovre l'egual successo che in Germania: pure convien confessare che, se tal genere di guerra pon s'addice nè a tutte le capacità, nè a tutti i paesi, ne a tutte le circostanze, le sue eventualità sono le più vaste, e realmente fondate sovra l'applicazione dei principi » (1).

III. La fronte strategica d'un esercito è l'estensione per la quale tien faccia Frente al nemico. La fronte d'operazione è lo spazio tra le fronti strategiche di due eser- strategica citl, o dove son esposte a venire al cozzo. La fronte strategica, benchè abbracci uno spazio men lungo che quella d'operazione, è però nella direzione stessa, e deve per l'ordinario essere stabilità in guisa da tagliare perpendicolarmenta la linea generale delle operazioni, prolungandosi dai due lati, per coprirla il più possibile. Questa regola non è però generale, e il sistema delle operazioni esige talvolta che la fronte strategica diventi perpendicolare alla base, cioè parallela alla linea generale d'operazione. Tali cambiamenti di fronte sono delle manovre strategiche più importanti, giacoliè formando una perpendicolare colla base sua, si vien quasi alla stessa situazione, come si avesse una base a due faccie. Solo è essenziale di por mente cue l'esercito, nell'intraprendere tal movimento, sia ben sicuro di non avventurar le suo comunicazioni culla base, nel che sta il difficile. La manovra di Napoleone sopra Eylau è bell'esempio di siffatta conversione: appopgiato sopra Thoran e Varsavia, la Vistola formava la sua base temporaria: repente la fronte dell'esercito si voltò parallelamente alla Naren, e Napoleone mosse per la destra, restando legato a Sierock, Pultusk, Ostrolenka, per tagliar l'esercito russo dalla sua base, e respingerlo sovra le bocche della Vistola. La famosa marcia dell'esercito francese sopra iena e Naumburg fu pure un giramento di fronte si fatto.

Le fronti strategiche non sempre seno semplici; e doppia talvolta la richiede la configurazione del teatro della guerra. Così un esercito francese che risalga per la valle del Danubio, ed abbia a temer il nemico dalla Boemia insieme e dal Tirolo, è costretto aver una fronte in ciascuna direzione. Un esercito francese che entri in Spagna e voglia passar l'Ebro, deve egualmente avere due fronti, una verso la previucia di Leon, l'altra verso Saragozza. Finalmente la una guerra nazionale, quando le estilità regnano su tutte le parti contemporaneamente, l'eser92 GLEBRA.

cito ridotto a dividersi, presenta tante fronti, quante divisioni: così nella guerra di Spagna, Suchet in Catalogna e Massena in Portogallo aveano ciascuno una fronte strategica particolare, e prefatamente determinata. In generale dee reputarsi che l'unità di fronte è la condizione preferibile, giacchè ailora l'esercito conserva la maccior nossibile cocrenza.

Le fronti, qualora possano, devono appoggiarsi su punti strategici naturali o artifiziali, che talora si chiamano cardini di operazioni (pivots), ed aumentano la sicurezza de' movimenti. Nella campagna del 1813, Dresda fu lungamente il cardine dell'esercito francese, come Verona in quella del 1796. Quando il teatro della guerra non ne fornisce, si può crearne al bisogno con un distaccamento più o men considerevole, che resta fisso sovra un punto mentre il resto cammina all'impresa. Ma non basta ancora che la fronte dell'esercito riposi sovra un punto strategico; convien inoltre abbia a portata una posizione strategica riconosciuta, dove riunirsi comodamente, per ricevere il nemico e presentargli battaglia se occorre, malgrado le migliori posizioni strategiche; se tal precauzione fosse negletta, almen quando ha probabilità di buon esito, l'esercito potrebbe trovarsi nelle male peste. Finalmente la fronte strategica debbe aver estensione abbastanza limitata per poter riunire prestamente sui punti opportuni tutte le frazioni: debbon esservi fra tutte le sue parti comunicazioni facili, e al più possibile coperte dal nemico. Una linea che si potrebbe nominare il quadrato strategico, riflette Jomini, e che presentasse tre faccie quasi eguali, pare la figura preferibile: giacche tutte le divisioni non avrebbero a percorrere che uno spazio medio per giungere da tutti i punti del quadrato verso il centro comune destinato alla battaglia. Ma è un tipo ideale.

IV. Lines d'aperazione sono quelle che l'esercito percorre onde portarsi dalla Lines & hase veri obligitiva. Sicone l'esercito le also movimento si distende semper prutises sovra una certa fronte, ne seque che la linea d'operazione non è una linea matematica, ma piutota ou mascio di linea, scottono le quali il custro te e lat d'un esercito si movono ad un grado reciproco di lontananna d'una o due marcie. Quindi la linea d'operazione abbraccia ordinariamente tre o quanto strade quasia parallele. Si potrebbe dunque intendere anche semplicamente per questa linea nan media immaginaria fre totte le via percoro resulente. Il teatro di silitate operazioni presenta molte linea d'operazione reda che molti eserciti vi si suevano. Cost nel 1615, al tempo della marcia degli altenti sovra in Sassonia, livori che viavia dall'Erachiga per Dresda novra Lipsia, quella dell'esercito del Siesia, che vosiva da Breslaus sporta Lipsia, quella dell'esercito del Siesia, che vosiva da Breslaus sporta Lipsia, quella dell'esercito sette, da Berlino per Dessau sovra il punto medestino : a se ciascuna linea cadun esercito marciava per due e tre strade parallele, poco discosta.

Convien distinguere dalle linee d'operazione, che son grandi melle, le linee scondarte che legnoni diversi puna interategir fin Doro e colla fronte d'operazione, linee che si costano più o meno dalla media, e che possono chiamarsi strategire. El testo della guerra trovasi tutto solcato da linee sifiatte una non hanno importanza reale che a nomenti, e se l'esercito giudica a proposito seguirle per un intento qualstrogita. Come le linee d'operazione, queste linee praticolari possono condurre a un punto geografico o a un punto di manovare. Del resto, i principi medesimi che guidano nella secta delle grandi linee, sono applicibali a que-ste. Quanto alle strade particolari che legnon i differenti corpi dell'esercito, e che non vogionos confondere in tutti i casi con quelle che abbiam detto, possono denominarsi linee di comunicazione. Tali sono i diversi occini di linee che inasione del loro carattere e del crando d'insportanza la mesieri distinueze. nella sono del loro carattere e del crando d'insportanza la mesieri distinueze.

STRATEGIA.

rete complessa, formata dalle linee appartenenti a un medesimo piano di campagne.

La sectla delle linee d'operazione è uno degli oggetti più importanti della starlagia, dipendenone essensialmente l'esito della guerra a . l'analità degli accadimenti menorabili riferiti (dice Jonini dopo esposte le guerre della Rivolatio el basterà a convincerà dell'importanta della soctia delle linee nelle operazioni con l'asserbate della respectatione della del

La direzione da darsi alle linee d'operazione dipende non solo dalle condizioni geografiche, ma dalla situazione delle forze nemiche; il che risulta da ciò che dicemmo intorno agli obiettivi. Salvo che s'abbiano forze superiori, bisogna evitare di dividerle sopra la fronte del nemico, e condurle o sopra il suo centro, o sopra un'estremità, e di là alle snalle della sua linea di difesa. Si noti però che senza grand'imprudenza e rischio d'esser tagliati fuori, non si può condurre così la sua linea d'operazione dietro il nemico, finche non siasi giunti, profittando delle circostanze strategiche, a dare a questa linea una direzione tale, che l'esercito conservi dietro di sè una ritirata sicura. Capitale è quest'attenzione, ed è uno de' principi più ordinari della buona o trista riuscita. Prendasi per esempio la linea d'operazione dell'esercito francese nel 1800 pel monte San Bernardo, e si vedrà che Napoleone, dopo avergli fatto passar le Alpi, nol conduce direttamente per Torino sul suo campo di battaglia di Marengo, ma comincia dall'assicurarsi il ritorno verso le Alpi pei due punti di Casale e di Pavia; d'altro lato verso gli Apennini ha quelli di Savona e di Tenda; onde, sicuro di non poter essere debordato, dirige la sua linea dietro a Melas, e gli taglia la sua. Lo slesso insegnamento esce dalla linea d'operazione di Iena.

Le lines d'operazione sono sempleio o maltepleio. Era quest'ultime convien distinguere le centrali, dirette contro motte masse nemiche, in modo che l'esercito possa condensarsi più prontamente che il Demico; le esteriori, dirette solle esterenità del nemico; le convergenti, che dai punti lontani convergono ad un centro je del'erevernii, che aprinono da un punto stesso per ajungere a diresti.

In regola generale, le linee semplici son le migliori, dividendo meno le forzaprue ma linea d'operazione doppia diventa lavlolan necessaria o per condizioni particolari del teatro della guerra, o percile il nemico atesso opera con due nassene qual caso di ovramo perferire linee centrali alle cesteriori, giacche no silfatte, bee combinandole, si porta manovrar in maniera da riunire il grosso delle forzepera ribattere distinumente ciacuno addel masse del nemico. Infine già evidente elte una linea doppia, qualuropee sia, non ha inconveniente necessario, quando si alle percordi anno della masse della bassi per inon tenere oppressa una delle divisario, in modo che, nel loro avvicinarsi, l'esercito non si trovi ne troppo rieristroto, nel sesso troppo. Le positorio centrali che formano un anquelo sporgenta verso il nemico, per esemplo la Svizzera, hanno Il vantaggio di condurre naturnimente ad dottare le linee esteriori, o node signissimo, qualorara pisostela, mente ad contra le linee esteriori, o node sifica positione, qualorara pisostela, 94 GURBRA.

deve in strategia valutarsi d'estremo valore. In mancanza, si può disporsi in modo di condurre direttamente le linee d'operazione sul centro del nemico, e la divisione della destra sovra la destra, onde separatamente superare ciascuna delle masse opposte.

Le linee convergenti debbono preferirsi alle divergenti, come più conformi al principio fondamentale della strategia, e che inoltre coprono più sicuramente le comunicazioni. Null'ostante, le linee divergenti hanno in certi casi la propria convenienza, come dopo una vittoria o dopo un'operazione strategica, mediante la quale si ottenne di spartir le forze del nemico. In tal caso convien necessariamente impiegarle per finire la dispersione del nemico; ma benché divergenti, chiaro è che debbon essere centrali, se no mancherebbero al loro intento.

Spesso un esercito, costretto dagli avvenimenti a cangiare il piano primitivo della sua campagna, si decide a dar nuova direzione alle sue linee d'operazione. Passo de' più scabrosi, e insieme de' più importanti, e che, qualora provenga da un genio prudente insieme ed inventivo, può recare a grandi risultamenti, atteso che scompiglia i calcoli del nemico. Giova per trarsi da una situazione difficile. « Napoleone ne ideò diverse, avendo l'abitudine, nelle avventurose sue invasioni, di tener pronto un siffatto ripiego pei casi imprevisti. Al tempo della battaglia di Austerlitz aveva ideato, in caso di sinistro, di prendere la sua linea d'operazione per la Boemia, sopra Passau e Ratisbona che offrivagli un paese nuovo, pien di sussidj, invece di ripigliar quella di Vienna che presentava soltanto rulne, e dove l'arciduca Carlo il poteva prevenire. Nel 1814 comincia una manovra più ardita, ma favorita almeno dai luoghi, e che consisteva a fondarsi sulla cintura di fortezze d'Alsazia e Lorena, aprendo agli Alleati la via di Parigi; e certo se Mortier e Marmont l'avessero potuto raggiungere, e se avesse avuto cinquantamila nomini di più, questo concetto avrebbe menato decisive conseguenze, e terminata splendidamente la sua carriera » (1).

L'arte generale delle linee d'operazione consiste dunque nel combinar i loro rapporti colle basi e colle marcie dei due eserciti, in modo da potersi impadronire delle comunicazioni del nemico senza arrischiare le proprie: onde i problemi che ne risultano, si riducono, almeno in teorica generale, a semplici quistioni di geometria.

Nel divisare un piano di campagna non bisogna, come nel comando d'una battaglia, immaginar il generale unicamente ispirato dalla contemplazione del terreno sopra cui vede operar le sue linee, e dalle vive soluzioni procurategli dal suo genio; bisogna figurarselo armato di compasso, che computa in ogni direzione le marce sue e del nemico, e pazientemente cimenta ciascun suo disegno colle regole della geometria e dell'aritmetica. Conviene anche ben intendere che non si tratta semplicemente di linee rette, ma delle spezzate che la geografia presenta; nè di semplici distanze, ma di ore di marcia, cioè di difficoltà di strade ingombre di materiali, di stanchezza d'uomini e di bestie. Così operava Napoleone, sempre applicato allo studio delle carte, ove assiduamente provava tutte le combinazioni, senza mai stancarsi di cercare, con sistemi di marce abilinente pensate, di guadagnar terreno sopra il nemico. « Munito d'un compasso a scala da sette in otto leghe in linea retta, appoggiato, e talora sdrajato sopra la sua carta, ove le posizioni de' suoi corpi e le presunte del nemico erano marcate con spilli di colori diversi, ordinava i suoi movimenti con una sicurezza di cui non si riuscirebbe a farsi giusta idea. Trasportando il suo compasso con vivacità su questa carta, giudicava in un batter d'occhio quante marce fosser necessarie a ciascuno

<sup>(4)</sup> JOMENI.

de suoi corpi per arrivare al punto dove trovarsi un dato giorno; pol piantando gil gigilli en inuo sili, e combiando la velorità della marcia che bisognercho prescrivere a discouna colonna coll'epoct, possibile di lor partenza, dettava quelle intrusioni che bastrebbro alla sua gioria (1). Così preparva colo pi mnuncaviranti di propositi di proposit

Nessuno inferisca però da tali considerazioni geometriche, che in strategia ogni cosa vada con rigor matematico. Nell'applicazione un buon generale, tenendo pur occhio alle sue regole, non se ne lascia però incatenare. Gli accidenti del paese più o men facile a traversare in nn senso o nell'altro; il secreto e la rapidità delle operazioni, che lasciano guadagnar più o men tempo sopra il nemico; il valor morale degli eserciti, che fa leciti ad uno gli ardimenti che un altro non oserebbe; la capacità e il carattere dei generali, ed altre assai considerazioni particolari, formano altrettanti elementi che sfuggono al compasso, eppur contano nei calcoli della strategia quanto la regolare misura delle distanze. Non è gran capitano che non siasi all'occasione riso della prudenza teorica, e non n'abbia avuto premio quando il fece con abilità. Nell'audacia appunto, cioè nell'invenzione di regole affatto particolari, specialmente applicabili alla circostanza presente, si manifesta con maggior grandezza il talento della guerra. In strategia convien riconoscere regole generali, cui conduce l'osservazion regolare del fondamentale suo principio; ma rispettando il principio, accordar al genio il diritto d'eccezione.

V. Resta a dir qualche parola sui rifugi. Un esercito in paese nemico dee Parti sempre rimaner in comunicazione colla sua base, non solo per le sussistenze che di nuscio ne trac, ma per aver la ritirata più sicura e naturale nel caso d'un disastro che sempre dee prevedersi. Pure, quand'anche un esercito è padrone di ritirarsi a volontà sopra la sua base, per poco che questa sia lontana, diviene di supremo interesse l'aver dei punti di difesa più vicini, su cul appoggiare la ritirata. « Quando si penetri ostlimente in un paesc, si può, o anche si dee formarsi delle basi eventuali, che senz'essere tanto forti e sicure quanto quelle delle proprie frontiere, possono però considerarsi come basi passeggere. Una linea di fiume con teste di ponte, e una o due grandi città, sicure da sorpresa, per coprire i grandi depositi dell'esercito e servire alla riunione delle truppe di riserva, potrà esser un'eccellente base di talc specie. Ma poichè ogni esercito battuto in paese nemico può sempre venir esposto ad essere dal nemico tagliato fuori dalle proprie frontiere, se persistesse a conservarsi nel paese, convien riconoscere che tali basi temporarie lontane servono piuttosto di punto d'appoggio istantaneo che di base reale . (2).

Non essendo sempre possibile trovar nel paese invaso posti conveneroli a tele base, vi si supplise con corpi di rierra. Inconstabile n' el ivantaggio; e bonche d'altro lato abbiano l'inconveniente di diminuir la forza dell'esereito, l'esempio di tutte le campagne moderne mostra che non può darsi gran profondità alle linee d'operazione senza stabilirae di distanza. Queste riserve strategiche serviono a ripristinare una campagna, come le riserve tattiche a ripristinare una battagità; ofter che per esse possono adoperarsi depositi, per ciudica, i convalescenti, aggiungendovi sol poche buone truppe. Le riserre giuvano specialmente de paese che offirerbetro dopità

(4) JOHINI.

(2) Lo stress

fronte d'operazione: potendo in tal caso ed osservar la seconda fronte, e ad un bisogno concorrere alle operazioni dell'esercito principale se il nemico venisse a minacciar i suoi flanchi, o se un disastro lo costringesse ad avvicinarsi alla riserva. Non occorre aggiungere che bisogna evitare I distaccamenti pericolosi: e qualvolta si potrà far di meno di tali riserve, convertà rischiarlo, o non adoprarvi che depositi. Non è già che nelle invasioni lontane o nell'interno del proprio paese, qualora minacciato d'invasione, esse pajano inutili; giacchè se si osteggiasse a sole cinque o sei marcie di là dalla frontiera per disputarsi una provincia limitrofa, sarebbe un distaccamento affatto superfluo. Nel proprio paese le più volte non occorre; solo in caso d'invasioni serie, quando si ordineranno leve numerose, una tale riserva, in un campo trincerato, protetta da una plazza che serva di gran deposito, potrà parere indispensabile. Sta al generale il giudicar della loro opportunità, secondo lo stato del paese, la profondità della linea di operazione, la natura de punti fortificati che vi si posseggono, e la prossimità d'alcuna provincia nemica: egli pure deciderà della loro situazione, e del modo di trarre vantaggio dai distaccamenti che meno indeboliscono l'esercito » (1),

Napoleone che avva insegnato a dar tanta profondità alle linee d'oppradione, le sosienne sempre colle riserve. Nel 1797 ebbe sull'Asite il corpo di Jaubert, poi quello di Victor nel 1805 i corpi di Ney e di Augerean servicori alternativamente di riserva in Tirolo ed in Baviera, come quelli di Noviere è Marmont attorno a Vienna. Nel 1806 il corpo di Moriter formò una prima riberra sul Reno; una seconda a Magonza, quello di Kellermann, che poi presei posizione fra il Beno e l'Elita, dopo che il primo si fu trasportato in Pomeranismi inalinente quandi o Fesercio a Sissens fina ila Vistola, Napoleone progretti una nuova niserva di sessantamila uomini, che dovea stanziare sull'Elba, Nel 1819 movendo sopra Mosca, il principe di Si-hwattrabore Pe Repnier reatanore sind Bug, mentre Macdonald, Oudinot e Wrede custodivano la Deina, il duca di Beldi una copris amonesto, e augerenza di succedera tra la Vistola e Poler. Non è qui Il luogo di dire perche l'esercito nella ritirata provasse quelle indicibili sveni une, malgrado tante riserve.

E basti di queste regole più fondamentali del terribile giuoro della guerra, semplici e confermate dall'analisi delle più celebri campagne, giazzine il tuon senso doven naturalmente guidare ad esse tutti gli spiriti abbastanza fermil per presiedere sensa tumulto alle talati operazioni edgle secretti. Malgrado però la semplicità delle regole, essendo infinito il numero delle combinazioni e degli stratagnimia cui di luogo il cambinimento dei positi, il disposizione degli eserciti, il caso delle battaglie, il giuoro della guerra è uno de più difficti, percelo cara vatiatere in necessità di comercari in consi in reductara di spirito. Percelo cara vatiatere in necessità di comercari in considera in reductara di spirito. Percelo con controlla di controlla di considerati di considerati di controlla di contr

Un gran capitano è nevessariamente un grand'uomo; e posto sord'altro i temente textor che la guerra, le medesime ragioni vel renderebbeno llustre. Princi a condizione per osare pretender ai comandi, è l'elevateza di carattere. Non o basta esser intrepio a segno di rimaner feddo fra le minazio e gli orrori della battaglia; non basta l'occidio che tranquillamente stendesi su leutro ri della guerra e sui movimenti depli escretti, drizzati per lime differenti; non l'avere quella vinacità di concrisone che fa inventar ciò cie un avversario non saperbeb indoviane, e vi riesce; la batta cle scopre e missara le lle nennelle calle copre missara le lle nennelle a quando più celate si credono; la prudenza che indovina i suoi piani, e al tempo stesso li sventa, e che tutto prevede; non l'aver sempre innanzi agli occhi le memorie della propria esperienza e di quella de' precedenti; non il saper comandare, dar confidenza alle moltitudini su cui si tiene la mano, il cui destino dinende da un cenno: conoscer gli nomini, distinguere quali convengano ad un servigio elevato, dare a ciascuno il giusto posto, a tutti comunicare obbedienza e coraggio; ma vuolsi ch'e' sia capace di sentirsi ad ogni istante responsale della sorte degli Stati, e semore sicuro di se stesso nella vittoria come nella sconfitta, nou trovarsi impacciato in niun partito dalla coscienza di tanto carico. « La salute come la rovina dello Stato è in man di lui. Costretto a risoluzioni rapide, decisive, in mezzo al tumulto del campo e al frastuono delle battaglie, dee soventa decidere della sorte di molti milioni di persone, senza aver manco tempo a riflettere; eppure si crede non si determini che sovra la perfetta conoscenza dello stato delle cose. L'esecuzione d'un progetto esige più o men tempo; pure il generale non conosce sovente le circostanze su cui dee risolvere, se non al momento ove già bisognerebbe procedere all'esecuzione delle providenze adottate. Allora è costretto giudicare, decidere, eseguire con tal rapidità, ch'egli è imlispensabile d'essere abituato ad abbracciare d'un colpo queste tre operazioni, penetrar le conseguenze dei differenti partiti che si presentano, e scegliere all'istante: il miglior modo d'esecuzione. Ma questa vista penetrante che tutto abbraccia, è data solo a chi con profondi studi scandagliò la natura della guerra, ne apprese a perfezione le regole, e vi s'è quasi identificate. Grandi risultati non s'ettengone che merce di grandi sforzi. Ma quanto è dolce la ricompensa che si trova nel sentimento interno de' servigi resi, nella riconoscenza della patria, nella stima de' contemporanei, nell'ammirazione della posterità!... Non basta ciò che si vide da sè, giacché qual vita è abbastanza feconda d'avvenimenti per dare un'esperienza universale? Chi avrà occasione d'esercitarsi nell'arte del generale prima d'esserlo? Adunque accrescendo il proprio sapere colle cognizioni altrui, studiando le ricerche dei predecessori, prendendo per termine di confronto le operazioni militari e i graudi avvenimenti storici, si può sperare d'acquistar abilità. Ma qual progresso non farà in questa difficile scienza chi, dotato delle preliminari cognizioni, mova dal punto ove gli altri terminarono, e segua con perseveranza la strada de' predecessori suoi? » (1)

al E di fatto la strategia non è scienza fissa; il suo perfezionamento in tutti i hei periodi militari fu continuo, e può dirsi che il nome d'ogni gran capitano si Irova indicato nella storia da qualche novità. Non certo che i principi abbiano variato, dettati essendo così imperiosamente dalla natura delle cose, che gl'identici si frovano in tutti i tempi: le regole del buon senso sono eterne. Non così le loro applicazioni; nelle quali è tanta moltiplicità, quanta semplicità nei principj; e l'apparenza degli avvenimenti potè per lungo tempo far credere a quelli che non vi riflettono profondamente, che la direzione delle grandi operazioni della guerra fosse un'arte senza teorie, tutta ispirazione: sol di recente si at ese a scoprir ciò che v'ha di costante in mezzo a questa varietà quasi infinita, e ad edificare la dottrina generale della strategia. I grandi capitani ebber sempre coscienza di questa dottrina, ma essi soli la conoscevano, e l'aveano conosciuta da sè a ner se, e solo ne limiti particolari dell'uso che ne dovean fare. Didatticamente non l'aveva insegnata nessuno, e non figurava nel tesoro regolare delle scienza umane. A tal punto si era a mezzo il xviti secolo, e il maresciallo di Sassonia in un passo delle sue Reveries indica perfettamente quello stato : « La

<sup>(1)</sup> PRINCIPE CARLO.

guerra è scienza coperta di tenebre, fra le quali non si cammina di passo certo: base ne sono l'abitudine e i pregindizi, conseguenza naturale dell' ignoranza. Tutte le scienze hanno principi; sol la guerra ne manca: I grandi capitani che ne scrissero, non ce ne danno; bisogna essere consumati per comprenderli. Gustavo Adolfo creò un metodo; ma si andò ben lontano da quello, perchè erasi imparato per abitudine. Non v'ha dunque che usi; i principi ci sono ignoti ». Le dotte guerre di Federico II, attirando l'attenzione di tutta Europa, svegliarono d'ogni parte un gusto nuovo per gli studi militari; e aila fine del secolo xvui, molti scritti importanti cominciarono a stenebrar la scienza della guerra. Pure sin allora non s'era posto mente che alla tattica, a modo degli antichi, anzichè alla strategia; finchè le gigantesche guerre dell'Impero, dilatandosi sopra vastissimo teatro e per operazioni tanto estese, ebbero il vanto di determinare l'espressione compiuta della teorica degli eserciti. Dietro ad esse, e da esse ispirate, apparvero molte opere speciali di strategia; ed oggl rigorosamento definita, se non interamente sviluppata, questa porzione Importante delle cognizioni umane s'è posta in chiaro giorno e la nn dominio a parte, ove signoreggia l'altre parti dell'arte militare.

Non si dimentichi però che, nella storia della strategia, la speculazione, non che preceder la pratica, le si strascina dietro faticosamente: gl'inventori son già operatori, non gli scrittori; e la penna del teorici non fa che tradur elò che dalla spada è dimostrato. Qual autore avrebbe ideato mai quella strategia vermente, di cui il popolo francese, nella memorabile sua lotta per l'indipendenza, diede al mondo l'esemplo? Dalla grandezza dei sentimenti avolti allora, dall'energia dei capi, dai patriotismo instancabile de' soldati, venne quell'ardito sistema di marcie, si differente dal timido di posizioni, regnato sin allora; e le operazioni, allargando le lines, si posero a livolio dell'esaltazione degli spiriti. Li quattordiel eserciti prodotti nel 1795 dalla Repubblica francese secondo un arrolamento affatto nuovo. diedero le prime lezioni d'arte moderna. Non avendo tende, serenarono, senza bisogno di campi; non avendo ne magazzini, ne panaterie, men imbarazzati furono a coprir le loro linee, e vissero di requisizioni imposte sul teatro medesimo della guerra; la mobilità delle truppe crebbe d'un tratto in modo incredibile; i metodici movimenti dei Tedeschi rimasero sconcertati avanti a questi insoliti sbaizi: più non si trattò di spiarsi cautamente, di minacciarsi con posizioni, di tentar sorprendere una piazza o di difenderla, di proporsi per termine generale d'una campagna l'occupazione di qualche mediocre provincia; si camminò alle grandi invasioni, a prender le capitali, ad annichilare esercitl; si diedero colpi quall mai nelle guerre regolari; e la Rivoluzione francese diè così origine al meravigliosi cangiamenti operatisi nella pratica della guerra.

Allo stringer de' conti è donque sempre il morale degli momini che trionir; il morale aloina i soldati, illumini a i capi, lapira le grandi imprese, potroriere la vittoria. Qui sta il segreto essenziale della strategia, la quale tanto più merita lo studio e l'amminiarone degli omonin, perché domandano intrettanto correggio per parte de soldati, altrettanto genio per parte dei capi quanto Tarte delle lattaglie, tende na dabbevieri la guerra, e non comanda direttamente di versar sangne. La cattura dell'escretio austriaco davanti Ulma, senza battaglia e per sola potenza di combinazioni intertejelica, sarà sempre un de più insigni fatti della storia millarer, di quelli ove la superiorità dello spirito sovra la forza materiale mostrasi vediente aucho in ciò che più materiale sembra al mondo, riole la questrasi

#### B. Tattica.

Secondo Polibio, tattica è l'arte di scegliere un certo numero d'uomini per pesnizione combattere, distribuirli per file e ranghi, istruirli in quauto serve alla guerra, Arriano dice presso poco lo stesso: che consiste nel raccagliere e metter in ordine una fulla d'uomini, distribuirli in vari corpi, stabilire corrispondenza tra essi, regolarne il numero e la forza in proporzione dell'esercito, per agevolarne la disposizione e lo spiegamento in giorno di battaglia. Altrimenti definiscono i moderni : e il principe Carlo (come vedemmo) la dice l'arte di ridurre a esecuzione i piani divisati dalla strategia; Jomini, l'arte di ben combinare e ben condurre le battaglie. Questi dunque si riferiscono direttamente alla vittoria, quelli alle differenti forme degli eserciti; questi alle disposizioni, quelli agli effetti; l'una maniera guiderebbe una parata in campo, l'altra insegna i mezzi d'ottenere il primario scopo della guerra,

Perciò alcuno proporrebbe di lasciare alla prima il nome di tattica, applicando all'altra quel di nicologia o scienza della vittoria: ma più comunemente chiamasi la grande tattica l'una, l'elementare l'altra; quella comanda, questa obbedisce; quella decide dei piani, questa gli effettua; l'una è l'architettura ohe immagina le lince, distribuisce le masse nelle proporzioni convenienti al fine; l'altra è la costruzione che realizza ciò che quella progettò (1). A un punto di vista elevato, la grande tattica si confonde colla strategia; e se questa può tener nessua conto della mischia colle forze nemiche, essa deve considerarne gli elementi; non basta che indichi le lince generali dell'insieme, ma distinguer dee le particolari di cjascun corpo e le leggi precise del loro movimento.

Le principali opere su questo fatto sono il Trattato di tattica del marchese di Ternay, e il Compendio dell'arte della querra del generale Jomini: e noi ne cerniremo ciò ch'è più opportuno a mostrare che i casi della guerra dipendono dallo spirito umano, e che la forza vi domina si, ma pur subordinatamente alla moralità e all'intelligenza.

La tattica dee cominciar le sue cure dall'uomo individuu; ma noi non faremo che occuparci della generale degli eserciti, cioè delle marcie, della formazione

degli ordini di battaglia, e delle disposizioni posteriori.

Le marcie ponno riguardarsi come il punto essenziale della tattica. Marciar Marcie si deve per formare un ordine di battaglia, per ritirarsi disfatti, per profittar della vittoria, per pura difesa. La tattica riguarda soló le marcie che si fanno a portata del nemico; e sono o di manovra o di posizione, secondo tendono ad attaccar il nemico o a postarsi.

Non polendosi moycre eserciti grossi come i moderni senza dividerli in varj corpi, è necessario che le varie sezioni, ciascuna per vie differenti, s' ayanzino con ordine, e in modo da prendere con movimenti combinati una disposizione di battaglia. Ciascuna pertanto abbia davanti un cammino aperto e riconosciuto, o dove almeno possa avanzarsi mediante gli zappatori. Perciò, arrivato che un esercito sia ad una posizione, si fanno aprir vie in tutte le direzioni che potrebb'essere ridotto a seguire, qualora si possa, e qualora non convenga, ingannare, facendo aprir un cammino sopra un nunto ove non și vuol dirigerși, o non siasi costretti a tener una direzione sola.

Anche nella direzione delle marcie nulla v'è di determinato. Alcune son perpendicolari alla fronte del nemico, altre parallele, in altre si passa da una dire-

<sup>(1)</sup> Encycl. nounelle.

zione all'altra; in alcune porzioni dell'esercito si marcia per fianco, mentre il resto per fronte. Le marcie oblique riduconsi alle particolari, riferendosi a quella cui la loro obliquità maggiormente le avvicina.

Qual marcia scegliere, è determinato dalla posizione propria e del nemico, dal luogo ove si dee arrivare. Le parallele eseguisconsi per flanco, cioè rotto l'esercito in colonne per linea : le perpendicolari anch'esse su molte colonne, ma composte in generale di truppe di due linee. E poichè le marcie di flanco e di fronte costituiscono i due moti fondamentali, tra esse dividonsi le regole relative alle diverse guise d'aprire gli sbocchi, e di disporre e condurre le varie parti del-

Le marcie di posizione non differiscono dalle precedenti se non per la necessità di condurre i bagagli al tempo stesso che le colonne; talchè le regole variano solo in quanto concerne la sicurezza di questo materiale. E in fatto da tale circostanza risultano molte disposizioni particolari, che sono di due classi: nel caso si preveda dover essere obbligati a combattere, s'allevia l'esercito più che si può, lasciando addietro il bagaglio grosso, custodito; caso che la marcia non tema scompiglio, i bagagli seguitano semplicemente l'esercito.

Tien dietro alle marcie il formar gli ordini di buttaglia: ma prima convien Collini di cercare come si mantenga il necessario legame fra le parti di cui si compone testaglia l'esercito, le quali differendo per natura e mobilità, tendono naturalmente a disnnirsi, quando son messe insieme in movimento. Lo studio delle proprietà particolari delle varie armi offre regole generali a ciò, non meno che alla disposizione particolare di ciascun'arma, e al combinarle una coll'altra. Quest'è in certo modo il calcolo dinamico della composizione intrinseca degli eserciti, comune a tutti gli ordini di battaglia, non riferendosi che alla forma.

Il più complicato nella tattica è la formazione degli ordini di battaglia, e basti a mostrarlo l'indicarne le varietà.

Un esercito può operare tenendo unite le proprie forze, o formando vari corpiseparati. Di qui le due grandi classi: ordini contiqui ed ordini separati.

1 contigui sono i più regolari e consueti, e la loro divisione più generale è in offensivi e difensivi. Veramente ordini non si usano nè puramente difensivi, nè puramente offensivi; pure la differenza di oggetto in queste due sorta di battaglia. reca una differenza necessaria nella formazione. La formazione del prime ordine tende a portar rapidamente la maggior parte delle truppe ai punti ove si vuoldirigere l'offesa; del secondo, a portarle sui punti minacciati,

Non potendo l'esercito imprendere un'operazione offensiva se non in conseguenza d'una marcia di fronte, o di fianco, o mista, voglionsi esaminar distintamente le disposizioni che corrispondono a ciascuna specie di marcia,

I modi in cui l'esercito si svolge dopo una marcia di fronte, variano secondo che vuol produrre 1º una formazione parallela; 2º una per l'attacce d'un'ala sela, con simultanea o successiva estensione delle colonne; 5º una formazione per l'attacco delle due ale; 4° per l'attacco del centro; 5º per un attacco di fianco;. 6º per un di rovescio. Tali sono le formazioni normali: altre regole si richiedono per casi straordinari, alcuni de' quali possono prevedersi; verbigrazia sono quelli dove si dovette alternare l'ordine di marcia, dove bisogna formar la disposizione offensiva sul flanco della marcia, dove infine formare tali disposizioni sul dietro o sulla fronte d'un esercito che eseguisce una marcia retrograda, o sul dietro d'un. esercito che cammina di fronte.

Più generale interesse hanno i modi con cui l'esercito si svolge dopo una marcia di fianco, atteso che sia più frequente, in maggior numero essendo i terreni ove un esercito può marciar per flanco senza separarsi, che non quelli ove TATTICA. 101

può farlo per la fronte. Sono anche di maggior vantaggio perche con più rapidità eseguiti, e più difficile riesce alle colonne il mancare alla loro posizione.

La disposizione offensiva dopo marcie miste riesce più complicata; e si distingue il caso ove la marcia mista sia regolare, ove irregolare, ove infine si è obbligati ad una disposizione diversa da quella che l'ordine della marcia preparava.

Dopo insegnati i movimenti per cui nn esercito si ordina in battaglia, la tattica esamina pure i movimenti che tengon dietro alla preliminare formazione e con essa s'incatenano; onde vi succede un nuovo ordine di quistioni, relative ancora al puro meccanismo degli eserciti.

I movimenti posteriori alla formazione dell'ordine di battaglia sono di due specie: alcuni tendono a continuare l'attacco, e recarvi le modificazioni rese necessarie dalle circostanze; gli altri ad evitar l'attacco del nemico, cioè mettersi in ritirata.

De movimenti oficnisi, quali non tendono che a modificar la disposizione dell'esercito, segunarendo o rindramendo eri ponti dell'ordine primisiro, gli altri ad attacarea direttamente il menico. Fra questi tilimi distingonosi quelli dore l'esercito non sottene veruna delle sue penti quelli tior di es estirre atcuna; quelli dore le varie parti dell'esercito debbono operare in diresioni convergenti, ciò es a riferiesono del attacchi di finono, o attacchi di finono e di rovescio, combianti fra loro o con attacchi di fronte. Inoltre vogliconi regole pei movimenti le l'esercito de rependere a mismarche el vantaggia sopra il nemico, o che questo, caccisto dalla sua posizione, ne prenda nan autova con coffice, o ches i dritti in iscompigilo in pases aperto o tra gole. A quest'altilimi movimenti più hisogna aver occinio, come quelli che compiscono la vittoria colla definitiva distrusione della fora carenta.

I movimenti di ritirata, henchè poco apiendidi in apparenza, nono però I più diffidili dell'arte e in onseguenza, hen eseguiti, i più piorio ini quanto a tato. La ioro difficolità nasce in gran parte dall'esser una combinazione affatto imprevotata che a prefere la hattagia, e coni determina i i movimento che destropi previsare per la ritirata. Inoltre convien operare con stromenti logori, si per la perita d'unonito i enatedia, il sper lo siacciamento, one dei riordo nolle riore. Proprieta d'unonito i enatedial, sper lo siacciamento, one dei riordo nolle riore. Proprieta d'unonito resurreita del proprieta d'unonito enatedial, sper la proprieta d'unonito enatedial, sper la proprieta d'unonito enatedial, sper lo siacciamento, one dei riordo nolle riordo. Giova però determinar le regole del disporre le truppa en differenti casì.

Primamente la teorica delle ritirate guarda al modo di far ritirare le truppe mischiate in battaglia, o tutta la fronte sia alle prese, o solo una parte: secondamente, al modo d'eseguire la ritirata propriamente detta; nel che v'ha due casi a distinguere: ove in direzione puramente retrograda, e ove per un flanco.

Nel primo caso, che è il più ordinario, le manorire variano grandemente a norma delle cirosanare; e convinci distingure 1º quando tatto l'esercito può gettaris in gole; 3º quando tatto è obbligato traversar un terreno opportuno a squanosari; 3º quando parte dell'esercito può gettaris in gole, mentre II restante traversa un terreno scoperto, 4º quando parte dell'esercito può conservar l'opportuno a squanosari, 1º quando parte dell'esercito può conservar l'opportuno e superno scoperto, 5º quando la sattura del terreno o ceuquato dall'esercito che che possa rituras in sicurezza, parche alcuni punti della posizione del lescita sissen occupati finatanto che on sia in piena trittuta. In qualistrogia etrossana è principio generale che, oggiuniavolta biosgoa ritura perpendico universa, col monto d'una movimento de correctione esguito da cisacun di essi, fair a quaesti scaglinoi foruare una liura piena. Si averta hen ancre che, qualturone sa la natura del terrono e la directione delle rosistioni che, cualturone sa la natura del terrono e la directione delle rosistioni che

102 GUERRA.

un esercito può prendere, ove si marci di posizione in posizione, una parle dell'esercito potrà rittrarsi in colonna, meutre l'altra resterà in presenza del nemico. La parie che ritirasi in colonna, si ferma nella posizione che trova dietro nuella occupata dall'altra barte; e questa, rithrandosi anch'essa in colonna, trovasi protetta da quella che prese la seconda posizione, è così via.

Ouandu l'esercito debba ritirarsi per un flanco, difficilissime si rendond le evoluzioni, massime se non v'ha strette ove l'esercito possa insinuarsi; circustanza però che dev'essere preveduta, perchè l'esercito è laivolta preso alle spalle in modo da rendergii impossibile un trovimento refrogrado. Adunque i thetodi per le ritirate di fianco si dividono in due classi; e quella in terreni scoperti è assal

piń scabrosa.

Nella diffensiva non è men complicato il maneggio degli eserciti, che nella offensiva. Stando alle principall condizioni til questa parte della tatlica, la pifti rilevante qualità d'ogni disposizione difensiva è la possibilità di trasmutarsi raspidamente in offensiva. Di fatto l'attaccar truppe che hanuo la facoltà d'attaccar esse pure qualora convenga, o di fario al primo successo, è molto biù pericoloso che non l'assaltre truppe incatenaté in una postziune, di cul non possono al più che rinforzare le parti inflacciate. Però la natura dei terreno impedisce sovente di abbracciar il partito che sarebbe più vantaggioso : talora comanda di combattere a piè fermo il posto che s'occupa; talaltra di mover incontro al fiemico, onde scompigliarne le disposizioni ; o di stare sulla difensiva in certi punti, mentre in altri si offende.

Debbesi dunque distinguere la difesa passiva, l'atliva, e la mista; e ciascuna ha suoi modi propri. Nelia passiva fa duopo linianzi tutto por mente alla sceltti delle posizioni e al modo di fortificarle con opere subitarie; poi al modo di disporre le truppe nella posizione, o vogliasi difendere la fronte, o assicurar i flatta chi è le spalle; poi a quello di portar le truppe nelle varie parti della posizione; infine ai diversi modi d'opporsi agli attacchi secondo il punto sul quale sono diretti, è secondo i successi del nemico.

La difesa attiva è capace d'ancor maggiori combinazioni; è le sue regole, conformi alle precedenti, son complicate dal principio dell'attività. Le più imporland sono quelle che fissano i vari modi dei contrattaren: contrattaren di fronte în opposizione agli attacchi paralleli, în opposizione agli atlacehi d'un' ala, in opposizione agli attacchi di due ale, in opposizione agli attacchi centralt, contrattacchi di fianco e di rovescio, come resistere agli attacchi di fianco è di ro-

Maggior interesse offre la difesa mista, come quella che plù campo lascia al genlo del generale e alla bella esecuzione delle manovre. In sillatto sistema, variando la natura della difesa secondo i punti d'attacco, più complicasi il generale movimento, perchè nelle diverse parti riposa sovra principi differenti. La battaglia d'Austerlitz è uno degli esempj più precisi che possano citarsi d'una tifesa el questa specie, eseguita secondo tutte le condizioni dell'arte.

Resta che diciamo una parola delle formazioni in ordine separato. Queste han sempre due svantaggi sopra le formazioni contigue: il primo, che gl'Intervalli de' vari corpi fanno che la fronte sia più estesa, e il nemico abbia presa maggiore tiel contrattacchi; il secondo, che v'ha tueno compensi di manovrare. Pure talvolta è l'orza combattere su terreni divisi da ostacoli che impediscono di far operare tutt'insieme l'esercito; altre volte le circostanze obbligano d coprire gran numero di punti, nè si può farlo col tener ristretto l'esercito.

inollre l'ordine separalo, dividendo l'esercito, non ne separa necessariamente le varie parti qualora sia convenevolmente adatto al terreno, glacche gli ostacoli

TATTICA. 105

che impediacono all'esercio di riunira, impediacono acche al pemico di assaltario, combiara il novico combiarari in ovico comb

In quasic particolarità dev'essere istruito il generale; um poco gli varrebbero quando non sapese secgliere e fassario in ciascun cato il adjossizione e il movimento propri a sventari piani del nemico e guerratiri la vittoria, tuju sta si genio, de, quantiauque possan dure nicina ilmune la storia o l'apperienza, più che precetti e reministeraza vuolsi invantione per cuellere ciò che torna al caso, e per soluqui istantazace determinare in farcia al nemico ciò che covisien, in ragioni della grappi istantazace determinare in farcia al nemico ciò che covisien, in ragioni della quanti istantaza con di carino di continuo di continuo di contario di continuo di continuo di continuo di continuo di continuo di carino di continuo di continuo di continuo di continuo di continuo di darra con idea.

Inuanti tratto vuolsi determinare qual marcia sia da adottarsi nelle circostanze, e come eseguirla, secondo Il paese che si traversa, quello dove si riesce, l'arma in cui si prevale, la qualità delle truppe, il grado d'abilità dei nemico, la distanza, la celerità. Il secondo punto è di pesare le ragioni dell'offensiva e della difensiva. Chi prende l'iniziativa ha sempre il vantaggio di portar le sue masse, e di colpire ove meglio crede; mentre chi attende in posizione, prevenuto in ogni dove e sovente côlto alla sprovista, deve subordinare i propri ai movimenti degli avversari. Glò, dice Jomini, è sempre vero in strategia, ma non in tattica, perchè le operazioni non eseguendosi sovra un raggio così esteso, chi hn l'iniziativa non potrebbe asconderle al nemico, che nll'istante scoprendolo, può con buone riserve rimediarvi immediatamente. Inoltre chi marcia al nemico, ha contro di sè tutti gli sconci che nascono dagli ostacoli del terreuo che debbe traversare: dee prendere le batterie nemiche, esporsi al disordiue che più o meno s'introduce in un esercito sotto l'artiglierin. L'esperienza poi lin mostrato che, qualunque esercito attenda il nemico in posto fisso, finira per esservi forzato; mentre profittando del vantaggi della difensiva per cogliere poi quelli che l'iniziativa procura, può sperare grandissimi successi.

Poù dunque un generale adoprar felicemente e il metodo diffinsivo e l'officaioro, na conviene 1º cle invece di limitarsi a difesa passiva, suppla passare da quella all'officas, venuto che sin il momento; 2º che abbla colpo di vista sicuro e molta calma; 3º che comandi a truppe su cui possa fidarsi; 4º che ripigitano l'officatora, no tracuri d'applicar i principi generali secondo cui arriche regulato la lattaglia se fosse stato a principio aggressore; 5º che porti i suoi colpi supunti decisivi.

L'ovim di situcco si elettrulna secondo il herreno compato da sè e da lumico, e lo teopo cui si ganzia sia mela diblassa sia nell'attacco. Il her coglere i punti d'attacco è uno dei talendi più essenziali a un generale; e quantimope paja alla prima taposcolibi di disseri per regolo, pure la scienza determido che il panto magione è quello ove l'attacco sia il più facile e vantaggione in e stasso, e relativamente alla posizione generale delle esercio attaccante e a quello dei restramente alla posizione generale delle merito attaccante e a quello dei restramente alla posizione generale delle merito attaccante e a quello dei mone disconde di farente posizione della forne, con distructo. Se attenguista al qual sia dell'esercito, formando il prolungamento della fronte, dedis servatività megioni che questa possa essere distata, ciò che rendone la rilirata impossibite. Se poi formasi un corpo di riserva per assicurar la rili-rata, esso portire novare anche l'attacco, nuntora facciati dal lus d'essas si dalla of tessa si dalla dalla della dalla della dell

Valo lo stesso per la scolta della parte del remirco, cui dirigere l'attacos, sec gli no è attacarta da lissa aline dei operazione che per la sua ala, decisivi sono i successi ottenuti contro quest'als; onde giova attaccarta di finone e di rovescio. Na estendo essa la poriono pii importante della position del nemiso, biognia aspettural di trovare maggior resisteras che altrove. Qualton a reservice monto nabida dese linere d'operazione che a s'attaccano a cisasoritàs, aj anusativa si controla della d

Lo studio delle posizioni praee in se stesse riesce molto complesso, ed i grancapitani si segnalarono per l'analisi sopiene dei campi di battaglia. Pochi percetti poò dare in cò la tattica: ed il primo è d'attaccar sempre i punti sportegni della fronte e dei flanchi del nemico; attrimenti è seporrebbo a dessi il flanco asssiento prima i punti rientranti. Eccezione si fa solo quando gli sporti sieno assi ilontati dali rientranti che vocioni statecare perceti non muociano. )

Se non v' è sporgenze, convien determinare i punti d'attacco, seegliendo quel de sono più farili ad attaccare, e la cui perdita obbliga il nemioo al abbandonar la posizione. Se la natura del terreno toglic alle diverse parti dell'esercito nemico di comunicare approlimente, sarà facie batterio attaccando: in ordine contigero una delle sue parti: se al contrario forma una disposizione difensivia in ordine contigno, la salute san dienende dil mantener lesane tra le diverse suo parti: sel

I punti di più agevole attacco si determinano collo studiare i profili del terreno perpondicolarmente al centro od alle due ale del nemico, e parallelamente alla froute sua nel prolungamento delle due ale. Da ciò si conoscono gli ostacoli a sormontare, il grado di costanza necessario per avvicinare il nemico, poi per poprimerlo, e qualla grani giovino.

Tanto basterà per dar un barlume della grande tattica; ma non fareme finito

prima di recare alcuni aforismi del Jomini sopra le battaglie.

Nella difensiva bisogna avere, 1º uscite più facili per piombare sul nemico

Meinnis (rie nou prubbia esso per avvicinars); 2º assicurare all'artiglieria tutto il suo effetto fi Jenial diffensivo; 5º aver terreno conveniente per ascondere al nemico i movimenti che si fainno da un'ala all'altra onde portar le masse ove occorre; 4º potera al-contrario scoprire tutti i movimenti del nemico; 5º aver una ritirata agento; 6º 4; fianchi ben appoegiati.

Riguardo all'offensiva, 1º mirandosi a spostare il nemico, eggi ordine diformazione che riunisce il vantaggio del fuoco a quei dell'impulso e dell'effetto morale che ne deriva, è perfetto; una buona mescolanza di linee spiegate e di colonne, che operino altornatamente secondo le circostanze, è in generale un luono sistema.

2º Le migliori evoluzioni in teoria consistono nel dare addosso ad un'ala solanto, od al centro e ad un'ala nel tempo stesso, ed anche dilatarsi oltre la linea del nemico.

5º l'Ordine obliquo e una disposizione che tende a riuntre metà almono delleforce per oprimere un'aia, teomolo ciltar frazione foro dalla portata del nenico; le diverse formazioni couvesse, concave, perpendicolari ecc. presentano tutta, la doppia combinazione d'attacchi paralleli o rinforzati sopra una porzione dell'ala nemica.

4º Penché la forza materiale sia il mezzo più efficace di spostar il nemicontalvolta vi si riesce con evoluzioni dirette a giraro diero all'ala più vioina alla inica di ritirata, il che decide il nemico a dar indietro per paura d'essere tagliato. Le vittorie ottenute così, benché meno decisive, non devone trascurarasi.

TATTICA. 165

5º I metodi generali per prendere una posizione, cioè forzar la finoa del memiore costringero la ni tritrata, sono di dardi a principio nas grande sossa con un fuoco superiore d'artificiria; poi gittaral 'comfusione con una carical caralleria approposito finalmente assait quest' alsa sessistanta con masse di flanteria precedite da bersagliere e flanchesgiate da cavalleria. Qualora un attaco-sitato feresa contro la prima linea, resta a vincere la seconda e la riserva. Qui creseono elimbarazia dell'attaco; giaveche malgrado il primo esito fellere, le truppe assalticiri sono necessariamente alquatto dissurite, e sposso è difficile sostitori, nel mezzo del combattimento, truppe della seconda linea. Sel esercito difficanto floressee bene il sou dovere, se la seconda linea no fisse iconognita della rotta della prima, sel l'assaltiori sono non minacciasse al medesimo tempo i fianchi e la linea della prima, sel rissastitori sono non minacciasse al medesimo tempo i fanchi e la interiori dell'intritra, il variaggio del secondo attacco sarebbe a forto delle difera, lamssime se coggliesse bene l'istante d'attaccare offensivamente colla sua seconda linea e colla avalleria i statuglicoli vincitori.

6º Cost il ponto capitale dell'offensiva sta a hen sostemer colla seconda linen, poi colla riserva la liena azmilita, e trovar il giusio impego delle masse di cavalleria e d'artiglieria per secondare il noto contro la seconda linea. In quest' atto rilecante, la borné a searsa di certzaz, restando troppo inferiore a un colpo d'occhio isfinitvo. (tuest' atto supreno, in nitima analisi, consiste ad usar nei momento decisios la massima forza possibile ed i tutte le armi combinate, pur facendo ditersione, quando sia possibile, mediante un attacco sul flanco del section.

Per massima generale, nella difensiva come nell'offensiva lo scopo della tatica è dunque di determinare il punto decisivo dei campo di hattajai, ae all'istante opportuno produrri il margiore sforzo possibile. A conditioni eguali, la vittoria, non tocca a chi ha più truppe, ma a chi sa mettero la zione il margiori numero na al punto decisivo. Così triordano i piccoli eserciti se ben condutti, perchè in conchissione trovansi i ibi p'ordera siu punto to or dee gonadenara il su vitoria.

Ms it trionfo degli eserciti piecoli è dovuto alle qualità morai sia del capos, si delle truppe, più che alle dotte i trencintoi della tattica. Ibo è, non pet disbattaglieni, come disse colai, ma pei più forti, cicè più coraggiosi; e una massa non la forra viva se non in ragione del esetimento interior non d'è spiata: siechte per catelotter l'urbo no blasta contact i soblati, ma molipitare discarono pel sono per della periori della contacti i soblati, ma molipitare discarono pel sono la forsa morais tra le condizioni viò ne secusiali della potenza guerresca.

# S. 23. — Strategia e tattica degli antichi. Guerre puniche.

Qui ripigliando la storica esposizione dell'arte militare, ripeterme come nella tallicia (Sascro suppirori i Grot, e pila strategia i Romani. A principo presenta il di carte, come polevano quelli guidare vaste combinazioni strategiche? Nella ogiera Medica la strategia fi pottoto dei Persiani, mentre i Greci non face della strategia fi a strategia fo pittoto dei Persiani, mentre i Greci non face della strategia fi a gianticiti cano di devresioni. Pieno n'e Tucidide, emassima-mente polenno effettuarle gil Ateniesi mercè la numerosa loro marina. La più segnalata è la segolizione in Sciidia, honolè mal fiuncisca per le dissensioni di tre generali. Abessandro non avera precisi raggingali sal pase che invadeva, e perdi nal di une di l'immessa nel Pondicia dei ca asse dovelte morelere il terre iguote.

106 GUERRA.

Pei Ronani la tesione, più mobile che la fialange, agevolava il compinencio delle grandi impreso che portano ad operare su larga estensione su variasima terreno. E il costante disegno Vingrandimento per cui la guerra ora un sistema, pordusse al Ronani quella serie di finali trioril, nalgrado le paraisia sconfilte. Il Galli, se più uniti, socpiogavano tutta Italia. Pirro vinceva per certo, se non era meramenta un soluda, o se avesse operato secondo un divisamento presta-talia. Bioma ostinavasi a non far la pace che dopo la vittoria; e la vittoria se sempre di chi può conservar un la punto, senza guardare quanto 201 costi.

Pure, che da principio i Romani fossero inesperti nella strategia, il mostra la durata della guora cointe Pirra. Neberbes soudo alle guerre puiches, portate da prima nella Sicilia. Benché fosse la prima volta che irovavasat à fare con ma optena martifium, persero Messina e Arrigento, ma non che lasciarsi abbagliar dalla fortuna, sentirono che non avrebbero stabitià finche à i Cartaginest rimanessero le coste e le città martifium. Cettimo rut ne l'avole da fanciali quie del Livio ci razconta sul serio che, trovata una gale mente, tosto l'initareno, secche in porhi giorni in chebro centroenti, ove escretiarono in narina il nescona male valvea farie creare per incanto, come Ariosto la flotta d'Astolio padatione, Patto è che colle costana la reporpria debren alestici uni armanta di enganzita probabilmente co' marinari delle coste, e dore il valore supplira all'esserienza.

Resi adudat dalle prime viltorie, osano potrar la guerra in Africa. Regulo attaca i Cartigaine Ja Adi, accumpati propa un'altura dossi e rodenon inespagnabili, ma dove non valevano la esvalleria ne del fedianti loro. La viltoria da comlorenza; l'espois combanio l'ordine delle lerizone, el a Tamis la ansatola all'attacco in colorne, ove le armi im protesso se non sulla fronte, osque losco alla condisiona di diversione non facile ad ideara inclora della colora della

Nel Racconto nostro abbiam già divisto l'impress d'Aunibalo. La sua strada dei motiva a dissertationi e libi più he ben aq quistiono utile all'unania. Getto va contata fra le concezioni strategiche più insigni dell' antichità, come pare la marcia e contromarcio con cil educare gli e-erciti roanai, finchè coltili in liogibi opportuni, il sconfligeva: Un bel movimento strategico del consolo Nerona diede in logim trate alla potterna d'ambiati e in latula; e non la nulla ciba i sosquasi nei più ammirati tertativi delle guerre moderne. Rona faceva diversioni ali-montando la guerre in Negara; un no bastanti crano ta nulla ciba i sosquasi nei più ammirati tertativi delle guerre moderne. Rona faceva diversioni ali-montando la guerre in Negara; un no bastanti crano ta controli controli serio di seguita della controli della contr

Gran maestria strategica mostrarono pure e Mario contro i Teutoni, e Silla in Asia, e sovratult Cesaro uelle Galli, dove ostegando sempre un nacio, come Annibalo in Italia, si esercitó per trionfaro nella guerra civil erd abbastero l'arisocarcia romana. Fra le costul imprese de notabile nella storia dell'artio bella il pante sul Reno, perché intorno ad esso s'esercitarono gil erofitti del sectio xy, e Lona Battista Alberti (1) ne fece una dissertazione proponendolo como notalio. Na riverterno le considerationi il Napoliona su questo ponte:

Ponte « Vanta Plutarco il ponte di Cesare sul Iteno come un prodigio; ma è un'opera soi Reso che nulla ha di straordinario, e che ogui esercito moderno avrebbe potuto fare colla stessa facilità: egli non volle passare sopra uno di barche, perchè temeva la perfidia de' Gaili e la rottura del ponte. Se ne costrui uno di paji in dieci giornii lo noteva fare perchè il Reno, a Colonia, è largo 300 tese, e nella stagione d'allora ê più basso, é può averne 250. Così questo ponte potea avere 250 paii, con sei castelli per affondarii in sei giorni, che è l'operazione più malagevoie; perchè le travi ed il tavolato si pongono nel metlesimo tempo, essendo opera naturalmente più facile. Però invece di mettere i cinque pali in quella maniera, erà meglio piantarti tulti e cinque in fila, coronandoli d'una trave lunga 18 a 20 piedi; in tal guisa otteneva che, se un palo fosse schiantato, gli altri quattro rimanevano a sostegno. Così fece l'ingegnere conte Beltrand l'anno 1809 sui Danubio, dua leghe sotto Vienna, in faccia all' isola di Lobau; ed il Dantibio è ben altro che il Reno, avendo questo primo flume d' Europa 500 tese di larghezza e 16 di profondità, mentre il Reno a Colonia, quando Cesare lo passò, non era fondo 15 piedi. L'ingegnere francese costrusse tre ponti sopra 2.400 pati, piantati in venti giorni. Il Danubio, in faccia all' isola di Lobau è separato da una piccola isola iunga 50 braccia, che divideva il ponte in duo bracci, il primo di 275 tese, l'altrodi 175; 500 in tutto. La gran corrente erà nel minor bracche alla sinistra. Quarabilicingue serie di travi, distanti 6 tese fra loro, erano nei maggior braccio; orni stanca, retta da sei pali coperti da un cappello, era lunga 20 piedi; i pali erano piantati 10 piedi sotterra, e sporgevano dall'acqua 6 piedi; erano Innghi 30 o 36 piedi : quattro piecoli castetti bastarono per questo layoro di dieci giornit ognuno erà portato da una barva : il martino pesava 600 libbre. Le teste de' pali erano attaccaté con caviglie di ferro di 18 pollici e con ramponi: i traversi erano intagliati e chiavardati. Maggiore difficoltà portò li piccol braccio, per l'estrema rapidità della corrente che trasportava un palo in un'ora, se rimaneva abbandonato a se stesso: era inestieri assicurarlo alia barca della macchina appena piantato, aspettando il secondo palo per legarli insieme: si stentava anche molto ad affondarlo; non appena aveva toccato terra e si cominciava a battere, era con tai forza e violenza agitato, che appiccava fuoco alla barca. Essendo impossibile piantar i pati in mezzo a questo braccio con un castello ordinario, l'ingegnere prese a Vichna delle maechine rette da due barche, le quali servivano al gran ponte della città, e di cui se si fosse valuto tosto, avrebbe finito il ponte del minor bracció nei tempo stesso dell'allro, cibè in dicci giorni. Il tavoiato del ponte fu caricato d'enormi legni, per diminuire l'oscillazione prodotta dalla vigoria della corrente. Questo ponte si gettava di giugno quando io sciegimento delle nevi aveva fatto alzare 10 o 12 piedi il corso del Danubio; un mese più tardi la costruzione del ponte sarebbe stata più l'acile: I pasi avevano fin 50 piedi di junghezza.

• In questi medissimi venti giorni il generale Bertrand fece, 30 tese più in gil, ma palifazita o diga coronata presci di cappelli, sui quali sisse un tavolatoj e così formò un secondo ponte largo 8 pietti per la civalieria e fintieria. Osqui prione era formano di tre pali. Fintamente, 600 tese più na, stabili una palifazata formitati da doppia fili si pilastri, sopra una lunacheza di 800 tese, ciu protegera i tilue ponti. Ne costrul piure stiri duei di 50 tese con pali sipra un piecolo braccio che traversa l'isola Lobaa, ed uno di 60 tese, fra l'80si cche era lunga 1,500 tese, e la riva destrà del tilme. Così il lavoro di gierali ponti vale quanto dieci lavori di Cesare, e fu filito in venii giorni, e lo si sarchée fatto in minore tempo con maggior soccressi di unacchiare; mentre quoli di Cesare è stato fatto in dieci lavori, contanto dai momento che i materiali erano arrivati sul lunco. In questo ponte del pinnibio è rimescarono 900 cavi nuntare do 50 pietiti e in puesto ponte del pinnibio è rimescarono 900 cavi nuntare do 50 pietiti e in presto ponte del pinnibio è rimescarono 900 cavi nuntare do 50 pietiti e in prescio ponte del pinnibio è rimescarono por cavi nuntare de 100 pinnibio è rimescarono por cavi nuntare de 200 pinnibio e processo por cavi para de 200 pinnibio e processo por cavi para de 100 pinnibio processo por cavi para del processo por cavi para del

quadre 2; 1,500 altre da 55 a 40 piedi, quadre 15 o 18 pollici; e 9,000 tavole lunghe 56 piedi, larghe 9 pollici e spesse 2.

«Napoloore fees institre costruire un ponte di barche di 80 tess d'un sol pezzolo pontencir d'artiglieria impiegnomo vondule pontolis, sevredosi d'un benzocio del fitune che era coperto da un' isola. Legarono con travicelli questi postoni, contrassero il Lavadto, e la notte dell'altacco questo ponte discese lungo in francese, fu legato con una fune da un capo, e compi la sua conversione in porti minuti; posta fu legato alla riva opposta. Le colonen di finateria silinario campo a passo di carica, con grande meraviglia e spavento del nemico, che aveva calcolato d'aver le vantaccio di dio un'

- I ponti d'un sol pezzo debbono essere perfezionati. Non è necessario di posedere un braccio del fiume: al cader della notte possono le carrette arrivar sulle sponde, scaricare i pontioni sur un terreno a piano inclinato, e in due ore ma compagnia di pontonieri può formare il ponte senza adoperare nè chiodi ne martelli, ma soltanto viti. Allora il ponte dee esser gettato in acqua dal simultaneo sforzo di quattro o cinquecento uomini; farto tosto couvergere fino alla riva opposta; e nello stesso tempo la coloma di fanateria differa in masconi.

Prossi gettare un ponte d'un sol pezzo ser fiumi quali sono il Remo o il gettin bracció del Burubio, con potonici che pesino 2,500 libre? Se et de possibile, com' io credo, bisopererbbe allora costruire il ponte nell' acqua tungo la riva e nella notte, perche trattandosi d'un flume largo 2000 tese, il menico che fosse sull' opposta riva non se une potrà avvedere. Fara il "esperienza conoscere s' egil r'encessario sostenere il movimendo di questo ponte con tre o quattro battelli anoreati in mezzo alla corrente, per evitare che non si rompa, nel momento in cui, colta sua converensione, toca "i opposta riva i e cilo non saria necessario duando in contra considera della contrata contrata della contrata della contrata della contrata della contrata contrata della con

« Le grosse barche sono più acconce d'ogni altra per la costruzione doi ponti provisorj sui grandi flumi alla coda d'un esercito, perchè le barche prese sul luogo sono generalmente molto grandi e di eccellente servizio: ma i pontont riescono deboll per servire al ponti che si gettano sopra un flume in faccia al nemico, perchè essendo esposti a molti accidenti, fanno acqua o per cagione del secco, o per la mitraglia, o per le palle, e possono affondare se il peso che vi passa sopra è troppo considerevole, o per un movimento precipitato della fanteria, o per la riunione di molti grossi pezzi in uu sol punto; finalmente essi vengono portati sopra carrette, che fra tutti i trasporti d'artiglieria sono le più incomode o le più pesanti, perchè la minore ha 18 piedi di largbezza ed il pontone ordinario ne ha fin 30; onde si ha l'inconveniente, 1°, che essi non isfuggono mal agli sguardi delle spie e degli osservatori, mentre fra tutti i trasporti d'artiglieria sono i più importanti da celarsi alla contezza del nemico; 2º, che essendo obbligati d'accostarsi allo sponde dei fiumi con molto silenzio per non destare all'arme il nemico della riva opposta, ciò non puossi fare che colla più grande difficoltà, perchè vicino ai fiumi sovente si trovano paludi, pozze d'acqua o dighe.

 Parrebbe dunque cosa migliore, per ovviare a tutti questi inconvenienti, di dividere il pontone in quattro pontone ini, ognuno di 8 o 9 piedi di lunghezza, aventi fra tutti la capacita d'un pontone atto a passare grandi flumi, e riuniri. fra lora con uncini; nel che si avrebbe il vandaggio, 1º che questi pontoccini on pescrebbero più di 5 a 600 libbre, e sarrobbero quiori facili a naneggiare; 2º che sarrobbero trasportabili in ogni specie di carro, e quindi non distipubi di la libera maniere di trasportabili in ogni specie di carro, e quindi non distipubi di la libera maniere di trasporti di artiglicita; 3º che il pilastro si troverchès composto di due, tre o quattro pontoncini, e si potrebbe, senza indebonime il servicio, togliere uno per ristaurardo; si spotrebbero acnoro comporre i pilastri di soli due o tre pontoncini, quando non se ne avesse numero sufficiente per compirti di quattro.

Tali pontonciai potrobbero afnoniarsi qualche police nell'acqua senza che il ponte corresse rischio veruno. Quattro dei medesinia, che equivarrebbero dunque ad un pontone, non avrobbero che mezza la capacità di questo; perchè sopra 1.55 piedi cubi che occupa un pontone, 76 piedi per pontone sono per la parte tid sesso che rimane fuor d'acqua, e che non debb' essere sommera che a caso imprevisto, ondi sesser al sicoro di tutto. Cost quattro pontonotiri di rame o di legno, ognuno della capacità di 20 piedi cubi, faranno un miglior servizio che il nostone attuate di 155 piedi cubi.

« Il sughero pesa 13 libbre ogni piede cubo, l'acqua 70 libbre; ogni piede cubo di sughero può portare 54 libbre. Un pontone di sughero tutto pieno peserebbe 1,600 libbre, occuperebbe 100 piedi cubi, e potrebbe portare 5,400 libbre: facendo 1,000 libbre il peso del tavolato composto di assi e di travicelli, rimarrebbero 4.400 libbre, sufficienti per il passaggio dei bagagli da campagna. Spartendo questo pontone di sughero in quattro pontoncini ognuno di 25 piedicubl. verrebbero a pesare 400 libbre, e ne porterebbero 1,550, Quali vantaggi non avrebbe un nonte fatto in tal guisa! L'urto dei corpi stranieri, le vicende dell'atmosfera , lo sparo del cannone non lo farebbero mai affondare : esso avrebbe il vero carattere d'una macchina da guerra: durevolezza, solidità, semplicità. Un ponte così composto si potrebbe, a seconda delle circostanze, formare con uno, due, tre, quattro, cinque ed anche sei pontoncini per pilastro, secondo il numero che se ne avesse, la larghezza del flume e il bisogno del servigio. I carri che nortassero questi pontoncini, non sarebbero più obbligati d'avylginarsi: al flume, perchè vi si potrebbero facilmente trasportare a braccia d'uomini. per lo spazio di 100 o 200 tese.

«Gil Oremali si servono di pelli di caprone per passare i finnii. Cio Otre si compone di 9 pelici clusic, percei o ha una superficia di 5 pelici quadratti di pelici pesa 18 lithere, dieci di questi otri pesano 180 lithere, e formano un pilastro regulae a un potono di rame coi oui una solo trasporto potrebbe portarne lanti da fare dicei pilastri e gettar un ponte imago 30 tese. Potrebbe objettenta ila deboteza di questi orir, che possono facilmente scoppiare una e facile rispondere che per comporre un pilastri vi vocioni dicci diri, e che poco resta i entere. Con il situare di supere osi forma uno estafantro che al cinge alle ascelle e basta per fare intituto con equal numero di cerpo el supereo e di brache di teli impermenhi entere con egual numero di cerpo el supereo e di brache di teli impermenhi entere con estato di controli con del controli

• Una fasch di pelle di caprone, divisa in sei parti, contenent in totto un piede unbio d'aria, lagua sotto le ascelle fi gallegiare l'bomon, non pesco che mezza cubio d'aria, lagua sotto le ascelle fi gallegiare l'bomon, dono pesco che mezza con libbro. Questa divisione in sei parti ha il vantaggio che, se ne scoppiasse nua, due, od anche tre, bastero-betro al eltre per mantenere a galla. Simili fasce, che non ingombrano per unila, nè sono di peso, sarebbero, al parti delle scarge di subtero e dei calzoni di tela immemabili. d' ottuno uso per distributi, secondo

110 GUERRA.

le circostanze, a destri bersaglieri onde maneggiar le armi negli stagni, nei bracci di fiume e nelle fosse; ed ogni compagnia di fanti ne dovrebbe possedere una certa quantità. Sopra ogni cosa è necessarin di avere un gran numero di buoni modatori in ogni compagnia di cavalleria e di fanteria.

#### S. 24. - Degli stratagemmi.

Al nome d'Ampibale suole associarsi l'idea di un inessuribite trovatoro di attatagemoi. Gran giuero facevano nella guerra nutica questi artifit per trare il nemico in errore, e profittare della disposizione che in conseguenza prendera. Gli escretit gere pià compatil, e constretti perciò a cercare terrenti pii libre i e piani alle evoluzioni e alle battagite, opponevansi all'aglità e mobilità cho ri-ciciono gli stratiguemni onde certar le marcie, simulare i novimenti, cambiari di tratto, oggi con escreti si numerosi, ove si combatte gara distanza, ove si como attoni, è impessible productiva e presentata con controle con controle con controle, i impessible productiva e presentata con la michi della coltenaro fra gli antichi. Ai quali (se pur la storia non è anche qui mendaco) ne' più leci giorni i spesso percata la vittoria da ingegnosi ingano.

Oggi riderelde un generale cui si desse l'avverimento di pin aver Il sole rin faccia, o di creare, chi il vetto spiri piqui cochi al pentingo; riderelde l'espica, coli creare, chi il vetto spiri piqui cochi al pentingo; riderelde l'espica coli cle si velesse caccier incontro una banda di bovi col fuoco alte corra, coma si crio quella favoletta d'Anniblac. Solo il maestri di grammatica possono sul serio spiegare aggi studenti, futuri eroi, qualmente Anniblac suggeri a re Antipo d'avventare sulle nava emiche centinaj di vasi peini di vipere; raccolla la più a farsi el tutte le altre lelle astuzie, coli inventare le quali la superbia orpana cercana sucarsi dall'asserse statta vilna dilo seattre perfedo Africano.

Beu una delle astujer romane in quella guerra foi la già accemnata, quando claquió Aranca, per distruggere l'escricio d'Astribula Guida Granca, per distruggere l'escricio d'Astribula pinza che s'aggiungesse con quello d'Amoibales, unci dal campo con diccimità de 'migliori, ordinando ai lougostenniti di mancero equi esteriori la mode che perssuo s'accorgesse della sua partenza, e Amnibale non assallasse assente lui; intanto per vie distorte corre nel campo il Livio Sainatore van collega che satva di fronte ad Astribales, e a lui pure raccomanità di non alterare i possi l'Apparanta, accionche il morico non s'accorga del rinforzo. Ces foi questi accetto il battagia contro forze superiori, e la sua scontita decise della seconda guerra punità. Ala perche questo astraguman rinciscas, est volte che tutti gil Rulianti desidentare la vittoria del frontan, quinti di presissere od agrevato quella desidentare la vittoria del frontan, quinti di presissere od agrevato quella controla della contr

Alla battaglia della Trebbia, Sempronio pon esplorò il contorno, nè accorre dun'imboscat de Annibale avera disposta, che sabucta alle spalle, seomigliò i Romani. L'anno seguente, sapendo che Fiaminio inteude attraversar la gola fra il lago di Perugia e le montagne di Cortona, egli imbosca il suo escrito sul rovescio del monte, ed i Romani son presi di fianco e dietro, e sharagliati. Nel 1702, dopo la battaglia del Crostolo, poor mancò che il principe Eguenio sconfagesses affatto Vendome, che credendolo ancora di qua dal Po, stava inveca cacampato dietro da diga del Zere; es solo un accidente il fe scoprier al Francesi: ma Eugenio aveva perfettamente calcolato le apparenze dei paese, che doveano ascondere la sua imboscata.

Ai maestri obe sentono come l'insegnamento sia una religione, ed ogni peria seminata nella divonenti frutta el cuere e nella mente, oso raccomandare con insistenza che non lascino di rilevare negli autori le incongruenze impre-babilità del racconti, colla libertà onde nol l'abbiamo fatto ogni volta; ed ipabico de in fatto di stratagennal, distinguou bene l'attutti dal tradimento. A' miel giorni si todava l'eroismo di Zopiro, non disapprovavasi Tarquinio che prende Gallo, Secroto de tenta assassimare Porsennal.

Massimamente Cornelio, o qual sias l'autore di quelle Vite d'illustri copitant, si diverte a raccontare autoria, e produce certe listratgemin che debbono singolarmente corrompere l'idea dell'antichità nelle ment giovanili. Così narra che Temislocie avan divisato di brucaria l'Intica allesta di Grecia radunta nel porto d'Atene, sicobè questa città avrabbe avuto la supremazia su le altre; e che, avendo sesposto tal disegno da Aristide, questi disea el popolo ch'era utile ma injustos. Se mai un tal conocetto fosse postos venir in mente a Temislocie, stri sida avrabbe dovitu dire: Atenicisi: Temistode esce affosto di senso. Egli che vi la mastrato come unico seempo della Grecia le mura di tepno, civè la fibetta; che visdausa radiure nulle navio gini vostra spermaza; che vi escretò, a costo della propria reputazione, a manirri contro i Persinat con vana flotta comine, ora propone d'incendiaria: il the vale quanto dare in mona o Serse, non Atene soltanto, ma tutta la Grecia belle vinta, Il consiglio suo è il peggiore che un nomico potesse dare.

## S. 25. - Della cavalleria.

La proporzione della cavalleria alta fanteria romana dapprincipio fu di un decimio; pio secono, sempre equale restando il numero di quella, mentre restando vano i pedoni. Tante arano le turne della cavalleria quante le coorti, non però talcacata e quaette ma all'interna legione, e divise in tre decure. Obbedivano a un decurione, o schieravansi a dioci di fronto sovra tre di profondità con ma' inseena.

Fin ad Annihale fu mai in armi, senza corazza, con scudo di cuojo che nalia plaggia zamolivizza, o serviva piutoto di riserna. U sodi servira i piedi ed a cavalio, non mai o di rado usato dai Greci, era proprio al confinanti di Romi. Tilo Livio dice che ciacune cavalive prendossi in groppa un veilei, a verzo a saltare a terra quando si soonase fa carica, gettarsi foor dalio spuderone, invento e mai della proprio della proprio della proprio dali general proprio dali pro

Dovettero migliorare la cavalleria quando conobbero la superiorità de' Greci e de' Cartaginesi; presero elmo, corazza, scudo oblungo, schinieri, giavellotto e doppia lancia e spada curva. Generale della cavalleria non pare vi fosse, se non quando lo nominava il dilitatore.

Può dirisi che la guerra d'Aminhale fosse nel fondo una quistione di cavalleria. La numerosa chi egli conduceva di Numidi, Spagmuoli, Galli, abituata agli esereisi secondo i metodi greci, non trovava un contrappeso in quella de Romani; e la fortuna di questi non cominciò a rialtarsi fin quando la cavalleria galla, abbandonando il partito desil faricani, non venne a suo soccorso, e dised ai serrali romani il modo di spiegarsi come conveniva per tener la campagna. Allora la cavalleria galla divenne la prima del mondo.

Benché il servir a cavallo fose privilegio dell' ordine equestre, resto empre porco perfetionata la cavalleria. L'equipaggio del cavallo consistera in due copertine di panno o di pelli, una sotto l'altra, tegate con una cinghia; pettorale, groppiera, ornate di ghànnde, mezcaluen, forami. Solo ai tempi di Teolosio si introdusse la sella, ma non appajono mai le staffe sin ai vr secolo, cel giovani describitavana saltara a cavallo collo pieco a la spado moda in mano. Non è describitavana s'attara a cavallo collo pieco a la spado moda in mano. Non e describitavana s'attara a cavallo collo pieco a la spado moda in mono. Non e carnellis i forri d'asgestio e d'oro che avason i mul di Necono e di Poppe, potrobbet essere mammani o seccie di secure sono l'aune.

La cavalleria degli alleati era doppia della legionaria, e chiamavasi ala perchè stava a dritta ed a sinistra della legione. Secondo Iginio queste ale arrivarono fin a cinquecento e mille; e la cavalleria andò crescendo coll'indebolirsi dello Stato.

L'importanza della cavalleria è proporzionata al bisogno che s'ha d'allargazsi c d'esplorare un grande spazio, e rapidamente trasferirsi da un punto di con. E potche la bisogno è in ragione della portata dell'armi, misor cura si dovea mettere alla cavalleria quando si combattea al più con l'arco; maggiore dopo introdotte le macchine.

# S. 26. - Segnali militari.

Gli Spartani, per trasmettere ordini à l'nor generali che doverano ubbildirei, sema replica, usavano la setialea. Em questo un bastoncino che stava presso il generale stesso, mentre gli efori ne averano un altro dello stesso calibro preciso, Occorrendo di servivere, avvolgenano a quello un nastro a spira, pol vregazano su questo ciò che volevano e, svolto, lo consegnavano al correire. Caso che, il dispaccio cadesse in mano del nemico, non potra racapezzare un senso dalle sconnesse lettere: mentre invece il generale, ravvolgendolo al bastoncino egunle, ne raccoglicari al vulore. Nulla di simile convica dire praticassero I Boranai, giacchè Cesare riferisee che, onde le lettere use uno fossero intese dai nemici, le servieva in carattri greci: spodiente grossolano.

Polibio espone coal i sistema dei segonali militari (fraumenti dei libro Xi).

Che l'occasione abbia sran parte nelle impres, e grandissima nelle guerresche, è noto a tutti. Ma fra gli argomenti che a quella cooperano, hanno la
maggior forza i frachi d'avviso, per cui i fatti consocer si possono nonche a tre
o quattro giorni o più; node inaspetato giunge l'igiuto al bisogno. Ne' tempt tandai era quest'arres semplice, e il più delle volte non reevas giovamento, percisccose, la maggior parte sottravesta all'applicazione de' fuochi. Possibili era, per
cose, la maggior parte sottravesta all'applicazione de' fuochi. Possibili era, per
cose, la maggior parte sottravesta all'applicazione de' fuochi. Possibili era, per
cose, la che sottravesta all'applicazione de fuochi. Possibili era, per
cose, la maggior parte sottravesta all'applicazione de fuochi, Possibili era, per
cose, la che della contravesta del superiori del propossible abbiasi percancità tradimento o macello, o simili accidenti, di ci e impossibile abbiasi percantimento, non potessi colla pratica dei fuochi; dappoichè ciò che non ammette
providenza, non si ibacia con segno indicare.

Enea, che scrisse intorno al condurre eserciti, rimediar volendo a siffatto
inconveniente, fece qualche passo innanzi, ma restò a gran pezza da quanto oftener dovea dal suo ritrovamento. Imperciocché dice che coloro i quali vogliono
comunicarsi, mediante i fuochi, qualche affare urcente, preparar debbano vasi

di terra, in iarghezza e profondità eguali; comunemente della profondità di un braccio e mezzo, e della larghezza di mezzo. Aversi poscia ad apprestare de sugheri poco meno larghi delle bocche de' vasl, ed in mezzo a questi conficcare bacchette divise in parti equali da tre dita, ed in ciascuna di coteste divisioni scriver all'intorno distintamente i casi di guerra più ovvi e generali: per esempio nei primo, la cavalleria è nel paese; pel secondo, vi è la fanteria greve; nel terzo, la leggera; poscia, fanti e cavalli; indi, vascelli; in appresso, frumento; e così di seguito, fintantoche scritta sia la maggior parte dei casi che nella corrente guerra ragionevolmente si possono prevedere. Ciò fatto, si forino amendue i vasi per modo che i canaletti sieno affatto eguali, e versino il liquore in egual copia; indi, riempiuti d'acqua, pongansi sopra i sugheri colle bacchette, e poscia si lascino i canaletti versare ad un tempo. Essendo da ambe le parti tutto eguale, di necessità quanto liquido esce, tanto debbono scendere i sugheri, e le verghe nascondersi ne vasi. Fatto ciò con pari celerità ed accordo, debbono portarsi i vasi ne' luoghi in cui amendue hanno a osservare i segni che si danno colle faci, e mettersi sopra ciascheduno la bacchetta. Poscia, ove accada qualche cosa di quelle scritte, s'alzi la face, e si lasci così finche la alzino quei dall'altra parte, e come scorgonsi amendue i fuochi, s'abbassino, indi apransi tosto i canaletti. Quando poi, discendendo il sughero e la bacchetta, giugne la scrittura che vuoi manifestare all'orlo del vaso, prescrive d'alzar la face. Allora gli altri subito turano il canaletto, e guardano ciò che scritto è sulla bacchetta, dove corrisponde all'orlo. E sarà così la cosa appalesata, e tutti i movimenti d'ambe le parti si faranno colla medesima celerità.

« Motdo siquanto migliore de seguali; tutavia indefinito, non potendo preventi utili cisa futuri, ne servierio inale inacenta; quindi, ne sorgesse qualche avvenimento mos esspetato, non potra indicarsi. Sebbece neppur quanto è servito malia isachenta di determinato; sendoche quanti cavalii venguno, o quanti fanti, ed în qual parte dellis contrada, e quante mavi sieno, e quanto frumento, non é possible dichiarie, non repetendosi inteno nel teose ignote, pria che accadano, stabilir butla in prevenimen. Eppur qui stal li principale. Come porta alcuno dellierarie sugli gilul da mandarsi, non conosceden quanti nentral i sono, o dove? come prender animo o il contrario, da limmagliare ripiego, non sapendo quante mario "quanto frumento arcebito pii alletar?

s Lulima maniera inventata di Clevenee e Pernocitio, pui ogni argenza estationale indicera, em vuol motta difiguraza ed accurata osservazione. Ecroda; si infende indicera, em vuol motta difiguraza ed accurata osservazione. Ecroda; si prendong le lettere alfabetiche per ordine, e si dividuoci in cinque classi di cinque estrutteri rans. All'una mancheri una lettera, ma non nonce. Queli che veglional dari avviso per mezzo de l'incebi, preparansi cinque tabelle, ed in riascheduna serivivo cimi delle mentorate classi segultamente. India accordansi fra toco che colui che dina il segno atterà le due prime flaccole insienne, e la taceira finobe l'altro via d'azte le sue, per accertante che stanno attenti. Abbassate queste, alterà chi il di li segno le prime flaccole a mano manca per indicera e qual tabella guardine; se d'oversa diffastar la prima, attenti l'una; se la recondo, due; e così via. Le secende il atterà dal lato destro nello stesso modo per sapere qual lettera trascrivercialli fa fabelle codi de riceve l'avviso.

 quando vorrassi indicare per esempio che certi soldati, in numero di sento circa, passarono goli covernat, a'avamon primieramente a sequiere vocabili tali che possano manifestarsi coli minor numero di lettere; come in luogo degli anzidetti: Cretasi cento disterarona, ove le elettre sono la meda e significano no si essoo. Giò scritto in un vigiletto, così si rende noto per via di flaccole. La prima lettera di la C, chi a la seconda pate e ne flat seconda tabella; quindi dovramo dal ai sinistro lato altarsi pur den flaccole, perchè chi riceve l'indizio conosca che guar-da rebeb la seconda tabella; possi quindi conosca che guar-de considera di considera di considera di sulla considera della considera quanta faccolo quanta faccolo quode chi riceve il segno sorire B. R. Goni le altre lettera della quarta patre, due ancora dalla destra, essendo la seconda lettera della quarta patre, due ancora dalla destra, essendo la seconda lettera della quarta tabella; quode chi riceve il segno serire B. R. Goni le altre lettera.

 Occorrono perianto molte fiaccole, perché due alzamenti debbono farai per ogni lettera; tuttavia, adoperando con destrezza, si ottien l'effetto. Ma secondo l'uma o l'altra invenzione quelli che maneggiano la faccenda debbono prima bene esercitaris; affinché all'uopo possano reciprocamente avvisarsi senza errore. L'esercizio acevolà l'arobicazione.

Per un'avvertenza particolare voglio qui soggiungere un passo d'un nitro autico relativo a questa materia, e non abbastanza osservato perché si trova in una sciocchissima raccolta, quali sono i Cesti di Giulio Africano, vivente sotto Alessandro Sovero:

- « I Romani banno un'invenzione meravigilosa per rappresentare con fuochi tutti i inumeri che vogiliono. Cominciano a scegiliere posti conordi, Rissando un luogo sulia destra, uno sulla sinistra, un terro nel mezzo, e a clascum posto distribuiscono i diversi numeri elementari (erzyzia, le elettere numerale) ches dovranno esservi rappresentate, assegnando al lato sinistro i numeri compresi dal I al IX, al medio quelli dal X al XX, al destra quelli da C a C.M.
- Nogliono indicar l'1? produceno dal lato sinistro una flamma unica; due se il III, e cusì discorrete. Ma se vogliono esprimere X, accandono una volta sul posto di mezo; se XX, due volte; tre pel XXX, ecc. Così per significare C accendono una flamma sola a dritta, due per CC, tre per CCC.
- Rappresentando così per elementi, si evita d'adoperare numeri troppo grossi; nè per indicare C occorre accender cento volte i fuochi, ma sol una a dritta.

Noterete che la dritta diventa sinistra per chi vede i segnali, o, per così dire, li legge. Or qui evidentemente è dato alla cifra numerica un valone di positone, e decuplicato nel procedere verso sinistra, come appunto si fa colta numerazione nostra: fatto che menta riflessione da quelli che vogitono trovar già negli antichì le più importanti invenzioni moderne.

## S. 27. - Poliorcetica.

Restano aucora fra i più antichi monumenti d'opere umane le mura di molte citi, massiem i Italia, costrutte d'emorni massa, or regolari, ora più spesso roszamente poligoni. Tali erano le prime difese dell'uomo; una mura all'intorno coronata d'un parapetto com meri est un argine esterore. Ma accrosità che con riò non si vedera il piede della muragita, s'inventarono i baltatoi (mochirenti), sicuolo spoprere dal muro una galtaria sostentatà da mensole, con cadique o baerono grosse diciotto o venti piedi, coure quelle di listanzio; su quelle di Ninive correvano tre carri di fronte; quelle dei listalinaia, avenno estanaticano per idei. onde possiamo credere non fosser tutte in muratura, ma a terrapieno, rinforzate con muri di traverso e grosse travi.

A principio non conoscessi altro modo d'attacco che la scalata o la mina. Parte degli essibiliri coll'arco e la fionda scostavano i difusori dalla mura, mentre altri, sollevando lo exudo sopra la testa in modo da presentar un tetto, a guisachia scapita d'una tartaruga, verivano a scalarro, verse sotto una piscola galleria che i Greci chiamarono χελένη, i Latini πισευίτει, α noi mina, escăpavano parte delia mura al piede, e vi Gremavano un canerno che empirano di materie combastibili, dando fuoco alle quali, aprivasi una hreccia, e per di la venivasi all'assatio.

La direa era tanto superiore all'attacco, che molti anni duravano gli assedij, he risueixano ordinarismente che per stratagemmi o tradimenti. Si penso donque a perfesionare l'attacco, e s'inventarono partit, cicè galleria artifiziati per approcieral alle mara, poi terri a molti patchi, con arteli e ponti l'evatto i code, nel mentro dall'allo gli assalitori dominavano gli assediati, quei di sotto bersagio vano le mora, o, gettato il poster, si salivano. Chiamavanoi elepario, cicè prendivani l'arrice, comme trave colla testa ferrata, chiuso in un edidato di segno reasto a schiena di molo, ove sospendensi con canapiro catene; o al collocara sopra una serie di climbir continui paralleli, tirandolo inanasi indietro con corde e poi dandogli il a spinta.

La cataquatia avea due traverse attaccate con cinghie di canapo o di mera), ser-ando le quali, tendensai que' bracci per avventar poi il projetto nello shandarsi: alcune potemo fin inacciar travi e pietre da trecento libbre, e raggiusagere da distanza di due stati, se credianza o disuspe Ebreo. La delatra, de vengiono inventata dai Fencij, avea un braccio solo che tendensi così acorda attaccata a une secretalgo; getava pietro o palle di ferro, o dardi inecubialgi con forza con questi tirar di punto in bianco o colla parabola, regolando il getto cel quadrante, como resignishmo nol per puntare i mortal.

Gli assediati faceano diverse sortile, cercando incendiar le macchine, o altre ve ne opponessmo, o ercuravano speper i colpi dell'ariete. Ma si doverte pensane an enforcar i muri; e accorgendosi che i ballatoj pin non bastavano a difendere in piede delle muraglie, si pensò a corpiri filanchi dagli attacchi del nemico. Al lordina qual fine si appeggiarono ulla cista torri quadrate e talora semicircalari, distanti rea toro i di oppi orta dell'arma isolici, alte più della mura, per dominara le torri rea loro i di legno degli assalitori. Oltre queste torri che reciprocamente si filancheggiava. On, si protesse la cinta con un fossaso più o men proficulo e largo, il che crebbe do sassa ila forza della difesa, occorrendo immenso tempo a colmarto per piantarvi un ariste.

Primi i Maccdoni mostrarono molt'arte negli assedj, e Tilippo comparve a quello di Bisanico con gran treno di torri, arici, baliste, catapulte, fabileciate da Polido; all'assedio di Perinto avca torri aite 80 cubiti. Diade e Cherca, sco-inti di Polido, servirono d'ingegerie di Alessandro, e inseguanono macchine nuove: fareano essi ie torri quadrate a molti palchi, dando alla base ½, e talora il terzo o la metà dell'altizza talorite, poi restringendo dei piano ni pano, alciche l'ultimo era appena ½, della larghezza dei primo. Panno Diade inventore del resundante del piano dell'antico del piano piano, alciche piano, afreta puntoto che giravasi sopra cilindri; del corro scalciantori ; del fortuno. Espi con controlo del piano piano della controlo del piano piano, alciche piano della controlo del piano piano della controlo del piano piano della controlo della controlo

non si trova. Demetrio, assediándo Salamina, ebbe una torre di 90 cubiti a nove piani; e a Rodi un'elepoli di 99 cubiti, servita da tremlla quattrocento nomini, se Diodoro dice Il vero; ma si affondò in una mina scavata dagli assediati (1). Demetrio fu famoso nell'arte di esnuonar le città, sicchè fu detto Poliorcete,

Le scienze aveano progredito, e non credettero avvilirsi col rivolger le speculazioni sopra cose materiali, onde col loro ajuto le marchine si fecero più grandi' e solide, con esatte proporzioni che ne moltiplicarono l'effetto. Sebbene la poliorcetica degli antichi fosse, come la nostra, piantata sulla geometria e sulla meccanica, non si vede che avessero un sistema regolare di difesa e d'attacco, come è dopo il Marchi e il Vauban, ma lo modificavano in ciascun assedio (2).

Tre sorta d'attacchi distinguevano come noi: il regolare, dove le opere cominciavansi al tiro delle macchine più forti, cioè al più 400 tese discosto, avanzandole regolarmente; l'assalto, cul bastava sol parte di tali opere, ma conveniva soltanto contro piazze poco forti e mal riparate; e la scalata.

Prima d'accingersi a un assedio di qualche durata, assicuravano se stessi con doppio sistema di circonvallazione e controvallazione, se deveasi temer un esercito di soccorso. Le prime opere che da queste partivano, erano trincce con blinde o no, finche non giungessero a portata delle piccole armi da getto: allora procodeasi con vigne, una all'estremità dell'altra. Tirati i lavorl a noche tese dalla fossa nemica, spiegavansi parallelamente a questa per attaccarle fra loro; e vi si riponeano gli arnesi necessari per colmar la fossa, riparar le macchine, e ricoverare i soldati che offendevano. Ciò fatto, si ripigliava il lavoro verso le torri, colmavasi la fossa, spianavasi il terreno per avvicinar gli arieti e le elepoli,

Gli assediati opponevansi con sortite e col lanciar dardi incendiari; e colla gra (tollenon) abbassavano coltroni per rintuzzar i colpi, o ghermiyano gli assalitori; alzavano anche torri di legno sopra quelle in vivo per dominar sempre gli assalitori. Pertanto gli assedi erano poco micidiali: ne' sette mesi che duro quello di Tiro così contrastato, appena quattrocento uomini perirono; e nei famosi di Rodi e di Slracusa, appena quanti oggi costerebbe la presa d'una bicocca,

Negli assalti risparmiavansi molte di queste opere, e, avvicinati alle mura, le si percotevano e scalzavano. Per la scalata o attacco di viva forza, si cominciava a distribuir le truppe in differenti corol, situati in facela alle posizioni più

(4) «Mentre Demetrio assediava Radi, vedendo cha | rassero i colpi peocodenti dallo halista némiéhié): della prima. Avora la base quadrata da cinquanta es-biti il lato, fatta di legni riquadrati e commessi a aprangho di ferro. Nel mezzo essa avea un campo fetto ron travi poste a nn cobito di distanze tra lore, ove allogarsi quelli che dovernoo spingerla; e questa mole si moreva sopra etto grandi ruote, la cui absidi eran gresse dun cobiti , cerchiole fortemente di mi ferro. P. r tirarla, aveva tissoni facili ad esser ma-neggiati por tutti i versi. Dagli angeli sorgevano co-lonne alto poco memo di cento eubiti, rollegate in cu maniera, che venendo ad avere nove ordini di travatere i il primo presentava quarantatre apertore. Poltimo nova. Tre lati della mocrbina al di fuori erano coporti di lastre di ferro inchiodate , sicchò non nocesse qualanque materia combustibile lanciata; n alla frente i tavolati averano feritoje proporzionate ai dardi e simili projetti; o v'erano apprecati certi ripari a modo di porte , per eni rimaner coperti quelli che da' solai dardeggiavano ; ed insieme erano appo-sti sacchi di pelle, ripicai di lana , i quali tempe-

gli assalti pel mare une rispondenso a' anni tentatiri. Ogni solaja poi ivex don sool casul tenphe, per suno, stabili assaltarda terra. Appareccioni leignami d'agrani orta , fabricò una depul di gran longa maggiere orta, fabricò una depul di gran longa maggiere orta della grima. Avont la base quadretta de niquanta es-sisson dicrendere al l'inoque que iche dovano gli ordini. A tirer quella macchina ovanque si ripotasso neces-sario, eransi scriti dall'esercito tremilo quottrorento de' più robusti, i quali, parte stando deutro alla une-desimo, parte di faori alla schiena di essa, avenno a spingerlo con giusta intelligenza, onde venisse essa enpertenamente.

« Demetrin costrusse anche testogini, alcone per iscavara, altre per maneggiare gli arieti; e vigne, sotto eni stensero quelli cho operando avevno da andare e renire. Coll'ajeto por della cierma delle neri appianò nno spazio di quattro stadi, pel quale descransi con-durre lo macchine; e l'azione di queste stendevasi a tante, che corrispondera a sette torri della città , e a sei bustioni a quelle torri interposti. Gli artelici ed operal impiegati in neesti lavori non erano meno di Irentamila nomini ». Diopono Secreto,

(2) Vedi MARZERAY, Traité de l'art des sièces. DIRECT LA MALCE, Poluprectique,

attaccabili della fortezza: al segnale, la fanteria pesante formava testugine cogli soudi, e difilavasi al muro piantandori scale intanto che le macchine e i firatori, collocati in moto da non impedire i movimenti degli assalitori, travano senza posa. Ciò chianavasi weben corona cingere. Talvolta di sopra alla testugine camminava un'altra sebiera d'uomini per raggiunger l'allezza del parapetto. Ciò faccasi di pieno giorno; laddove le sopreses tentavansi nottelempo, o mente con qualche stratagemma erasi diretta altrove l'alterizande peradetti.

Le prime imprese de Romani non indicano scienza poliorcetica; dieci anni stentarono sotto Vejo, e la ebbero solo mediante una mina che penetrò fia nel mezzo della città; così Fidene. Per segno della poca abilità loro rechiam la descrizione dell'assedio di Siracusa secondo Polibio (frammenti del libro VIII):

• I Romani spingevano l'assedio di Sirucusa, giudati da Appio. Ed avendo alato all'intorno una mole, e preparati gratici e darti e altre cose necessarie all'assedio, speravano compir gli apparecchi cinque giorni prinas degli avversarji non calcolando lei valentia d'Archimode, ne prevedendo che una mente sola in certi tempi è più efficace assai che le mani unite. Allora il conobbero dagli effetti. Imperiocche forte essendo la città, come quella il cui muro utto di rittorno piantito era sovra luoghi elevati e in miche. Allora il conobbero dagli effetti. In esseno l'impediese, difficile sarebbe d'avvienari se no mi certi sili denenamento il monte della consenta l'impediese, difficile sarebbe d'avvienari se no mi certi sili denenamento all'assalterabbe, che i difensori con posa fatica impiegavana nei biasqui del mare l'assalterabbe, che i difensori con posa fatica impiegavana nei biasqui del monento, a da cont instativo dedi avversari protatemente opporsi potesso.

. Appio, fornito di graticci e di scale, incominciò ad accostarle al muro contiguo alle elepoli dalla parte d'oriente. Marco Marcello frattanto andò verso Acradina con sessanta quinqueremi, piene d'uomini armati di frecce, frombole e picche per respinger quelli che combattessero da' merli. Oltre a ciò aveva otto vascelli da cinque palchi, cui era tolto il remeggio, a destra negli uni, a sinistra negli altri, e che, congiunti due a due ne' flanchi nudati, arrecavano al muro per mezzo del remeggio dei fianchi esterni le così dette sambuche, che sono siffatte. Apprestano una scala larga quattro piedi, per modo che dal principio della salita sorga ad eguale altezza col muro, ed amendue i flanchi di questa assiepano e coprono con parapetti molto elevati; indi la pongono trasversalmente su'fianchi che toccansi delle navi unite, facendola sporger molto in fuori de' rostri. Alla sommità degli alberi applicano carrucole e funi: come vengono all'uso, legano le funi al capo della scala, e quelli che starmo a poppa le traggono per le carrucole; gli altri a prora sostengono la macchina con puntelli, e la assicurano. Poiche col remeggio d'amendue i panchi esterni hanno avvicinate le navi a terra, tentano appoggiare al muro l'anzidetto ingegno. Sulla cima della scala havvi una tavola lunga e poco larga, assicurata da' tre lati con graticci, su cui salir possono quattro persone, e combattere con quelli che da' merli impediscono l'applicazione della sambuca. La quale com'è appoggiata, i soldati trovansi superiori alle mura, e mentre gli uni sciolgono i graticci da due parti, e passano sui merli e sulle torri, gli altri per la sambuca seguono i primi, stando la scala saldata colle funi ad ambe le navi-

Ma Archimede, preparate macchine per lanciar in distanza, colivia da lungio la nati colle plit lesce maggiori halise e atapulue, e riducava i nemici alla disperazione. E quando troppo in la volavano le materie gittate, adoperava macchine minori in ragione della distanza; code in tal confusione metava i Romani, de al tutto era in impelito di signineri innanzi e d'assatine; tantoche Marcello, stretto da gravi difficoltà, in obbligato d'accestavri i vascelli maccatamente di note. Giunti a firm di freccia presse pera, Archimede costrai un al tros apparerente.

118 GUERRA.

chio contro quelli che pugnavano dalle nati. Pece nel muro aperture fitte, della itungheza d'un umo, e grandi un patho circa all'esterno laio. Coli mise saettatori e scorpionicini dietro il muro, e per mezzo di questi tirando, poneva fuor di 
combattimento i soldati navali. Laonote, o fossero i mentri l'ontanti o vicini, non 
solo inellicaci rendeva le tor imprese, ma ne uccideva la magioro parte. E quando 
morniciavano ad stari e sambuerh, disponeva egli e mescribie unpo tutto il 
muro, che in altro tempo non comparivano, ma nel momento del biogno ergemusi dalle parti interiori del muro, e sporevant te corna molto fuori dei merti.

vanta di la parti interiori del muro, e sporevante corna molto fuori dei merti.

di pioulto. Come adurque appresevansi le sambuerhe, giravano ic corna colta 
piento. Come adurque appresevansi le sambuerhe, giravano ic corna colta 
giltavano una pietra nell'edilizio: donde avveniva che non solo conquassavasi la 
macchina, ma la nave ancora.

• Vavos altri Inggni contro gli avversu; che sorgevano in sull'ancora, protetti di graticici contro le armi scasilate dalle mara. Parte gittavano sassi di surficiente grossezza per disarciare i cominatienti; parte calaxano una mano di ferro rigata ad una cateura, colia, quale coloti che dirigeva il rostro della macchina, come abbrancata avea ia prora, abbassava il calcio dentro il muro; e quando; tenzia la prora, ilzava il vascello in sui la popra, legara il calcio dia macchina, percite questa non si movesse, e la mano e la catena estrava dall'ordigno per di dum nomila. Cio fatto, aicune nasi caderano sul ilanchi, altre si rosvesivano; la maggior parte sommerpendosi per essere strappata dall'alto ia prora, riempi-tanoi d'Archimede, e velendo che quell' della città. vana gli resulevano ogni limporpe gasta dalevan che archimede cole sue nasi, coma se fossero hocchieti, attigueva l'acqua da l'ance, e che le sanbache con ischiaffi erano vergognosamente saccidat dai convolto. La film che d'e fassedio ner mere.

· Appio, abbattutosi alle stesse difficoltà, desistette pur dall'impresa, Imperciocchè i suoi soldati, ancor distanti, perivano colpiti dalle balisle e dalle catapnite: chè maravigiloso era, e per quantità e per efficacia, l'apparecchio delle armi che Gerone avea fatte far a sue spese, ed Archimede inventate e fabbricate. Polchè avvicinavansi alla città, quali danneggiati di continuo dalle feritoje del muro, erano rattenuti dall' accostarsi; quali volendo, coperti dal graticci, a viva forza appressarsi, eran ammazzati da sassi e travi: nè poco male facevano le manlianciate dalle macchine che dianzi rannnentai, perciocche alzavauo gli uomini in un colle armi, e li scagliavano. Finalmente, ritiratosi Appio nel campo, e chiamati i tribuni a consiglio, fu unanimemente deliberato di far ogni sforzo per prendere Siracusa, ma non per assedio; siccome da sezzo avvenne: e negli otto mesi che furono intorno alla città, non lasciaron intentato alcuno stratagemma o ardimento, ma più non osarono stringeria d'assedio. Per tal guisa un uomo solo ed una sola mente, a qualche impresa bene diretti, scorgonsi di grande ed ammirabile utilità. I Romani adunque, con tante forze di terra e di mare, ove alcuno tolto avesse di mezzo un sol vecchio siracusano, speravano impossessarsi tosto della città; ma, presente lui, non arrischiavansi di assaltaria nel modo che poteva impedire Archimede ...

Che i Romani migliorassero poi nell'arte degli assetlj, appare in quelli di Cartagine, Atene, Corinto, Marsiglia, Gerusalemme e altri. Il famoso assedio di Alesia fatto da Cesare, fa il tema su cui, nel Cinquecento, si esercitavano tutti coloro che la scienza nuova credeano dover appoggiare alla pratica antica: e ne dedinssero il i modo delle circonvaltazioni e dedii assetti il toca di Parma. il nofine di Oranea. il marchese Spinola, e perfino i generali di Luigi XIV. Ma quando il principe Eugenio di Savoja con quarantamila uomini sforzò le linee di Torino, protette da settantamila Francesi ben trincerati, ma che aveano sei leghe di fortificazioni da custodire, e quindi si trovavano inferiori dapertutto, si conobbe insufficientissimo questo sistema contro le armi nuove.

# S. 28. - Armate di mare.

Sanconiatone fa dai Feniej inventar le barche per caso: noi abbiamo dalla Scrittura un'arca di mirabile vastità: in Omero, Ulisse ne fabbrica una; « taglia di subito venti alberi, li squadra e liscia, li fora con una trivella, e unitili con caviglie e ritortole, vi posa sopra altre travi per traverso, e sovra queste forma il palco della zattera, e lo compie con tavole molto lunghe che ne formano il bordo. » Tali dovetter in fatto essere i primi navigli; poi s'imparò a lasciar vuoto uno spazio fra le travi e il palco, indi alleggerire il legname. Gli Egizj utilizzavano in ciò le canne e i giunchi rivestiti di papiro o di cuojo; e fin ai tempi di Sesostri parlasi d'una loro flotta di quattrocento legni.

La Grecia era più opportuna alla navigazione marittima; e primi la esercitaron i pirati sopra navi scoverte, ove non dovevano star più di cinque armati (1),
e coi quali raggiungevano celeremente i legni pesanti. Partecipavano di tal natura
le milleducento navi della spedizione contro Troja, con venticinque rematori per
fianco, onde chiamavansi pentecontore. I Greci migliorarono assai la pentecontora, dividendo la cala in camerette ermeticamente chiuse: se battendo ad uno
scoglio si facesse acqua, empivasi quella camera, le altre restavano immuni.
Si sa che questo è un novissimo perfezionamento de' nostri battelli a vapore di
ferro.

Le navi antiche portavano un albero solo, con una vela; ma da Senofonte abbiamo, che in ciascuna galea si teneva una vela di riserva, più piccola, per quando il mare fosse grosso, o pel caso di combattere, onde padroneggiar meglio il movimento. Resi però maggiori i bastimenti, si rizzarono alberi più elevati, con due antenne, il che diveniva specialmente necessario quando alla poppa ergevansi castelli tanto alti, che impedivano l'azione della vela bassa. Anche di tre se ne videro, ma rarissimo e in navi di straordinaria portata, come quelle d'Antigono e di Demetrio successori d'Alessandro. Le vele facevansi di tela di lino (lintea), e la migliore veniva d'Egitto; o di pelli molli e ben concie. come Cesare dice dei popoli della Bretagna sull'Oceano. Portavano diversi nomi, secondo l'albero cui stavano attaccate e il luogo dov' erano peste; quadre o triangolari come le nostre. Alessandro fece di vario colore le sue per ispaventare gl'Indiani, e Cleopatra le pose di porpora sulle galee d'Alessandria : colore che, al dir di Plinlo, dopo quel tempo fu serbato alle navi capitane. Vegezio vuole che, ne' vascelli di esplorazione, naviglio, vele, sartiame sieno color del mare, per sguizzare inosservati. Pompeo figlio, signoreggiando la Sicilia e il mare, fe tingere in azzurro i vascelli suoi con tutti gli attrezzi, e così le vesti dell'equipaggio, in onor di Nettuno.

Non pare che le navi da guerra avessero più d'una vela per albero. Le galevavano in mezzo al ponte un albero con vela quadrata; e lo albassavano qualvolta il vento li costringesse andar a remi, o quando s'allestissero a bat-

<sup>(4)</sup> È notevole che teste i Greci, nella loro guerra colla Turchia, adottarono questo modo stesso di navigli

tagia. Se sulla galera fossero stati più alteri, o uno da molte vale, lo smoverto sarbé rissici roppo difficii, mentre in questo fiato ci de importa è la prou-terza e la facilità. S'una medigdia d'Adriano abbiamo ana galac colla forma della vala, dell'albero e de sosi stragii. Da altre vediamo che, dure l'antenna di mezzo, si collocava un piccolo albero sul davanti, anch' esso con vedi quadrata. Il vascelli di trasporto vaggiano sosò a vede, dovone moltiplicarle per officie maggior superficie ai venti. Tre stavano all'albero di mezzo, due ai minori di poppa e di prora.

Per conoserre donde spirava il vento, servivansi, come noi, di handernole (per-ripia), stavano in vetta agli alberi: come si vede a quel d'una hirame sulta colonna Trajana. Non pensiamo che gli antichi avessero alcun che di simile a quella piatalorma per la veletta, che nei legni francesi chiamsai kae, fop negli inglesi, e gadolia o coffe nei nostri; sebbene i più traducano così la voce, latina cortis e carrebestium.

I vascelli erano calafiati con stoppa e sparto, e fuori spalmati con cerapere erosiau. It vascello antico, ripescato dal lago di Arricia, 1500 anni dope
sommerso, chiari che taltora rivestivasi la carena con lamine di piombo, altaceta con chiodi di rame. Le fauoro, invenzione delli Etruschi, dapprima
erano un sasso forato, che gettavasi al mare; indi si fereno (fereno con un
dette solo, pi duci la vascelli si aimamaratano con mole nacore, la più groupa
dente solo, più cale i vascelli si aimamaratano con mole nacore, la più groupa
(angino) e i loro cavi (anchorario), detti orar da Livio, retinevate da Ovidino.

Ne' primi tempi , quando si navigava soltanto terra terra , imbarcavansi viveri solo nel caso che si presumesse non dover trovare luogo di sbarco. Da Tucidide parrebbe che gli equipaggi fossero obbligati procurarsi da sè la sussistenza, giacche parlando del combattimento di Oropo, dice che gli Ateniesi, venendo per risalire in nave, trovarono i vascelli senza rematori e marinai, giacchè questi eran iti fin all'estremo della città per comprare i viveri, colà trasportati dai cittadini, d'intelligenza cul nemico. Pure quando una spedizione obbligava a tener l'alto, imbarcavansi provigioni, ma cotte e preparate, come c'insegna Tito Livio: Cum triginta dicrum coctis cibariis naves conscenderunt; XXIV. Diodoro. rendendo ragione della sconfitta tocca dagli Ateniesi nel porto di Siracusa, ci fa sapere che i vascelli erano provisti di quanto occorreva per far la cucina sulla spiaggia: e utensili da ciò veggonsi sospesi alla coperta d'un vascello di carico sulla colonna Trajana. In essa guerra cogli Ateniesi i Siracusani acquistarono l'avvantaggio col far le prore, non alte come quelle dei nemici, ma basse a segno che ferivano la nave avversaria a flore o sottacqua, talchè alcuna volta d'un sol urto l'affondavano.

In Atone, Pericle fu il primo che desse paga regolare ai soldati di mare, la sesa città le dodifi fartie dovano ciascuma dare allo Sato due cavalieri e un vascollo, e sostemene le spese. Dicci magistrati presedevano agli armanenti alguera e alla politada del Pirore, a esano sotto di se gli armadori (apodalo) e, guardanavi (anaphyloces). Sovra proposta di Demostene, ogni cittadino che pose esbese dicci talenti d'artitada fu obligiato epicipaggiare ma galexi, due chi venti; chi meno, univasi con altri. L'equipaggio del vascello componensa di soldata, remanoi e marinai un capitano (trierrorbari), un losgolemente (narearchat), e

<sup>(1)</sup> Di molte particolarità è ricco Ecobra Sun , Hist. de la marine militaire de tous les peuples depuis l'antiquité jusqu'à nos jours. Parigi (\$11. Vedi pare I. M. Hann.

un piloti bilatassanctra, reteto moris) ne formaxono lo Stato-maggiore. Al navarce, accondo Veccio, eran dificiale le minori cure del Jespo, ei lo sporta dera all'istruzione de' soldati, dei remiganti, della ciuma: Singula liburiar zinigudos narorchos, diest quasi mortelarios habeban, qui, acceptica restructura nanuturum officis, gubernatoribus atque remigibus et militibus exercendis quolicidiamen uruma ri jugene exhibetha industrium. Il capo della manova ciu alcuna uruma ri cipose exhibetha industrium. Il capo della manova ciu.

La spelizione di Siracusa fu la più lontana che facessero i Greei, ristretti del resto nel mar Jonio e nell'Egoco, dove, attesa l'abnodanza di rade e di porti, le spedizioni riducenasi a tragitti. Poco legname aveva la Grecia, e dai boschi dell'Arcanfasi dell'inflemete potessi condurre al mare. Dovendolo dunque comprar dalla Tracia o da altri paesi foresiteri, solo le città ricche il potenno. Mon sessondo obbligati e italianti al servicio di mare come a que dil ter-

ra, bisognava equipaggiare con schiavi o con mercenarj; altra spesa.

Nelle due più notevoli battaglie di mare, quelle d'Artemisio e di Salanina, in vittoria dei Greft in mentoso dovuta ad abili manorre della flotta, che a felte settla del teatro. Nella prima Temistocie indusse il generale Euribade a populara inella strutte induocatura del canale di Eusola: a Salamina si collocò nel gafto Saronico Fal' Islon di Salamina e l'Attica, in linea servata aspettato l'iminico. Nell' Islon di Salamina e l'Attica, in linea servata aspettato l'iminico. Nell' Islon di Salamina e l'Attica, in linea servata aspettato l'iminico condiciono la la la considerazione del mano della considerazione del la considerazione della considerazione di Cartenazione della considerazione di Cartenazione di Car

• It Romani aveatio soldati specialmente addetti alla marina, che dicevansi epibati. Pare prima di Nerone formassero compagnie isolate, pareggiati ai remiganti: ma per renderil più razguardevoli, esso li ordino in corpo di lezione.

All'armard delle fidte, se non si trovassero abbastanz rematori, davasi la Berbat au cuer to numero di schivici, come fece augusto, al di cil Svetonio: Augustum bellum siculum incolavit in prinsi, sed dist trazit, intermissimo sopina; dome numbus ez interpo facicati, os exroroma vicipia initum somanissis et ad remum datis etc. Le genti di mare vestivano bessul di plo di grap, perche non i poentrasas l'esucipi i raccogliamo di Avrarone De re audito. In tempo di notto o di pioggia, i remizanti metevansi al coperto di pelli tese dispora al vascello. Dovendo i remaiori star sedul sia loro banchi, ed ci operare sutta ilmanciarsi a vicenda, bisognava abituarii con lungo esercizio. Talora il flattu on regolava le mosse.

"Testa usa flotta dal porto, ciascuma divisione inoltravasi secondo il pasto aseguntole, e ciascuma aveva un nome partiolorae. Legul jegeri precedevano "esectolo a qualche distanza, chiamati precursorii; venivano poi i prophyladarii, ric formarano la suquard a minguantia; i vascelli d'oscerazione (speculatorie) procedevano dalle alre se le chollerire, che adempivano l'ultirio delle nostre corvette, precervano ad annuniara l'arrio della flotta, o portare spacei del gebertale. Il vascello ammiraglio (nanti pretorio) distinguevasi di giorno pel colore delle vele tutte in proprare, el in otto per un fanale.

Vista la flotta remica. Il generale faceva ammainar le vele, spiantare giu albert e metter front ituti i ema, poiche, consistendo la tattica el feri l'inimica a colpi di sprone, bisognava che i remi dessero al vascello impulsione sufficiente. La battaglia disponessi i nu ordine di fronte, o una linea curvata in 
arco, o in due linea ad angolo acuto, il cui vertice era formato dal vascello più 
grosso: talvolta, per le cirrostance o per albittà del generale, si variara l'ordina-

4 GUBBI

mento. Un de' precetti capitali era di formare la linea alquanto al largo per poter spingere il nemico contro la riva.

Fatti i sacrifitj ed osservati gli augori, venivasi alle mant, ed il segnalo della mischia era dato da una bandiera o da uno scudo posto sopra la capitana: coa altri segni davansi gli ordini generali durante l'azione. Diodoro Siculo, parlando dell' ultima battagità degli Atenicsi nel porto di Siracusa, dice che la moltitudine dei dardi linaciati todieva di vedere i seenali.

Conoscevano le navi incendiarie; Vitruvio nomina i malleoli, che carichi di fascine con pece e solfo, venivano diretti contro i vascelli che si volevano bruciare. Oltre le freccie incendiarie, un altro fuoco projettile fu usato talora per bruciare vascelli, al quale i Rodj dovettero due volte la vittoria. Il rostro o sprone era l'arma principale de vascelli di guerra, che serviva a urtare di forza e fracassare il vascello nemico. Talora gli si conficcava così addentro nel fianco, che riusciva difficile il trarnelo, Polibio racconta (1), che il vascello a dieci ordini di re Filippo, percosso sotto i hanchi dei traniti da una trireme, restò sospeso allo sperone di quella, e così preso. In simili casi però le più volte il pericolo era comune ai due vascelli: per ovviarlo, collocavansi alia prora , dal due lati del rostro , travicelli (epotidi) sporgenti com' esso , ma men lunghl; sicchè ammortivano il colpo, e impedivano allo sprone di penetrare più di quanto fosse necessario per far entrar acqua nel corpo del legno percosso. Le torri disponevansi sulla prora al lnogo detto thalamus, e talvolta anche dietro; alzavansi al momento di valersene, e tosto dopo si demolivano : ma dappoi si fecero stabili, come nelle galere moderne, ove sono men grandi, e dove i Francesi le chiamano rambade.

Vegazio (2) c'insegna le armi usate sul mare e il molo di valersner: v pinioni amechino, come per combattere dall'atto delle mura e delle torri. La prima cura sia di copirri i soldati con cini e corazze; a nessuno riuseiran tropo pesatuli le armi, combattendo sensa moversi. Gli scudi sieno più robusti degli ordinari, e più ampli per protegger il corpo dalle falci, dagti ancorotti el altre rari di mare. Si gestano a vicenda dardi, freccio, pietre, con fusibilali, onagri, baliste, scorpioni. Terribile e a vedere i più interpidi abbordar il legno nemeo, galtar poni di comunicazione, avventuriva i per consistere da vicino. Sui vascelli maggiori attano tri con parapetti, per poter di la, come da spalati, più fallimente derice di struggere i mentic. Sui vascello combattuto lianchano freccie, avvololado di stoppa, utilata i un misto di solo, bibune intonnacati di cera, poce e resina. A queste armi altre vaggiangerano Laivolla, a norma delle circostanze, quali furono il delfino dei Greci e il corro de Romani (5).

Dai Liburni, corsari della Dalmazia, i Romani chiamarono liburne cere giae d'una soni find i remi, prefirire nell'orizinamento marale dato da Augusto, perchi nella battaglia d'Ato), ia sola navale che decidesse delle sorti d'un impero, remente trovato bene nevitio, mentre Antoino realo battatio per colpa delle sue mentre della comparazione della suria della sua de

Promoni, cioè corridori, dicevansi certe spezie di biremi e triremi, che portavano da cento fin ducento o duccnquaranta remiganti, e soldati pochi, all'uopo anche i remiganti prendendo le armi. Quelle con cui gli Ateniesi vinaero a Salamina, non averano che quattro arcieri e quattordici soldati pesanti ciasenan. Le quinqueemi de Romani alia hattagia d'Ectomo contenevano tracento remiganti e contoventi soldati; ma per lo più questi non erano che un quinto, o un quarto. La grandi arte del pilolo consisteva nel governare il vascello in modo, che radesse i fianchi del nemico tanto vicino, da spezzangli utti i remi.

Si dà merito ai Sinacusani sotto Dionigi d'aver inventato la pentera, che fu poi seguita dall'exera, octera, ennera, e fin decapentera e decazzera. Consiteva l'invenzione nel non far menare il remo da un sol uomo, ma crescerli a proporzione dell'altezza e del peso progressivo di quello. Così uno bastava alla

fila più bassa, due alla media, tre alla superiore.

Un piccolo castello di poppa era sempre destinato pel piloto e i priccipiti un'intalit; ma quando la galea fosso contrata, potevanai altar grandi castelli a poppa e a prora per dominare assati il nemico. Si ponte doveano collecarsi le grosse macchine di tro e le gru per lanciar massi sul vascello nemico; le quali macchine sul periori de diporti delle delle trireni. Alla poppa collocarsiti e di vinitali tutellari, cui rituggivano i marinato cipevoli, a dore si conchiu-tuto del circo della concentrationale di legno, somigliante alla code di un pesco, e che chiamavasi antistric.

Da questo nome di Birenal, trirensi, quadrirensi nasce una delle più contreves quistioni, sai modo confe le life dei remi erano disposte. Alcuni figurarono che l'una stesse direttamente sopra all'altre; alcuni, che indicassero il numero de renanto disposta di agni remo. Dostei entrambe insostenibili. Nel primo cano, dando a clascum ordine appena quattro piedi e mezzo, una settirena errebbe avuto trentun piede di vivo quarannhate una dicrienne: e come arrebbes tenuta in equilibrio sul mare il Laltro sistema non regge colle productional del marche del productional del marche del productional del

Secondo Atenco, la lunghezza era sette larglezze; fos'anche sei, sarebbe un eccesso. Le nostre gales son lunghe 145 piedi, e 176 i più grandi vascelli, mostrando l'esperienza che in lunghezza maggiore non ponno esser ben legate le parti, ed espongonsi a lentarsi ad un forte movimento, non potendo equilibrarsi sul centro di gravità; e a fattar iniziandolo i aresistenza dell'ezuqu, il l'egno va sul centro di gravità; e a fattar iniziandolo i are resistenza dell'ezuqu, il l'egno va

in tentenno.

Si pennò donque a un terzo sistema, stabliendo tre pontl o palchi diveraj, su tuta la inquêza dei vascello, disposti in andistro. I talamiti ceuquavano ii piano pià hasso verso prua, gii zigiti it medio, i tranlii il più alto verso poppa. Sc eisacuno ponerasi un cerco numero di rensi, orrispondenti agli ordini che si voleano stabilire nella galas i onde una bireme aven sei renni per partie, a due per ponte; nove una tireme, a tre per ponte; nove una interne, a tre per ponte; nove una interne, a tre per ponte; nove una di cerci e con discontine di controllario, anche quando Piutaro ci diec che Demetrie Poliorete, gena maestro di meccaniam millara, avea fatto fabbricare le sue galee a quindici e sedici ordini di rensi. Quelli più grandt non serviavan che di esmplice comparas, come il bacintoro di Voenzia, e la galera imperiale dell'urchi. Ma se non eran troppi i remignati nelle galee grossa, serieno stati troppo pochi nelle biremie triremi, mentre sappiamo che il erano fin ducentoquaranta, e molti al certo se ne richiedevano per cozzare collo syrone:

124 GLERRA.

Destandes (1) ammette che i tro ordini fossero disposii su ponti diversi; o questi ad anfatero, per la qual disposizione, se si supponga che ciascun piano sovrastasse all'inferiore soltanto di venti o trenta politici, una tricme verso peppa sono era che qualtro o ciuque piedi più elevala, che se avesse avulo un ponte solo. Non determina il munero dei reni per ciascum ponte, ma suppose dicio solo. Non determina il munero dei reni per ciascum ponte, ma suppose dicio solo. Non determina con civenti reni; il che ne darebbe teretal per la lori, numero conveniente. Rispetto alle navi di quattro, cinque o più ordini, e' coupleitura o postesse qui piano dividersi du deu o tre gradini pono si cressova la forza dei reni; anzi devandoli bisopara allungaril esteriormente, o afficiarco soi i reniganti. Poi questa quantità di gradini su tutta la lunglezza del bassimento impacciava il servito, si nella manovra, si en decombattimento.

Un sistema ancora diverso è proposto nella Bibliothique mititaire vol. III. Le navi ingiphe de Greci e latini ona aveano ponte, una solo un assito copriva la sentina, sovra cui eran posti i banchi de 'rematori, scoperti. I bordi mon erano elevati se non quanto facea mesieria protegree il remigante seduto, e tirando le navi poc'acqua, il punto d'appoggio del remo potea trovarsi a due piedi e mezo sona l'acona.

Quando si fecero hireni, si coperse meia della nave verso poppa; e così irematori di questa parte trovaronsi riaktati soppa gli altri, quanto il ponte su cui furnon posti. Certo nelle hirmi erano tutti allo scoperto: ma poichè i remiganti del primo e scond'ordine rano eguali, convieu direc che il ponte no fosse alto tanto, da lasciar posto ai remigi di sotto, riservandosi quella parte alle munizoni e provigioni.

Per fare una trireme si allungava il ponte per tutta la lungheza della galera, e verso popp formavasi una tolda più alta; col che dientava contrata o cotaphracta. I talamiti stavano dabbasso, ma coperti; i traniti erano sulla tolda più elevata; gli zigli sul resto del pone fino alla prua: cost trovanava fiertalmente sopra si talamiti, e più hassi dei traniti, allo scoperto come questi, e perciò armati onde combattere.

I dromoni più grandi dell'imperatore. Leone erano vere triremi, ch' si distinue affatto di amediori, i quali erano birmi soltanto. Sopra questi mette cento rematori, divisi tra i banchi interiori e superiori; sui grandi - si potra metterne denente più, deriguanta pel hanchi dalasso, cencinquanta per quelli in alto, per describe a la compartata del propositione del propositione

Ciò é (dice l'autore) chiaro, semplice, confurme alle proporzioni naturali dei associi di tale specie. L'appoggio dei remi più bassi era due e mezzo o tre picti sopra l'acqua, la quale altezza duvea scenare quando un bastimento avesegdi. Popte, e perciò maggior peso Sianvi dunque due picici le bocche della fila degli: algit doverano star quattro picti e mezzo di sopra; e quelle dei tramit, due co resto del ponte. Aggiungete un picte di bordo, si sopra delle bocche della degli della superiore; e averte nove picdi e mezzo per la massima altezza verso poppa, sette emezo verso prua.

Ma come si prova che i talamiti fossero sotto coperta? Gli antichi non fanno

(1) Essai sur la marine des anciens.

mentione degli tigiti o remiganti di mezzo, e pare designino due sole maniere di remit, quelli dabasso nolto corti, gli alti più lunghi e che più stancavano. Tuddide divisa chiaramente questi due ordini, senza darrei nomi i Pollibio rita li patco de' tranliti Arriano dice, che la flotta con cui Alessandro secse IT-daspe componessi di ottanta galer da trenta remi; e poco pol soggiunge che a quelle di doppio ordine fu fracassato l'inferiore passando il confluente dell'Idasse nell' Acesies, per non avera voltori tirirarei remit.

L'ordine dei zigiti e quel del traniti erano sovente confusi come formassero un solo, tutti essende sopra coperta; cei talamili non v'era comunicazione. In Appiano si legge che, una galera essendo satar rotta a flor d'acqua, il mare pentrò con tal impeto nella stanza del talamili, che tutti perinono, mentre i remi-gunti superiori, avvertiti in tempo, si polerono salvare. In un combattimento es-endosi appiercia il fuoco al plano superiore, questo divampara, mentre quel di sotto nulla non ne sapevano. Ciò prova che i talamiti erano rinchiusi sotto il uronte.

La trireme era il vero vascello di guerra nella sua perfezione. Ciò che lo sorpassava, non veniva che da certi incrementi, creduti utili; e Vegezio indica la facilità di ridurre una trireme a quadri- o quinquireme.

Per ridur una galea a quadrieme, credi io, davasi al ponte las allezza, che lasciasse prolinagne al di sotto i handri degli gilii. Questa parte del pante randra del satori handri degli gilii. Questa parte del pante rascara sava di tre o due piedi dell'altra lassiva cresceria a quattro e mezzo o cinque, peratone facile; colla quale le gelse peracuo aver quattro cediral di remissione Per far la quinquireme, formavanei tre ordiuli fra Talberto e la poppa, e due verso, la prora. Per quide el sei orditi, se ne devavano tre un sopra l'altro alla verso, attrettanti alla poppa, alti qualche piede più del primi. Per la settirme il ponte en divisio in tre parti : a quella verso prora ennu due fide fernai, a quella di mezzo tre, e due a quella di poppa: la parte media dominava quella della prora, e tro-vavasi dominata di quella della prora, e tro-vavasi dominata di quella della prora.

Prolongando un ordine di Dasso verso poppa, formavasi un'ottirene nella movieme opi pare avan te file. Si valuti i faltazzi di ciscum piano qualtro piedi etto politei, e el avranno quattordici piedi d'opera morta verso prora, e diciotato verso poppa; alteza no istanodianzia, e cui bastavano remi di quaranta piedi. Certo dovena esser difficili a maneggiare; onde vi s'applicamon tron al terno verso prora, e quattro verso poppa, Quest'uno dovette dimentiarasi nel terno verso prora, e quattro verso poppa, Quest'uno dovette dimentiarasi nel mello evo, giacche danno merlo da Andrea Doria d'aver il primo adottato quattro nomini a ciascum remo: I Francesi n'aggiunser un quinto, come si romeser\u00f30.

Essendo le triremi il vero legno da guerra, non altro intendevasi quando si pardara di vasceli col poter; altrimenti s'indireavano col nome particolare. L'atore crede non siasi mai andato di ilà dai tre piani, e che l'altre denomination indireasero disposizioni particolari. Sei pienei che al secondo e terr'ordine mettami dotti omini per remo, e che nelle navi di straordinaria grandeza dovenamen metter motti anche al primo, non si troversì strao che la galera di Tolmone Filopotto, a quaranta ordini, avesse quattronia remiganti (1).

Nell'esame della tattica navale antica conviene aver presenti due cose: 1. che essa non dipendea tanto dai venti quanto la moderna, essendo le triremi

<sup>(1)</sup> Veggni Jat., Archtologie narule. Parigi Didat 1810, 2 vol. Opera importante; me egli non sa come apiegaro le nari e niù ordini di remi, no conoses l'ipoteni di Melville, da molti apprezzats. Pero dipoi, libihi atempò Erkunden über des Secureren des allischen Stantes, valendeni di molte isertizioni recententate teoperta.

126 GUERRA

mosse meno dal vesto che dai remi; 2. che i vascelli combattevano un contro uno emotto dappresso, di modo che le evoluzioni non potene nessera de così variate nè così decisive come quando si manorra al largo e durante la mischia. Cò non ostante i combattimenti navali erano di tale importanza, che decisero delle guerre più spesso che ai tempi moderni, e riuscivano molto più sanguinosi dei notatri.

# S. 29. — Amministrazione degli eserciti antichi.

Gli eserciti non sono soltanto macchine da guerra, ma si compongono d'uomini simil agli altri, e non obbligati più degli altri a patimenti, di là da quel che porti la loro condizione. Vogliouo durque esser comandati come masse destinate a speciali operazioni, e governate come società ambulanti ; sacche perfetto capitano non è quel che ad un tempo non sappia e comandare e governare.

Amministrazione si chiama l'attuamento del governo nell'intento di soddifiare ai bisogni; e l'esercito ne ha d'uopo tanto più, in quanto che è privo della famiglia, stromento così conducente ad agevolare il retto ordine della città.

Dell'amministratione degli eserciti antichi non possiamo formarci couvenimite concetto, poiche Seconfone, Cesare, Ammiano ne parlarono pechisimo punto. Negli eserciti romani troviamo mentovato il guestore che corrisponde ai nestri impiegati dell'amministratione militare; ma d'ospelali nessun cenco. Sendonite nell'anabesti, dopo d'escritto il passaggio della prima catena dei monti Carduchi, dice: « Giunti al villaggio, vi al posero otto chiruppia perchè molti fertiti erano; ci fermammo tre giorni, avendo trovato molti viveri, raccolti per le provigioni del governo « Arrivati poi ai Trabisonda « imbarcarono su legoli che si frova-rono, le donne, gl'infermi, i maggiori di quarant'anoni, il bagagio inutite » Nessun altro cenno di madai e di medici in quel si criscostanzia raccodo di madai e di medici in quel si criscostanzia raccodo di madai e di medici in quel si criscostanzia raccodo di madai e di medici in quel si criscostanzia raccodo di madai e di medici in quel si criscostanzia raccodo di madai e di medici in quel si criscostanzia raccodo.

Arriano descrive il ritorno dell'esercito d'Alessandro traveno i deserti della Gorfosia, e gli stemi che dovettoro solirire: i soludi ammazavano le bevie da sona, dando voce fosser morte di fatica... Si abbandonavano salle viei mia ti eque che no potevano seguire l'esercito... Piaceto l'esercito da matatire, fatiche, caldo, sete, una quantità d'infermi ingunherava le strale, mentre l'esercito, sete, una quantità d'infermi ingunherava le strale, mentre l'esercitori de l'esercitori develtero ricorrere alla sissea cradetti: a me se in tempi ordinari si fossero usali speciali, l'autore l'avecbbe accemato, se non altro per giustificare se ora non vi as potes ricorrere (1).

Schbuce Politios is propogga come primo dovere lo spiegare gil eventi, e stiluppar gil ordini politici e morali dei generieri e i costumi e le inclinazioni, non
vi troviamo cenno d'ospedali. Per esempio, nella marcia d'Annialale traverso le
Alpi, dice che passacle a carampo alle falde per ristorare l'esercito, afinito
dalle faitche e malsino i, e pel ditetto dei viveri e la sordidezza dei corpi, molti
dalle faitche e trascuravano la asulte in quella pounta en intante faitche . . .
Annialae attese con somma diligenza che gil uomini ripigliassero coraggio e vigore
di corpo - N. Per tutta quella guerra di tante marcia per Italia, sono mai secennati spedali, nd detto che avvenisse di quei che si inacivano indietro. Deservicado poi giu futfani della legione, non fa econo di medico militare, pot ivel
campo è assegnato posto per l'ospedale, benchè 'l vi sia per gli armeoti, pei
carri ecc.

<sup>(1)</sup> Vedi un discorso di Blanch nell'Antologia militare.

Cesare, descrivendo la sollevazione dei Galli che trucidarono l'esercito romano, rammento in ercanti, l'intendente sai viveri; ma nulla dei manti. Anmiano Marcellino narrando la ritirata di Giuliano Apostato dalla Persia, ove egli stesso miliatva, parta della desolazione dell'esercito dopo bruciate le navi ; ma non un motto sugti infermi che dopo tal fatto dovean essere il peggiore ingombro d'un esercito, del quale egli fa spicarea i patimenti.

Dobhiamo accettare tal silenzio come una prova che ospedall non s'avez? ciò è più facile a credersi ove si rifletta che neppure le città n'erano proviste. Ma se abbandonavamia di caso i propri feriti, che doveva farsi di quelli dei vinti? che dei prigionieri? che di tutto il popolo conquistato? Qual serie di patimenti non ci rivita la sola mancazza di tale provedimento l

# S. 50. - Cambiamenti introdotti nella legione.

Dall'elà dei re fin a Mario poco vario la tegione per acconciaria alle circasanze : ma dopo che trovaronsi a fare con Piros, intriodusero qualche modificacione. Alla hattaglia di Tunisi, Regolo dispose, non a scacchi, ma un dietro all'altro manipoli di astati, principe i trais; per der pesso agli elefanti spintigli incontro dai Cartaginesi: ma non avendo lascisto a ciò intervatili bastanti, redulo il condusco, en dandò socolitico. Pere losse lo tiesco il motivo della rotta ciù fina li linea perpendionale; sociale giu defiani passanco; a tono l'orienti controli della di controli di controli di controli di controli di controli resisterano col serransi e oftrie una seba di sariase; Incontro al Parti, che mo combattivano per impulsione ma per forza individuale di lor cavallecia, hisoguava variare i modi; e a tale disposizione attribuiscono la rotta di Crasso, le vistore d'Attonio, di Trajano e d'Ariano.

Fondandos la composizione dell'esercito sopra gli ordinamenti civili, l'alteratione di questi si senti in quello. De prima Mario morto ricchie povore; ricevendovi pure la sesta classe, latche il militare più non fu onore edovere, nei strada necessaria alle magistrature: a latra distinzione non to nele la forza del corpo e la statura, nei si considero la ricchezza come pegno di fedella militare. Perirono così le antiche distinzioni fra i coso le antiche distinzioni fra i co-

Nel combattere contro i Cimri e Teutoni, che si batteano corpo a corpo con accia esizoloba, fio forza restingere, imanipoli per resecutare fronte compatta; s'incorporarono dunque i manipoli d'astiti, principie triari, formanione la corei dei sci centurie; e ogni dicci costituirano la legione. Tolle el divisioni inicari, i tre manipoli furon posti sulla fronte stessa, e ogni linea resto formata di corei timere; i veterani non selettero più noco ma alla testa; tutta la fanteria pesante si armò del piò, e vi s'incorporarono i vellti, lasciando l'ultizò di fanti leggeri a diverse nazioni suddite, come Mauri, Cretca, laberie co.

Sebbere per gli utitizili susistessero i melesimi nomi, i tribuni non ebber più il comando diretto della legione, ma il primipilo o primo centurione, cias-run de quali comandava la testa delle centurie, e nominava un lougotemente a sua sestita. L'aquila il no condidata, a l'primipilo, e colle altre insegre metterasi al centro della profondità di ciascuna coorte; e le file postele innauzi dicevansi antesignani, posto d'onore.

Le coorti stavano a venti picili di distanza, sol quanto bastasse per dar ricovero agli armati alla leggera, sicchè più non avea luogo l'antico maneggio di ricevere la prima fila battuta nella seconda, ma le truppe fresche s'insimavano tra le file. Fu con questo nuovo modo di coorte che vinsero Mario, Pompeo, Silla, Cesare.

#### S. 51. - Deterioramento dell'arte.

Augusto introdusse truppe stabili, in venticioque legioni perpetue a stanziale nelle provincie di frondiera, delle quali riserbo à sel li governo. Deperli o spritio militare che n'avva formato la forza, quando pià non fu tut'uno cittadino esolato; anui in quelle legioni acquarierate fuori si accettarono provinciali; mentre disprezando i soldati le arti della pace, divennero due stati distinti il bogghese e il militare. Sentativo estimento de il guadagno, riusierino fornidabili agl'ini-peratiori stessi che il soldavano, e il fecero e disfecero a capriccio, auzi moltipi-tarono gl'impacero e la guerare civile. Glà Tiberio laganvasi che non vi fossero volontari, e che mal si soggettussero alla disciplina. Caracalia accettando peri sottadino segni suddito, chè to lot via quel punto d'onore che rendeva i lagoni-trara nelle legioni rousane: senza riguardo gli accelero Prolo, Costantino, Giuliano e i successori.

Al tempo di Vegezio, la legione constava ancora di dieci coorti, ma dopo Adriano non i vebbe che cinque, e la cavalleria più non appartenere alla legione in generale. La prima coorte chiannavasi milliaria, composta di cinque centurie di discentivoruli nuomiti, e d'una t'urma di centorrendage corazzieri a cavallo: le altre coorti avevano cinque centurie di centuodici uomini, e una turma di sessantates cavali. Anche le armi si cambiano: cresce l'uso delle freccie de di giavellotto; il più ostito Valentiniano II più non è in uso, melà dell'esercito son saestieri e frombiblica.

Alfora le antiche armadure parevano troppo pesanti, troppo faticoso il pravare i campi oni sera, talché divirsasi menni ai Barkari, dice Vegatio - piuttosto come bruti che come uomini ». I gradi s'acquistarono per herighe, and opper mento ; il soldato più no mi gloriso dei suo poste quando lo vide accomunito ai Barkari; nono carevir in guerra ottenevasi impaghi civili, ma odi corregiore; e i veterani più non videro nello stato foro che un mesistre senza speranzo. Corruzione agli uni e soroagalimento sopi altri fu in divisione delle truppe giore, la ellera si gravi stenti del campo, soliche mai stenivansi animato ai respisague il nemico quando pensavano che i loro commilitoni marcivano in piugui oj.

Un de' maegiori segni di degradazione fu l'Introdursi di tante macchine attacate alle legiori i le quali movoramo alla mobilità, condizione sessuitale, e rendevano il soldato accessibile alla paura, dacchie non contava più sovra se solo. Le macchine al tempi repubblicani erano limiate agli attacchi delle città o dei trinceramenti o di qualche posto o ponte, come le artiglierie nostre di posizione. Le baliste, che Tacio pel primo accenna, forse farono introdotte sol quando le legioni si resero permanenti. Tal tegione (dice Vegezio) è munita di baliste monatte sopra carrelli, trati da muit, e servizi ciascamo da undici soladi della centuria cui essa appariene. Non servino solo a difesta dell'accassipamento, ma correctiva con catognita per la haciar pietre e darili. Le macchine che seguita-vano orizzontalmente, collocavansi sui fianchi e negli intervalti della prima limes i e altre tecevarsi dietro. Acode lann'avano marbolicamente.

Ne'migliori tempi i Romani fabbricarono ben poche fortezze; ma nella decadenza si protessero con frequenti muri e torri in tutte le parti. E non più all'assalto ma alla difesa pensando, spesso la legione si foggiò al modo della falange, massime per resistere alla cavalleria.

## S. 32. - Forze militari sotto gl'imperatori.

Augusto, delle quarantaquattro legioni dei triumviri, sole venticinque conservò, che colle milizie ausiliari somministrate dal re e dai popoli alleati, o arrolate tra' provinciali, o soldate tra' Barbari e siccome ajuti aggiunte alle legioni, furono da lui distribuite nelle provincie. Così tre legioni ebbe a guardia la Spagna, gnattro la Germania superiore, altrettante l'inferiore, due la Dalmazia, tre la Poionia, due la Mesia, quattro la Siria, due l'Egitto, e una l'Africa. Sebbene questa distribuzione ne' seguenti tempi variasse, il nerbo maggiore delle milizie stanziò sempre sui confini delle nazioni più bellicose, cioè lungo il Reno . l'Istro e l'Eufrate. Questi eserciti e tre grandi armate navali, due ne' porti di Ravenna e di Miseno e una nelle Gallie nel Foro di Giulio, ed alcune altre minori in diversi porti e sui fiumi di confine, vegliavano a difesa dell'Impero. A mantenere la quiete di Roma si destinarono tre, poi quattro coorti urbane di mille nomini l'nna, e sette coorti di vigiti; e per freno dell'Italia e sicurezza del principo si creò la guardia de' pretoriani. Questa contava in origine diecimila eletti soldati; poi fu da Vitelfio portata a sedicimila, e da Settimio Severo fin oltre sessanta; ma gl'imperatori seguenti, che costituirono una nuova guardia detta de' domestici, diminulrono il numero e 'I credito de' pretoriani, e Costantino li cassò e ne atterrè il campo.

Come il numero e la forza delle coordi pretorie, così variò quello delle legioni; venilcipure erano stoto. Augusto, trenta ne avera Adriano, e non sembra che gli altri imperatori ne tenessero mii oltre lo trentacinque; solo a' templ di Diociesiano, trentassetta. La legione rostuva a tierni d'Augusto seimila fanti; e ogni legione formava na piccolo secreto, con flunti di leggera e di grava ramente della considera della considera della considera della considera di accessiva di comenzi di superra e incente e dariello (11.).

Costantino, per desicirio d'impotire le rivolte delle militie, non solo tobes alle legionie le latto armi, na limitò il numero de fant la mille cinquecento; e sembrando ancora soverchio, fin nel secolo dopo riduto a mille. Ma forse non tanto la fora delle singules legioni, quanto altre circostanze concorsero a renderne cost facili e frequenti le sedizioni; imperiocche, a nulla dire delle cause della loro indicipitina; di imperiorio, considerando come per l'immensa setensione dell'Impero e per l'ordinamento delle legioni era impossibile faré a mi sengona occurre con tutti i loro impedimenti dall'irte o al Tamigi e dal Reno all'Eufrate, e come, per la frencia delle nazioni iminitorie e per le innessanti toro dell'imperatori, producento quanti e frontiere, farono cella recessità di insciar herritori, non si polevano squarità fer forutiere, farono cella recessità di insciar tanto dell'imperatori dell'imperatori della considerazioni dell'imperatori della considerazioni della consider

Da questa forse inevitabile stabilità de' quartieri, e dall'intrinseco ordinamento

(1) Garrers, Della condizione d'Italia, ecc.
DOCUM. Tom. II.

130 SCERRA.

delle legioni seguitò, che esse si riguardarano, non membri d'un solo corpo, ma un tutto distituto, e che quiodi avevano certi pariciolari interessa, e vivevano in la opposizione e rivalità colle altre; se una acclamava imperatore il suo capitano, o le altre, per non essere di ameno e per non vivera soggetta a principe non creato da loro, procedevano a nuova elezione; onde frequenti le usurpazioni quasi in oqui provincia.

L'innovazione di Cajo Marlo, per cul I proleturj vennero ammessi nelle legioni, diè occasione a' cittadini benestanti di tenersene lungi , mentre i poveri accorrevano in folia alle bandiere, sulla speranza di ricchezza e onore: e la milizia divenne professione degli scioperati e bisognosl. A questo aggiungendosi che ii numero de' cittadini era grandemente diminulto, che la mollezza, il lusso e il disamor della patria sempre crescevano, che i larghi possedimenti riducevano l'agricoltura în man degli schiavi, ne segui che, già a' tempi di Augusto, poche jeve si potevano fare in Italia: più scarse e rare in appresso, perchè e gii effetti di quelle cagioni continuavano, e gl'imperatori ancora del secolo iv preferivano per la milizia alla plebe urbana la rustica. Solo con ciò si può spiegare l'inopia di soldati cittadini nell'età d'Augusto e di Caio, mentre pure si sa che nel censo eseguito da Ciaudio nel 48 d. C. si noverarono, senza contarvi le donne e i fancinlli, sei milioni novecentoquarantaquattromila cittadini romani, tra cui quasi una metà atta alle armi. Ma tanto essi n'erano alienì, tanto intolleranti delle dure faticlie, sapevano tanto adoperare per esimersene, che non molto dopo il censimento di Claudio si veggono empire gli eserciti con leve ordinate tra' provinciali. Furono alle province nuove fonte di vessazioni, perchè i governatori e gli uffiziali parevano studiarsi di scegliere persone facoltose che per età o malattia non potessero militare, onde vendere a più alto prezzo le esenzioni (1).

Questo difetto di milirie cittadine parrea dovesse cessare quando la cittadinanza fo estessa tutto l'Impero; me e l'imperator poco confidavaso in nazioni disavveze dall'armi, e i cittadini novelli, per evitar ia milizia, le modesine arti usavano che gli antichi, e conor che averano a fare le sere per le stesse razioni o ne il escluderano o ne il dispersavano. Anche i principi d'amministrazione, o le dispersavano. Anche i principi d'amministrazione, più difficile il porre a numero gli escrelli col mezzo di reclute cittadine. Non optivano militare quiei che appartenessero all'ordine del curiai, ne l'oror ligituoli, nè que' molti che per essere ascritti ad un qualche corpo o collegio erano obbligati d'actun serviçio allo Stati; serano Italiano. Pario di colori ci colori d'allo mario di colori i, cioè alla parte maggiore degli agricol-tori (2).

Inottre gl'imperatori risquardavano l'obbligo di militare, non siccome personale del citudini atti all'armi, na siccome increne alle laro sossatzare; e perciò tassavano le provincie e 1 distretti in tale o tal numero d'uomini proportionato al loro estimo, e obbligavano l'possessori a somministrare soldati secondo l'entità del loro possedimenti (5), onde per la frequenza delle corrusioni avveniva » che si ammettevano negli eserciti comonia tali, cui il podrome non voleva per servi » (4). Accadeva inoltre assai volte che le provincie, le città o i possessori non potevano o non volevano somministrare gli tomini che da loro esigetiansi, oppore che gl'imperatori annavano fare sui sodditi guadagno o trare soldati da provincie bellicose (5). In tall casa, o le pro-

Cod. Justin. Ib. 17, eqs. 44.
 Cod. Justin. Ib. M. 64, 47.
 L. 6., e til. 65.
 M. C. Taroni 66, 44; Ava. Marcina. Ib. XXXLexp. 4, 14.
 J. 1.
 God. Theod. Ib. VIII. 48, 15.
 J. 1.
 Cod. Theod. Ib. VIII. 48, 15.
 J. 1.
 Cod. Theod. Ib. M. 18, 15.
 J. 1.
 Cod. Theod. Ib. M. 18, 15.
 J. 1.
 J. 1.

vince ponevano una graveza e a denaro conducevano chi volessa arruolaria, metodo che « fu poi tolto dalle radici, perchè roduva le viscere delle provincie « (1); oppure gl'imperatori tassavano le redute orna in venticinque, ora in trenta, ora in trentasei soldi d'oro o anche più, e ne esigevano il prezzo (2). Saggiuntes che non di rado bisopori, in difetto di liberi, comperare schaive a al francardi per militare, e che soventi si dava la caccia a vagabondi e malviventi per condannarit a servire siscono fernati nelle telonii (5).

Qual maraviglia se i nobili, per non militare con ribaldaglia, e rozzi e feroci mercenari stranieri, si tenevano lungi dall'armi, e se due uomini consolari de'tempi dell'imperatore Giuliano, e un altro grave scrittore del secolo v, el attestano che la professione dell'armi si riputava ignominiosa ?

Costantio sembra essere stato autore di marchiare con punture colorite indebelbi le man die siodati novelli, onde più agevolmente riconoscetti se abbandonavano le bandiere. A' disertori la morte; e si giunse fino ad accordare licenza d'uccideri impunemente (4). Alcune volte però le pone erano più mit, alcune si condonavano affatto, o sovente si specivano nelle provincie utilitali in traccia del disertori. Grosse ricompense a chi gil arrestava, e se schiavi la libertà: e severamente si puniva chi fomentava la diserzione o, mascondeva i disertori, sicche à plebei minanciavasi la bastonata, il lavoro forzato nelle miniere, la rilegazione perpetna; a' cittadini agiati la perdita di mutà delle solatane; ai colori la morte d'anche il funco (5).

Non era nuovo presso i Romani l'uso d'armi mercenarie anche straniere, ed era autichissimo quello delle milizie sociali; ma il comando era sempre riservato a Romani, e con diligenza si separavano e distinguevano i socj e i mercenarj dalle legioni, e le legioni sempre formavano il nerbo principale dei loro eserciti; e secondo quest'uso e con queste cautele Cesare soldò quelle coorti germaniche, le quali con rompere i cavalli di Pompeo gli diedero la vittoria di Farsalo. Da quel punto si vedono costantemente non pochi Germani militare a piè ed a cavallo negli eserciti e nella guardia degl'imperatori, che ve gli ammettevano per isnervare possibilmente quelle irrequiete nazioni, e procurar qualche pace a' sudditi con soldare e disperdere in diverse provincie i feroci che non sapevano vivere se non coll'armi alla mano. Tale pratica non trasse pericolo alcuno fin a tanto che non se ne abusò, e che i soldati cittadini superarono in numero i mercenarj; finchè, come avveniva sotto Trajano, « le legioni, perchè fedelissime, dovevano porre le loro tende lungo il vallo, onde difendere quello, e col numero loro quasi con forte muraglia frenare l'esercito delle genti » attendato nel mezzo del campo (6). Ma come la ripugnanza de' provinciali per la milizia, e la comodità di sempre trovare tra' Germani chi si lasciasse condurre per soldo, sedusse gl'imperatori; come sedotti ne furono molti capitani, che per usurpare l'impero non badavano a soldare innumerabili schiere barbariche; sempre più crebbe la difficottà di contenerti nella disciplina e nell'ubbidienza. Perfin Costantino, vincitore di tanti Barbari, soleva arruolare i prigionieri di guerra e i Barbari che sulle terre dell'Impero accoglieva; e « alcuni de' più chiari e nobili tra essi elevando agli onori romani, se li guadagno così che dimenticarono la patria » (7).

Si può credere che questa loro prevalenza avesse principio forse già dalla battaglia di Mursa (anno 550), allorquando « per essere in quella gioranta state

logorate quelle immense forze dell'impero romano, che bastato avrebbero ad ogni estera guerra e a produrre sicurezza e molti tirioni « (1), bisognò riporre ogni difesa dello Stato nella fedè e nelle forze di mercenari germanica.

Quanto male dal riexvimento di tanti Barbari, e nominatamente da quello dei Visigoti, derivasse all' Improre seguntamente all' Italia; come prima la difera, e poi anche il governo dell'Occidente venisse onninamente affidato a mercanic, continua gramatic, come uno Sveco, tiranneggiando hen quindici anni, quattro imperatori creasse, quattro ne facesse morire; come in uno Satio, che pur repredeva le coste di Barberia, tuda Spagna ei il Portogollo, tutta Francia e Breiagas, tutta Italia e gran parte dell'Austria e Ungheria e de jased vicini, non si potessero amarea tanti cittadini dai impedire che piccole nazioni Barbarichie occupassero quelle belle provintei; rome ne anche tanti amareaserin in tudi articole curpassero quelle belle provintei; rome ne anche tanti amareaserin in distractivi correnti; come poi negli Itali non fosse tanto d'amore e virtó da difeodere in un cella patria le sostanze e le vite contro un escreito raccogliticcio di venturieri, l'abbiam veduto nel nostre Racconto (2):

## S. 33. - Rassegna degli antichi scrittori militari.

Pertanto aecompagnammo l'arte e la sefenza della guerra dalla prima mer rezezza fila el grande splendore e la equivisi hi Greefa prima, in Roma poli midla vodemmo e nell'una e nell'altra decadera, talciè nuove genti sepravenuero an mutar le istitutori del popoli che non aveno più support riparare co le montare la questa coresa ci vennero nominati gli autori al quali ci aposgiammo; ma ora voglamo darila e conoscere più particolarmente, non ripetenzio ci che e il evenimo già nel Racconto, ma considerandoli unicamente dal lato dell'argomento che ora ci occusa.

Il più antico storico che c'informi delle fazioni militari è Tuctune, che prese parte alla guerra del Peloponneso, di cui ci lasciò la descrizione: uom d'armi e di toga, associa i cauoni e le applicazioni della tattica e della politica.

Lo supera in cognizione e pratica Sexoroxxe, che guidò la ritirata dei Diecinila e la descrisse; oltre alcuni trattati speciali di tattica, e le molte notizie che sparse nel suo romanzo storico della Cironedia.

Pousso si recè sul teatro degli avvenimenti per meglio raccontarili, e dall'amiciai adgli Sicipioni attinas noticia ice precetti. Da hi le guerre pomiche ci son presentate in len altro aspetto che non facciano i Bornani, rivetandoci Annibate qual foi, e le ragioni della decadenza di Cartagine. Già riferimmo di lui quanto basti per mostrar le cognizioni sue terniche e il retto giodizio. Trova superiore la legione alla faliange perche più mobile e per la riserva; commupue also guidio entri per avventura il desiderio di rendersi gnota ai Romani protettori.

SALLESTIO descrive militarmente la guerra contro Giugurta, conoscendo i si e chiaramente espone l'ordine obliquo adoperato nella battaglia sul Mntolo fra quel Nămida e Metello.

I Commentarj di Cesare sono l'opera più importante fra le anticlie; intelligibile però sollanto dopo che si conoscano le istituzioni militari e politiche dei Romani. Come tutti quei che narrano imprese proprie, si mostra parziale anche senza volerio; esalta il merito dei nemici per rereser lode a sè dell'averli vinti; ascrive a

<sup>(1)</sup> Ectaurio, Breziar, lib. X. cap. 6.

<sup>(2)</sup> Ivi (Yom, 11. pag. 791) parliamo delle mutazioni sotto gl'imperatori.

merio de 'suoi ulfitalil anche ciò che è dovuto ad accidenti o ad error dei me nici. Paysegur trova che non possono riestri utili se non a chi è già addottrianto nella guerra. La colpa è comune a troppi di quelli che trattano d'alcuna seicuna, speciale, e che espongono concisiamente ciò che per estè chiaro, senza immaginare che agli altri riustria osurro. Napoleone nella forzata quiede degli ultimi sono di anni, complescasi inchillare sulla guerre di Cesare o e delatra un comunento, bernai (1); e il suo ponte sul fleno era il testo sovra il quale si escritavano gl'ingeneri del secolo str (2).

Tito Livio, il più poeta fra gli storici, il più caro a leggersi, non mai risparmia le particolarità militari; ma con si poca esattezza, che non si potrebbero da lui dedurre tampoco i l'ineamenti generali delle hattaglic e delle spedizioni.

Uom' di guerra fu Giuseppe Flavio, che raccontò le ultime sorti della Giudea, istruendoci sulla tattica e la poliorectica dei Romani sotto gl'imperatori.

Sebbene Tactro studiasse piuttosto il cuore umano che le vicende esteriori, sono fecondissimi d'istruzione i racconti delle campagne di Germanico, di Corbulone, di Givile, di Tito, di Vespasiano e d'altri.

La racolla di stratagemus di Potarso ha pora scienza e pochissimo discernimento. Pasorviso e ce lascio hua migliore di janai di battaglie, inutili dopo mutata affatto le armi; ma egli conoseva per pratica la guerra, con buon senso giudica i fattu, de clevasi dia particolari ai osservazioni generali; ben classifica questi spedienti, che però talvolta sono assurdi; tolli poi da ogni tempo e nazione, con suo pessono rivirano peri fattamento un tempo dato. Quasi contemporario, Prontino, unon' consolare, fece la guerra nell'isola di Bretagna; Policino stava oratore tino, unon' consolare, fece la guerra nell'isola di Bretagna; Policino stava oratore quello è unomo di guerra, questo di studio, e abbraccia assai più che il titolo non remonetta.

Se su PLUTARCO noi recammo giudizio severo in altri punti, nol possiamo migliore quanto a gerrara. Nelle Vite del capitani abbondano a segno gli elfetti straordinari, che ci tolgono fiducia nel resto. Quando però ebbe alla mano buoni materiali, potè offirire huoni indizi.

Di Aniano abbiano un trattato della tattica dei Greci, la storia d'Alessauto Mogno, de un frammento della spetizione contro gli Alani, opere delle più importanti fra le antiche sulla scienza della guerra. Da generale consumato e da accorto politico ci rivala il disegno della spetizione di Alessandro, i mezzi suoi, le particolarità delle operazioni strategiche, l'ordine e successo delle battaglie.

Quando, sotto Alessandro Severo, si tornò a dar la preferenza all'arte greca, ELIANO serisse un tratatto della tattica del Greci, più ampio di quello d'Arriano, ma non più ricco, giacchè quel che aggiunge o sono formazioni o manovre inutili o ineseguibili, o teoriche senza senso, ignaro com'egli era dell'arte della guerra.

Da dilosofo la tratto il platonico Oxesaxono nella sua Scienza del generale (στρατεγικό λόγον); ed abbandonando i fatti di disciplina e tattica già datici dai precedenti, no possiamo apprendere la parte morale e l'osservazione del cuore umano applicata alla guerra. Vi parfa delle qualità del generale, della cura ch'ei debbe alla propria vita, del modo di sengliere le truppe.

GIULIO AFRICANO ajuta a conoscere le novità introdotte sotto Alessandro Severo, delle quali dicono egli fosse consigliero. Deplora la decadenza de' soldati

(4) Vedi Tom. II. pag. 406-458.

(2) Vedi indictro, psg. 106.

154 GUERRA.

e le neglette armi offensive, e « Se si pensase a rivestir i soldait monani di corazze od elmi alla greca, con pirche più lunghe, se si esercitasero a fanciare il giaveliotto con precisione, a batteris ciascuno da sel, nifine a gettarsi mell'occasione sopra il nemico, correndo a tutta lema e finché fosse sotto il tiro; certo i Radrair non resistrechero «. Cosi fi tafto, e si formano sei legioni in una specie di grande falange, più numerosa dell'antica greca. Egli paria del dio Pan come motto efficre sull'esto de combattimenti, producconò il terro ponico.

I truttati d'arie militare erresevano quando questa scadeva, siccome avvine delle poetiche. Per ordine di Viaterniano II, Vascario compose II più eumpituo, colie opere ora perdute di Catone, Correlio, Ceiso, Paterno, suppiendo all'especianza propria che gli manerata. E ben in mostra la varietà del suo silte, sovente occuro e confuso, e pien di ripettioni. Non che discerence le varie epoche della militar noman, comise gli usi di questi e del ferci. Continuamente egil depiara la decadema dell'arte, e richiama verso gli esempi antichi, quanto II bomani vin-dogni caso. ha sava didattico, distribulico la marira per tilale e capituli « acciocche gristrattori de glovani guerrieri possuno rintegrar l'onore della militalo romano coll'esempio e l'imitazione delle virth antiche ».

Nel I tratta della scelta degli osmini, del regolamento interno, dell'istruzione i diasuno, del filmto, del cavaine, della tattica elementare, del 'internationati, della positione e forma del campl. Sostiene egli che l'arte fu più della natura, o del riscervizio e le istituzio di diedero a Romania di che natura aveca al essi nogato. Espone nel II la differenza fira ausiliarje nazionali, e svoige le cause dei decadimento della militari romana; dal che passa a esporte ia compositiono di un esercito, d'una legione, d'una coorte: para degli avvanzamenti, poi dei trono della marchino della ingione qual era ai suo tempo, Gia credicani recessario supplire a leoraggio col giuramento spesso ripetuto, e ben diverso dall'antior d'irritio da Pollito, Dievax: 1 soldati giurno per Dio, per Cristo o per lo santo Spirito e per la maestà dell'imperatore, il quale dopo Dio der' essere il primo orgatto dell'amore o della recenzione dei popoji, di far di biono cuoro tutto ci che ad essi comanderà l'imperatora, non disertar mal, sacrificar la vita per l'Impero.

Quelle distinzioni cho indicano degenorazione, erano fin al ridicolo nelle truppe, ove si distinguerano ordinarii, augustales, faviales, optiones, tesserarii, campigeri, antesignani, metatores, beneficiarii, librarii, armatura displares, armatura simplares, candidati duplares, candidati simplares, principales, privilegiati, muniferes . . . e potrebbes i lungo proseguire.

Più luteressa il III, ove parla del manteninento e dei modi di conservat sani solati, delle marcie, del passo dei flumi, delle posicioni militari, delle precauzioni da prendere durante l'azione. Sorvatutto racromanda l'uso delle riserve, con trupie scellet, quand'anche ne dovesse restare indebito il i cropo di battaglia. Questo non debbe aver altro che un'azione generale per respingere o sbargalinre l'intinico. Se voltet disporre a curvo, a tanaglia, a sego qualche corpo, convien toglierlo dalla riserva, non mai dalla battaglia; o traendo il soldato dai suo posto, y reglettrele il disordine.

Sette disponimenti di battaglia riconosce Vegezio. Nel 1º l'esercito conserva la primitiva simmetria e sta parallelo al nemico; disposizione senz'arte né calcolo, possibile quando si vogita attaccar tutti i punti della linea opposta. Grando strage verrà da questo affrontarsi di due eserciti in tutta la lunghezza, se pur l'una,

<sup>(</sup>f) Vedi indictro, pag. 56-60 e pag. 72.

più prode e numerosa, non involga l'altra d'ogni parte, terminando di colpo la lotta. Ma anche quando uno si senta superiore, eviti questo modo, il quale obbliga una marcia generale di fronte, sempre difficilissima anche in paese piano. Il 2º è di collocare a destra le migliori truppe, assalir con queste, tenendo

momentaneamente la sinistra fuori dal tiro. Il 5º fa lo stesso colla sinistra; attacco più debole, perchè questa è più sco-

perta, atteso l'uso degli scudi.

Nel 4º le due ale attaccano vivamente e al tempo stesso quelle del nemico. mentre il centro rimane addietro: il che forma una tanaglia.

Il 5º non differisce da questo che per la disposizione delle truppe leggere.

che coprono il centro mentre l'ale attaccano. Il 6°, al quale ricorsero i grandi generali guando non fidavano sul valore nè sul numero delle truppe, consiste nell'assalire colla destra la sinistra del nemico.

mentre il resto si dispone in forma di spiedo, così Il 7º è il saper profittare d'una posizione, mediante la quale si possa resistere a truppe più brave e numerose.

Vol comprendete come mal determinate sieno queste distinzioni.

La parte migliore in Vegezio sono i consigli e le massime generali, contenenti principi sicuri, e che aucora n'on perdettero l'utilità. Eccone alcuni:

« Più avrete esercitato e disciplinato il guerriero ne quartieri, men pericoli correrete in campo.

« Non disponete mai le truppe in battaglia ordinata, che non ne abbiate sperimentato il valore con avvisaglie; procurate ridurre il nemico colla fame, col terrore, colle sorprese, più che colle battaglie, giacchè in queste la decisione sta alla fortuna.

« Staccate dal pemico più uomini che potete; ricevete bene tutti quelli che a voi verranno, chè guadagnerete più col trar nomini a voi che coll'ucciderli.

« Dopo una battaglia fortificate i posti, anzi che disperdero l'esercito.

· Il disegno migliore è quel che rimane celato al nemico.

« Coglicre le occasioni è arte in guerra più utile che il valore.

« L'esercito acquista forze nell'esercizio, le perde nell'inazione. Non guidate mai i soldati a battaglia regolata, se non possono ripromettersi vittoria.

« Chi rettamente giudica delle forze proprie e delle avversarie, di rado soccombe. « Il valore prevale al numero; una posizione vantaggiosa prevale talvolta al

valore. Manovre sempre nuove rendono formidabile un generale; condotta troppo

uniforme lo fa sprezzare. « Chi lascla i suoi sparpagliarsi inseguendo i fuggiaschi, cerca perdere la vittoria.

« Secondo sarete forte in fanteria o in cavalleria, procuratevi nn campo favorevole a questa o a quell'arma; e l'urto maggiore parta da quel dei due su cni fate maggior caso.

· Deliberate con molti ciò che in generale converrebbe fare; decidete con pochissimi o nnche solo su ciò che dovete fare in ciascun caso particolare,

I grandi generali non danno mai battaglia se non tratti da occasione favorevole o dalla necessità: più scienza si vuole a ridur il nemico per fame che per

Il IV e il V libro, dedicati alla fortificazione e alla marina, più non son oggi applicabili.

Della castrametazione trattò Igino, estranio esso pure all'arte della guerra.

Gli scrittori successivi attestano più sempre la decadenza. Un interesto propone all'imperatore Anastasio un sistema per difendere dalla cavalleria barbara la fanciria; ed è di porre davanti ai soldati della prima fila di tutto il quadrato, de' cavalli che portino cannoni, cioè piccole travi munite di punte all'estremità, che piantavansi in terra davanti ai soldati, sicchè rompessero l'impeto de' Barbari assalitori. Potrebbe attestarsi la degradazione più eloquentemente che con tale rimedio?

Nei tardi giorni, l'imperatore Leone VI (886) compilò le Istituzioni mitivari, serie di precetti a modo d'aforismi e numerati, alcuni de' quali degni di meditazione. I suoi ordini di battaglia sono chiari e con manovre ben pensate, che non si trovano in verun libro dogmatico o storico; come ci trasmise molte cognizioni tattiche, le quali altrimenti ignoreremmo. Molto si serve, e lo confessa, dello Strategicon dell'imperatore Maurizio, scritto tre secoli innanzi, in 12 libri e senz'ordine; del quale manca pure Leone.

Degli aforismi suoi giova riferire alquanti:

« Meutre disponete l'esercito in battaglia, copritevi con truppe leggere per celare al nemico le vostre disposizioni. Cercate piombare su lui prima che siasi affatto ordinato, e facile vittoria riporterete.

" Profittate dei boschi, dei dirupi, delle cavità delle valli per occultarvi parte delle truppe, che inaspettatamente piombino sui fianchi e alle spalle degli attaccati.

« Collocate la cavalleria sulle ale, e la fanteria regoli la marcia in battaglia sopra la coorte del centro ove si trova il generale.

« Diffidate dei movimenti di ritirata del nemico, che sovente sono un artifizio per trarvi in inganno.

« Vinti, non disperate, ma non avventuratevi a nuove pugne prima di dare ai soldati il tempo di rintegrar il coraggio. Se Dio vi dà la vittoria, non vi trattenga quel tristo adagio Vinci, ma non vincer troppo; anzi profittate di tutti i vantaggi, e inseguite il nemico finchè totalmente distrutto.

« Partecipate (1) in ogni occasione alle fatiche e stenti di quelli cui comandate, e incoraggiateli colla presenza, coi discorsi e le cure. Se si patisce carestia nell'esercito, restringete la vostra tavola, e date esempio di frugalità: i costumi vostri sieno modello agli altrui.

« Badate che al vostro esercito non manchi il necessario, altrimenti non si manterra la disciplina.

« Fate da padre ai soldati; mettete nei discorsi e nelle azioni un'aria affabile, buona, se pur la necessità non vi costringa ad essere severo. Siate giusto e moderato ne' castighi, infliggendoli senza collera, perchè non vi rechino alla crudeltà, ma inflessibile quando il caso lo richiede. Sopprimete le sedizioni sul principio, acciocchè aumentando non divengano senza rimedio.

« Deliberate con circospezione, ed eseguite senza ritardare per paura d'inconvenienti che v'entrassero in mente. La prudenza troppo raffinata nuoce.

« Comunicate i vostri divisamenti a pochi discreti, e spargete rumori contrari, acciocche i nemici, informati dalle spie, prendano provedimenti falsi, se credono; o non credendo trascurino le precauzioni, e voi possiate sorprenderli facendo da vero quel che avevate finto.

« Un animo fermo è eguale nella buona fortuna e nella trista. Prende consiglio dal tempo senza inorgoglirsi del buon esito, nè avvilirsi per contrario. Chi s'abbandona a gioja smodata, facilmente è oppresso dal dolore.

<sup>(1)</sup> Egli parla sempre al suo generale

- « Sarebbe mal sicuro valersi sempre delle manovre e delle astuzie medesime benché fortunate.
- « Se arriva qualche sinistro, guardatevi dal lasciarlo scorgere: sta dalla prudenza del capo il nascondere ai soldati ciò che ne abbatterebbe il coraggio.
- « Se sospettate che alcun dei vostri dia avvisi al nemico, mostrategli confidenza, e indicategli il contrario di quel che avete in mente.
- « Se i disegni vostri son noti al nemico, bisogna desisterne o prendere altre vie, o canciarli affatto.
- « Non converrebbe s\(\text{loggire}\) il combattimento per rumore d'imboscate o di cospirazioni, vengano da vostri o da nemici. Neppur voglionsi sprezzare; ma seuza cangiar nulla delle risoluzioni vostre, prendete le precauzioni migliori per guarentirri dalle trame.
- « Se sul punto d'un'azione potete persuadere ai vostri che il nemico fu vinto altrove, ranimerete i timidi. Eccellente augurio è il nome di vittoria.
- Se il vostro esercito è battuto, non investite di rimproveri e ingiurie le persone, abbastanza sfortunate dell'esser vinte. Nulla più nuoce, perchè scoraggia.
   Al contrario si debbono consolare e rincorare con buone speranze.
- Se nel corso delle vostre operazioni qualche sedizione accade, talora giova dissimulare, e differir a punire quando sia finita l'Impresa.
- « Assai sgomentereste l'inimico se, dopo un combattimento, poteste sepellire i vostri morti, e solo i suoi lasciare sul campo donde poi vi scostaste. Per farlo con sicurezza, accendete i fuochi da una parte, e fate la ritirata dall'altra.
- « Per rendere sospetti i principali d'un paese e seminarvi discordie, vuolsi, no dare il guasto, risparmiare i lor terreni e mostrarne rispetto con lettere o altrimenti; rinviare i prigionieri con commissioni secrete per essi: il che ripetuto, ner quanto sin finto, non mancherà di far sospettare intelligenze con voi.
- Renderete puro sospetti i disertori vostri se farete loro giunger lettere, per le quali appaja che gl'inducete a un tradimento contro il nemico, designandone il tempo e le circostanze. Sorprese queste, saranno tenuti in arresto; se le mostrano essi medesimi, si diffiderà di loro.
- Quando assediate una piazza, potete guadagnar gli assediati col far gettare lettere attaccate a freccie, promettendo conservarne i beni e la libertà se si rendono, e facendo dire la stessa cosa dai prigionieri che si rimandano.
- Non vi lasciate pigliare alle buone parole del nemico, nè eludere dalla sua ritirata. Pensate sempre ch'egli divisa i mezzi di nuocervi, e che i suoi passi nossono confre lacci pericolosi.
- Tutti i luoghi proprj ad imboscate denno aversi sospetti; non inducetevi facilmente a inseguire per quelli i nemici.
- se al momento dell'attacco ordinate che gl'infermi o malaticci o quei che luano cattivi cavalli sieno separati, tutti i vili faran le mostre d'esser mulsani o mal montati. Così li consocrette e manderete in qualche fortezza, o il lascierete a guardia del campo.
  Il tempo di guerra non è tempo di riposo. Prima della pace non v'è mo-
- mento in cui trascurarsi. Attenti dunque a ogni passo del nemico; sventate le sue astuzie: fatto il male, non si può più ripararvi.

  « In tutta la vita siate franco e sincero; solo in guerra vi domando astuzia e
- in tigita la vita siate franco e sincero; solo in guerra vi domando astuzia e finezza.
   · Gli armistizi o gli accordi non vi rendano negligente; anzi raddoppiate di
- Gli armistin o gli accordi non vi rendano negligente; anzi raddoppate di vigilanza e d'oculatezza. Se non voi, il nemico può mancare alle promesse, ed è vergognoso per un generale il dire Non l'avrei creduto.
  - « Non fidatevi de' disertori nemici, e massime di quei che si gettano in una

piazza assediata. Forse mirano a metter fnoco, e mentre si attende a spegnerlo, il nemico profitterà per impadronirsi.

- Nelle trincee e nella disposizione del campo, non fidatevi tanto da trascurar il resto. Dio è la prima vostra difesa; dopo lui, non i bastioni ma l'armi vostre.
- 1 resto. Die e la prima vostra diesa; dopo lui, non i nastoni ma i armi vostre.
   Terrete i soldati disposti a combattere in ogni tempo, notte e giorno, hello o tristo cielo: mai non si può dire Non ho di che temere.
- Quando non siete occupato, non lasciate i vostri nell'ozio, sorgente di torhidi e sedizioni. Un generale accorto tien sempre all'erta le sue truppe, occupandole in esercizi o lavori: ciò mantiene e cresce il vigore, mentre l'inerzia lo fiacca.
- « Natura forma pochi uomini prodi e generosi, ma l'abilità e le cure del generale possono renderli talt.
- diova l'aver una causa buona da sostenere. Chi respinge un aggressore ingiusto, ha per se il cielo; chi imprende guerra mal fondata, deve tutto temere dalla vendetta divina.
- Se adoperate truppe forestiere, sieno men delle vostre, massime se difendete il sese vostro, giacche altrimenti potrebbero impadroniresen. Quoi che rendono il servigi a danaro, possono per maggior somma volgersi contro di voi.
- Dal princípio della guerra vuolsi levar prephiere a Dio per chiedergli assisenza, acciò ne salvi dai grandi pericoli, e c'ispiri quel che converrà. Essendo le nostre braccia stromenti ch'egli adopera secondo la sua volontà, non possono riuscire che col suo ajuto. Egli è il Dio delle battaglie, e dà la vittoria a chi gli place.
- « Se volete una bnona pace, preparate la guerra. Più sarete in grado di sostenerla e spingerla con vigore, migliori renderete le vostre condizioni, e obbligherete i nemici ad accettare le da voi offerte.
  - « Deliberate con molti, risolvete con pochi o solo, eseguite subito.

più tranquillo, nè distratto dal tumulto diurno.

- Alessandro, interrogato come in si pochi anni avesse terminato tante e si importanti imprese, rispose: Col nan rimettere a domani quel che potevo faro oggi.
   La notte è il tempo più acconcio a meditar le cose di rilievo: lo spirito è
- Prima di coricarvi e di darvi al sonno, richiamatevi ciò che potete aver ommesso, e pensate a quel che avete a far domani.
- Cominciata la guerra, prescrivetevi di condurta sin al fine. Sarehbe vergona il venirsi a riposare senz'averla compita. Il nemico vi sprezzerebbe, credendo non aveste potuto altrimenti.
- Nobile e di grand'utile è l'arte della guerra, per cui sovente si riduce il nemico senza combatterio. Si studii dunque con attenzione.
- Bello è il vincere seruza nulla arrischiare, affamando e bersagliando i memici. I temerarj che riescono con colpi di fortuna non sono ammirati che dal volgo. Imilate piuttosto quelli che debbono la riuscita all'accorqimento, soli degni di Iode. Assicurate sempre le vostre imprese il più che potete: vinta una volta la fortuna, la conserverete dalla vostra.
- Modestia e continenza sono qualità necessarie a gente di guerra. Non si porti all'esercito che il puro necessario: il lusso ammollisce e corrompe. Vergognosissima è la dissolutezza, cho snerva il corpo e afflevolisce lo spirito. Pertanto i capi del vostro esercito sieno immuni da un vizio, che rende incapaci di comandare.
- « Se alieno da cupidigia e avidità di guadagno, acquisterete la stima generale e l'amor de' soldati; e quando vi amino, si daranno con zelo alle fatiche.
  - « Buon generale non è quel che fa bene gli affari suoi, ma quel che vigila

alla salute di tutti i dipendenti. Non lo scegliamo perché pensi a se solo. L'obbedienza cieca che se gli rende, vien dalla confidenza che in lui si ha,

« Se volete che i soldati vadano volonterosi alla battaglia, bisogna aver gran cura dei feriti.

Quando Iddio v'abbia concesso la vittoria, se i nemici domandano la pace,

non bisogna impor loro condizioni troppo gravose. Pensate che la fortuna è incostante, e da oggi a domani un nulla può canglar faccia alle cose, Potrete ingannare i nemici mostrando far cosa contraria al vostro divisa-

mento. Se per esempio, essendo al cospetto, fingete di trincerarvi o d'eriger un forte sopra un'altura, crederanno vogliate rimanere; e mentre s' occuperanno a far lo stesso, potrete attaccarli o ritirarvi alla sorda,

« Potrete far correria senza molto pericolo nel paese del nemico, o sorprendergli un posto, col vestir i vostri alla foggia de' soldati suoi e de' terrazzani : e se è in mare, servendovi dei vascelli presi, o imitando la costruzione dei loro c le bandiere (1).

« Col danaro si può spesso liberarsi dai nemici senza combatterli, eccitando un altro popolo ad attaccarli. Così s'indeboliranno e distruggeranno a vicenda, mentre voi, conservate integre le forze vostre, rimarrete superiori.

« Un generale, oltre la scienza dell'armi, dev'esser raccomandabile per la

nobiltà delle sue azioni. « Ne' pubblici affari bisogna abiurare ogni nimicizia, e badar unicamente al bene dello Stato. L'anima grande sa dimenticar le ingiurie personali di cui po-

trebbe vendicarsi. · Studiate il grado di coraggio e la capacità dei vostri uffiziali, per valervene

ove meglio possono giovare. « È mestieri che i soldati trovino la lor vita piacevole, riempiano con ila-

rità il loro dovere, ed abbiano pazienza nelle fatiche. Questo è il miglior augurio di buon successo. « Chi vuol far tutto da sè, mostra esser poco pratico: e consumereste il tempo nelle minuzie. Non intrigatevi delle faccende de' vostri prefetti, e solo vegliate

perchè le adempiano esattamente. · Se sorprendete una piazza, o la prendete colla scalata, aprite una porta

per dar uscita al nemico. Se potranno salvarsi, non penseranno a difendersi. Bisogna evitar di combattere con disperati. · Se volete far sapere alcuna cosa segreta, prendete una tavoletta, su cui

scriverete quel che v'importerà; di poi, ricopertala di cera, mettetevi cose da nulla, e che non dieno sospetto. « Se un grosso di nemici vuole, durante il combattimento, forare la vostra

linea, lasciategli il passo libero; in appresso l'assalirete nlle spalle, e lo romperete più facilmente. « È buon metodo il riunire nel combattimento i parenti o gli nmici; l'attac-

camento degli uni per gli altri li porta a soccorrersi a vicenda e mostrar più Finchè si tien testa al nemico, può sperarsi la vittoria; voltato il dosso,

più speranza di scampo. · Quando siete lesti a combattere, se il sole splende, brandite tutte le armi,

(1) Not 1672 elecus trappe francoi restica all'in el modo atenute partici della liste e, c arriche fette lumber electrosticone a fine de prime green, fine passare i sun milla centili, cincente con en serre greente diverse traspetti del manicio , colomandento il poliver in in prope, se elecus , relectada trappe el reversero il enumentante, ingananda di parlare, linggiari da liste, con avene giorita serreri la resiliente parte ll'estiliere di lacumbarg, documbi nella accestati, giante la barriera, per fernito qui el territorio a contrologico portere il califa, jugonza fine care anores passati.

140 GUERBA.

spade nude, lancie, brochieri, affinche il loro barbaglio ispiri terrore. Quando verrete alle mani, sia gridando e con fracasso d'armi.

» Se l'esercito è composto di fanteria e cavalleria, abbiate cura che la vostra caracteria leggera si eserciti alle frevcie, e la fanteria leggera alle fionde; entrambe a correre per ogni sorta terreni; la cavalleria salti da cavallo e rimonti leggermente; stiasi sempre preparati contro il nemico.

 Quando una flotta mettesi in mare, nessuno sappia dov'è diretta nè per qual cammino. Si scriveranno gli ordini in una lettera suggellata che si darà al capo, prescrivendogli di non aprirla che in alto mare a data distanza, e vi troverà le sue istruzioni seuza che i nemici possano esserne istruiti.

• Io vi considero come il medico d'un gran corpo, cui dovete preservare da malattic con savio regime. I mali che lo possono attaccare sono l'ozio, l'intenperanza, la voluttà, il lusso, l'avidità di guadagno, le supersizioni degli augur; e d'altre diviuazioni remote dalla vera pietà e che sovente ingannarono gli spiriti creduli :

# S. 54. - Il Generale.

- Di Onesandro non recammo alcun che, siccome femmo degli altri, perchè ci pareva degno di trattazione distinta il soggetto da lui nianeggiato, qual è la scelta e la qualità del Generale. Or ascoltiamolo:
- Cap. I. Della scella del generale. « La dignità di generale non sia privilegio domestico come il sacerdozio, ne riservata ai ricobi come la presidenza degli spettacoli, ma data al merito personale. Sia egli continente, sobrio, temperato, massajo, faticante, jugegnoso, di età mezzana, eloquente, generoso, padre e di casa illustre. ...
- La gioventù corre a leggerezze, la vecchiaja a debolezze. Il generale troppo-giovine fallisce per temerità; il vecchio per lentezza. L'uomo nel vigor suo fe già sottentrare la ragione all'impeto. Il generale che unisce la forza dello spirito e del corpo, può ineglio formare ed eseguire i suoi divisamenti.
- Gran caso fa al soldato la reputazione d'un generale, fidandosi nelle cure e promesse sue, amandolo, segueudolo, certo che correrà gli stessi suoi pericoli.
   Dall'eloquenza molti vantaggi trae il generale: cersuade il soldato a sorez-
- zare il pericolo e cercar la gloria; la sua voce ha più forza che uon il suono di tutti gli stromenti; consola e rinvigorisce il soldato ne' disastri.
- Le truppe mal soffrono di vedersi comandate da uom oscuro; e le qualità che noi richiedemmo, più naturalmente son frutto dell'educazione data a persona ben nata, che a gente di basso stato.
- » Sc, a merito pari, dovess'io scegliere fra il ricco e il povero, preferirei il primo; come tra l'armi preferirei quelle d'argento e d'oro al ferro, se fossero buone contro il nemico. Si riunisce il lustro alla bontà.
- Il comandare non è da mercanti, banchieri, usurai, per quanto ricchi. Chi pensa solo al guadagno, difficilmente avrà elevatezza d'animo e cognizioni da ciò, non occupandosi che di danaro e traffico.
- Però la nobiltà non è indispensabile a un capo; e persone di condizione inferiore ponno essere dotate delle qualita proprie al comando degli eserciti.
- In ciò nou si dee tanto por mente ai meriti degli avi, quanto ai personali: ne quei degli avi suoi salverebbero lo Stato. Fortunato chi unisce il merito alla nascita! Il generale che n'è sprovvisto, s'ha da presunere che cercherà adempire i suoi doveri più attentamente di quello che conta trionfi nella sua famiglia, e

superbo della gloria avita, la riguarda come un diritto ai favori della fortuna

senza curarsi di meritarli....

• E desiderabile de a tali qualità il generale congiunga politezza, affabilità, felle accesso, e molto sangue fredòrgo evitare l'eccesso di bentà, di cui il soldato abuserable, e di severità che il farebbe essoo. Nel far promozioni, guardi a persone di cui conocci il coraggio, la fodelta, l'amor di patrica di poi più badare alla ricchezza e alla nascita. Seelgansi au infitziali i nobili e ricchi, perchè i loro emi possono venir d'ajudo all'evercio quando il danari mancassero; pi cella li-beni possono venir d'ajudo all'evercio quando il danari mancassero; pi cella li-losi, standone garanti coll'avere. Sempre però si presuppongono i talenti e la capacità ».

Cap. XXVII. Rifessioni per un generale prima e dopo la battopita. « Un buon capo dee nel suo spirito dispor le truppe, l'armi, l'capitani di cui vuo servirsi, i luoghi ove collocarii, e la disposizione degli attacchi. . . prevelere i casi possibili e del suo esercito e del nenico, per secgliere la disposizione meglio confacente alla presente situazione, e avere sedelenti pronti a domi caso.

« Se il nemico sorrasta in cavalleria, scelgasi luogo rotto, montagnoso, difficile, e si schiri la mischia generale prima d'esservi arrivati. Si hascino guardie nel campo si per assicurare gli equipaggi, si per impedire gl'insulti che il nemico farebbe sacendoli indifesi.

 Non si può nè lodare nè biasimar sempre il generale che taglia la ritirata au osercito, distruggendone i ricoveri o i ponti, per indur i soldati a comhattere nit vigorosi nell'alternativa di vincere o morire.

• Ogni impresa di gran rieschio è piuttosto da temerario che da savi
çe l'esciu dipende airi dal caso che dalla prodenza. La vittoria portata da temerità non nue difiende nei dal caso che dalla prodenza. La vittoria portata da temerità non nue lo dia impresa, giacchie se riescomo polo trarsene gran vantaggio, se falliccono, le conseguenze non possono esser gravi. Ma disapprovo il mettere un escretto intere sul trar d'un dado.

 Sovratutto disapprovo quelli che avventurano un affare, il quale uscendo a male fa più nocumento, che non utile il venir bene; non potendosi mettere in bilancia un mediocre vantazgio con un disastro totale.

« Se però l'esercito fosse a tale da dover perire anche senza dar hattaglia, convien arrischiare l'unico spediente che resta, e togliere al soidato ogni mezzo di ritirata, non lasciandogli speranza che nella vittoria. Quando la perdita è inevitabile, val meclio soccombere combattendo.

« Oltre le disposizioni meditate e anteriori al giorno dell'azione, ve n'ha che bisogna determinare sul posto e secondo le circostanze. La presenza di spirito dee formarle; qualità che il generale non acquista collo studio, ma è un dono.

Tali movimenti sono d'effetto tanto piu sicuro, quanto meno aspettati.

• Possiamo paragonare il generale che divisa il suo piano di campagna, al piloto che, dovendo intraprendere un viaggio, traccia in prevenzione la sua corsa; ma se si getti improvisa procella, conviene che' ecda alla violenza sua, cambiando corso e manore per salvare il legno. I grandi pericoli non danno tempo di delibèrare, covine riprarari all'istante; un imbuto di rificsione manda a ruina.

• Un generale debbe aver rigurardo alla propria vita per conservazione del-fesercito. La temetità conviene ai soldato, non al comandante. Egli deve presentarsi alla battaglia con precauzione, non esporsi senta necessità; operar colla testa, non coi braccio. I vantaggi ele portebbe trarre dalla sua forza personale, non equivalgono agli senori a cui getterebbe la sua perdita. Da his iemando gli ordini, d'altro non deve occuparsi. Sarebbe conse il piloto che durante

la procella lasciasse il timone per tirare una gomena o far ufficio da marinaro....
L'intrepidezza è necessaria al generale, ma congiunta a prudenza: può mostrar
l'una al soldato, e nascondere l'altra. Des saper perire coll'essercito se non v'è
scampo; dee procurar di vivere per ajutario ad operare e a raccogiere allori. La
morte d'un generale portò sovente la perdita d'un esercito vittorioso...

- Ritiratosi dalla pugna, prima sua cura sia di rendre granie agli Dei oi saccilità e lo cerinonio consuelte, riservandosi d'adempiera ! Vota la luogo e todici le cerinonio consuelte, riservandosi d'adempiera ! Vota la luogo e todici porto Di poi cerchi quelli che si segnalarono o si condussero male, per distribuire noori o biasina. I distintivi onoritici che un generale concede, sono different secondo le nazioni e gli usi degli eserviti. Ordinariamente à un'armadura intora secondo la levatura di quei che le menitarono. . . . Bello sarà l'esercito dove la rleompensa e la municione sarauno lo stipenio delle azioni.

Ordinariamente si permette all'esercito di saccheggiar gli equipaggi o il campo o la città presa, se pur non siavi ragione di vietarlo: la speranza del guadagno anima i soldati ad operar con più vigore. Il cacciatore permette pure a' suoi cani di partecipar alla preda; perché non al soldato?

 Non sempre è concesso al soldati saccheggiare dopo la vittoria; nè principalmente d'appropriarsi i prigionieri, la cui vendita spetta al solo generale. E so fa mestieri danaro per qualche impresa o per la sussistenza dell'esercito, il generale può attribuirsi tutte le prede.

Se la guerra pare sia per durare, si farebbe male ad uccidere i prigionieri, principalmente quelli elevati in diagnità, quandi rache gil allesti i bichetesero. Abbiasi riguardo all'incostanza della sorte, che talora si diletta di rovinare chi del suoi favori abuso. Serbando i prigionieri si procaccia su mezzo di cambiaril risco con quel del nemico, o con una piazza: gil s' impediace anche di maltrattare quelli ch'esso prese, notemboli minacciar ranorresse.

« Sofferte fatiche e riportata vittoria, conviene dar riposo e feste al soldato. Queste dolcezze gli fanno sostenere con più coraggio i nuovi stenti.

Abbiasi gran cura di sepellire i morti; n\(\text{i}\) la fretta o il pericolo sono scuse valevoli a dispensarsene. Olir'essere un dovere, \(\text{e}\) una soddisfazione a chi resta, ed ogni soldato vedrebbe con dolore mancar di questo riguardo a' suoi camerati che vide combattere e morir da prodi, e temerebbe eguale obbrobrio per s\(\text{c}\).

• In caso di disfatta, il generale dee procurare di raggomitolar le truppe, consolarle, divisar i mezzi di riparare alle perdite. Spesso dopo la vittoria il vincitore si rallenta; e il disprezzo del nemleo produce negligenza. Così una disfatta può nascere da una vittoria.

 La sventura rende prudenti. Il generale che sempre prosperò, ignora come riparare alle disgrazie. La paura a proposito può servir di sienrezza. Il dispregio del nemico move da folle temerità, cui si può soccombere ».

Non ci rincresca d'esserci così a lungo badati con Onesandro, giacchè meritano esser tolte in considerazione i equalità del generale, attenoche la storia si pochi ne olfra degni del nome di grandi. Certo le circostanze qui influisono cone sa tutto il resto, e sezna le guerre della Rivoluzione non sogrena questi illustri marescialli, ed il sommo cui essi facevano corona. Ma l'impube doicircostanze covinence che trovi disposta in materia, e qualità personali, de doicatione tale da poterne uscire un grand como. Talvolta egli si il principe stesso, metterlo in rapporto coll' ordinamento civile, perparal l'eduzzazione, daditarci le leggi, assumersi inicra in responsabilità, come llimitato tien il potere. Se al contrario è suddito, eccolo legato a mille convenience mell'stacra i suoi piani e nell'effettuarli, limitato nei mezzi, costretto a valersi degli stromenti quai gli sono somministrati.

Laciando i tempi favolosi e gl'incerti, ove del capitano non e è presentiata che la qualifà men risvante, il valor personale, chi primo ci compare colle doti più desiderabili è Senofonte, e non già per qualche grande vittoria, ma per la redda interpidenza e l'illuminato accorgimento con cui diresse una riturta attraverso a seicento leghe di passe nemico, variatissimo, rotto da canali e da grandi flumi, e inseguito da forze molto superiori.

Di Epaminonda compendió il merito Cornelio col dire che la sua patria era cocura vastud i die, é dopo lai occura tormò, mentre, lui comandante, pobl vin-cere ben due volte in campale giornata gil agquerritissimi Spartani. Non consiste tanto il merito son nella strategia o negli ordinamenti che diche alle falangi e all'attacco, quanto nell'aver ritemprato al cornegio l'animo de' suoi Telani, dalla lunga servitia dilbidi. Questo sara sempre il pirimo ultiloi chi chi s'assuma il territori.

ribilissimo incarico di guidare un popolo risorto.

Alla sus escola erais formato Filippo Macedone, più che per le viltorie, famose per aver septup repparavi i sa su nacione con una mova disciplian. Poble profiltarne Alessandro, che al conzagio personale, agli stromenti procaccianigi et dal pader, unitri electraciano di Aristotel, saton che non l'ammiriano menti le sue viltorie, che per la magnanimità, ogni qualvolta passioni non l'accettase longotementi, colpa la composizione di quell' esercito e la prosperità. Gli errori che commise nell'invadere a tempo inoportuto l'India, giu mostrarono la necida delle organizioni geografiche; ma egli l'avva già sentità, pichie conducera secouna specie di Salto-maggiore, desitanto a raccogliere d' ogni sorta notizio. Per estimare al vero il suo mento, bisognerobbe averto voduto a fronte d'un nemico accuertino.

L'ave outo diroutare le terribil legioni romane nel lor proprio posse, assisum, a gioria a Birro, chenche in quell'erection regunation on aves ne disciplina ne costanza. Assai lo supera Annibale, vero conduttire antico, che con forze si pude anzi i disastri di esso, dura lunghi anni sopra il suolo nemico, dopo esserei poste anzi disastri di esso, dura lunghi anni sopra il suolo nemico, dopo esserei poste la supera la super

Altro grandissimo nemico di Roma fu Mitradate, che quarant'anui teune testa ai maggiori generali di Roma, e meditava un piano di guerra estesissimo, per cui dalle rive del Bosforo sarebbe venuto spingendo le nazioni barbare e semibarbare addosso alla gran nemica.

Dei generali romani siamo avvezzi dalle scuole ad ammirare i meriti, e Palvio che conserva, e gli Scipioni che conquistano, e gl'impeti di Silla, e la fierezza di Mario, e l'intrepida ostinazione di Sertorio, e l'assiduità di Lucullo, e la fortuna di Pompos. Tutti il sopravanza Cesare, guidato a combattere ne'climi più diversi, a sooriri puove centi per recen nuove chiriande alla natria. Che se contro Gallio.

e Britanni gli valse la superiorità che l'educazione ha sempre sovra l'impelo disordinato, si trovò poi incontro le aquife latine, e nemico il fior della patria, e se medesimo scomunicato. Eppure conservò fedele l'esercito, anzi devoto; e vinse sempre.

Qui comincia a declinare il valore romano; e gli Imperatori in persona dapprima, poi i loro generali condussero le aquile alla viltoria, ma non si potrebbe per avventura soegierine uno, degno d'essere proposto modello di gran generale. Solo Belisario scintilla di splendida luce, benché stranamente impacciato dalla searaezza dei mezi formitigi e dai carpici d'una Corte intrigante.

Coi Barbari torna il valore ineducato: ne di grandi generali abbam esemple coviate, azioni d'impeto più che di calcolo. Gengis-kan e Tamertano sfol-gorano come fundini, piutosto abbattendo che vincendo: ma le loro fazioni venivano determinate l'una dall'altra, non conseguenti al un ampio divisamento, ne frutto di calcolata strategia; poi manexamo di quella che è prima doto d'un generale, risparmiar più che si possa di patimenti a' suoi e di sterminio ai nemici.

Vakenti capitani furono tra quei di ventura, massime in Italia; ma tattici naziceli strategi, e quanto perudetva la natura di quei loro drappelli mecoli i a danaro, d'armi varie, e senz' impaiso di nobili sentimenti. Trasvoliamo altri che condussero guerre pariali, per venici a Gustavo Adolfo, il quale nella pratica condussero guerre pariali per venici a Gustavo Adolfo, il quale nella pratica eseguì le grandiose teoriche meditate, e avvio gii cerettii alla riforma, e intra-orse un'inavasione bea mecito combinata che non ouelle derl'Instels in Francia.

Ne seguirono insignemente le traccie Turenne e Montecuccoli; e genio solitario, Cromwell, che coll'esercito polè compiere la rivoluzione dell'Inghilterra, amato e temuto, dando importanza alle forze marittime, mostrando grande abilità nel vincere gli Scozzesi, in numero tauto superiori.

Tengono del romanzo le imprese di Carlo XII, ed abbagliano sino a farlo cordere un gran capitano; ma chi e piensa, tropo ritrova onde disapprardo: chè buon capitano nou è chi colla tenerità mette a repentaglia l'esercito e se stesso, quand'anche la fortuna arribeses agli audaci ientamenti. Pietro il Grande d'assai lo superava, profiltando delle sconditte per meglio disporsi, attendendo lentamente l'occasione ed alferrandota, come fece nella battaglia di Pultawa; sesuda al debole, ossettro alfronaries con un più forte.

Federico II apre un'éra nuova, valendosi delle riflessioni di tutti i predecessori e dei miglioramenti delle armi; e in paese che doveva l'esser suo alla sola forza militare, introdusse ordini che lo resero vincitore ed emulo dell'impero germanico.

Le glorie dei grandi generali nella Rivoluzione sono, non dirè eclisatto, ma compendiate in Apoleone. • La prima qualità d'un generale in capo (diceva egli nel suo esiglio) si è d'avere una meute fredda che riceva una giusta impressione d'agli oggetti: non de la laciaria ibabgliare per una fausta o per una cattiva nuova: le senazioni che riceve successivamente o simultanemente nel corso di un giorno, debbono classificaria colla sau memoria in modo da uno prendeme se nou quel luogo che meritino; perche la razione e l'giudizio sono il risultamento del paragune di più restanzioni prese in egual considerazione. Havvi degli uomini che per la loro costitutione fisica e morale si fanno un quadro d'ogni cosa: per qualunque sapere, acutezza di mente, covaggio od attra buona qualità che abbiano delle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1). Ossi il grun generales; popura sul medelle grandio operazioni della guerra e (1).

rito suo non è ancora accertato il giudizio, forse perchè non ammutolirono ancora le passioni.

Le prime vittorie della Rivoluzione furono certo dovute all' impeto più che a calcoli: ma la campagna d'Italia fu maestrevolmente ideata e condotta, calcolando purc le simpatie de' popoli; e quivi due volte e sul Nilo si mostrò come ancora possano con minori vincersi eserciti maggiori. Fatto imperatore, Napoleone ha ai cenni eserciti sterminati, tante bocche di cannone quante nessun mai; oude alle masse sono debite le più rinomate, cppure non più mirabili tra le sue vittorie. Resta ad osservare quanto per militare organizzazione e amministrazione ed istruzione rendesse il suo esercito superiore ai nemici; quanto si facesse amar dagli alleati; quanto risparmiasse i popoli ed i soldati; quanto sapesse legare alla sua fortuna i re che collocava sui troni quasi punti strategici; se sapesse disporre delle forze d'Europa quando tutta l'ebbe in mano. La guerra di Spagna il convince d'attentato improvido e mal calcolato. In quella di Russia all'impazienza del vincere sacrifica la necessità de'provedimenti. Allora nello scendere ricompare sommo; e la campagna del 13 e del 14 è fra più insigni monumenti dell'arte bellica. Ma nou sapeva nè aspettare ne difendersi; e con quattrocentomila uomini, a fronte di eserciti numerosi sì, ma non guidati da una mente sola nè da sommi capitani, lasciasi stancheggiare e vincere. Allora poteva ripigliar la sua gloria difendendo la Francia; ma la guerra di difesa non era per lui, sempre avvezzo ai rischiosi assalti. Nel ritorno dall' Elba, vola prodigiosamente a Parigi: ma qui col manto Imperiale ripiglia gli errori e civili e militari che l'aveaso l'altra volta rovinato; vuol sempre lanciarsi agli assalti, e vi soccombe a Waterloo.

Si può essere gran capitano perdendo sempre, come Guglielmo III d'orange; e qualche ritirata è più famosa che le vittorie. Quando Napoleone volea mettere La Fayette sul discorrere delle battaglie della guerra dell'indipendenza americana, questi se ne schermi dicendo: Sire, sono avvisaglie d'avamposti, che hanno deciso della libertà d'un mondo.

E per vertià, la splendida offensiva, le vaste conquiste con eserciti ben organizati strapparo l'ammirazione mai s'aper conformarsi alle anguste circustanze, metter fuori virtà corrispondenti al bisegni, crear un esercito sotto il canone nenico, proportionare le operationi al grado di sarzo perfecionamen militare, sostener la guerra difensiva nel proprio paese, non isgomentari della difficoltà del commandare a fratelli oriellati el discordi, indisposti agli sienti e alle privazioni, all'impaccio di governi locali, disunti); credere fermamente al proprio conecto, do operare risolutamente secondo le convinzioni; consense arai fermo tra le grida dell'invidia, della malevolenza, dell'ignoranza, del patriosimo; recarsi in pace le taccie di pusiliamine, di ville, di tradificor, aspettando che un il tempo di convincere coi fatti; questi son meriti serbati all'ammirazione del flossofo, questi ci fanno non men lodata che cara la menoria di Vashington.

#### S. 55. - Il medio evo.

Impeto di gente robustissima contro i disagguerriti soldati e gl' Inernit cittadini, diè vittoria ad alcuni Barbari come gli Unui d'Attila. Altra volta gl' invasori erano genti da un pezzo introdotte fra le legioni de Romani, de' quali avevano imparato la disciplina, prima d'abortire com' essi dalla fatica e dall' armi : così assicuraronsi la superiorità, e volsero in rotta le aquite romane.

Mal potremmo ricercar lineamenti particolari nelle battaglie di que' popoli. De' Germani consisteva la forza nella fanteria; poche armi difensive; combattere

DOCUM. Tom. 11.

serrati per repulsare la cavalleria imperiale. I loro capi, come tentavano ripristinare alcun che dell'amministrazione romana, così degli ordini della milizia.

Sotto i Goti in Italia, come sotto tutti i Barbari, solo i vinctiori potano portre le amriji. Romani nor se ne offesero, avezzi a commettere la to difesa a stranieri: quando Belisario venne a liberarili, hen poche truppe pobi reclutare i Italia. Alle legolo del Romani od i mercennaj usuliari sottentivi una milizia composta di proprietari, quali erano direnuti i Goti, che formò l'anello fra la romana e la faudale. Questi soldati vivvano del prodotto di foro terre, almeno quando non erano in servigio attivo, cicè non in marcia, o a ganaria del re e delle frontiere, o geli esercizi, o i nuograra: ma pagavano tribuli per le terre come i Romani. All'incontro i feudali avevano queste immuni, ma dovevano marciare senza poste.

I Goti s'armavano del proprio; e chi non poteva, era vestito dallo Stato. Il prefetto dal periorio era incarizzio dell'approvigionemento dell'esercito, recodorio guaranti le frontiere con fortezze e presidi, facendole abitare da Goti e Romani. I re, capi dell'esercito, costravano i soldati a frequente armegiare in pace; non amando il circo, volentieri ció facevano. Fra esi non troviamo quasi ansistiari, armo difensire avenso laucia, spoda, giavellotto, puggada, frecie; ma di quest'ultime mancavano i cavalieri, locche ucoque nella guerra grava, lo lifensive, elmo, seudo od armatunta. Sapano fortificar piazze, conoscerare piazze, conoscerare and alloret.

Todorico creò una marina di mille legui da guerra detti d'aromone, mentre insiuno ne aveva all'entrar in Italia. Enno galere (1) e giordi legui ossitutti sulle rive dei fiunti; che però potenno usarsi in alto mare, o al trasperlar grani alla guerra. I susi successor liacatoranda deperire, di che gara music: codo Todisi una nuova ne costrusse, al qual suopo foce abbattere le piante sulle rive dei liunei, pagnolole però al proprietari; troltino pure si comparare o ingaggiassero gii quanto del però al proprietari, troltino pure si comparare o indigargiassero di citaque sodile, tuesti però non formavano cica le la ciurna, mentre i fodi erano sodistati, come testi e force al Turccili.

La guerra tra i Goti e Belisario e Narsete attesta da una parte e dall' altra motta ablitià strategica e tattica: ma gli scrittori adoprano le parole tecniche latine a similicar cose ben mutate: il che aumenta la difficoli del chiarirme il vero.

Giornandes, descrivendo la Isattaglia data dal Gepúil ai figil d'Atilia, ci fa querte le direse maniered cionalistere de Brathari. Cole e Vandini valevano alla spada; gii Unui, terribili arcieri; luoni fanti gii Svevi; soldati pesanti gii Alani; legegri gli Eruli. La cavalieri ad Goli onn avac che spada corta e lancia, sicche non combattea che dappresso, al che Beliario attribuira in gran parte le sue viltorie (G): I loro arceiri andatuna pelali e poco especito al sone une di martini viltorie (G): Il sono arceiri andatuna pelali e poco especito al sone une di martini reculdarie, lasciate portare dal venti in mezzo alle nemiclee, mente 'emon in flamme.

Sfasciato che fu l'Impero, i popoli in qualche luogo si sostennero giovandesi o delle situazioni montane o più ancora delle marittime, giacche i Barkari non conosevenno marina: e le mura costruite dai Romani valsero a riparo de nuovi signori. Nei primi tempi del medio cvo (scrive Blanch, pag. 26) l'impero greco,

<sup>(1)</sup> s Galere che mostrano solo i remi , ascondeno diligentemente il volto degli nomini a. Cassano. Far. V. 47.
(2) Lo stesso, irl 46, 20; Saxyomo, cap. V.

<sup>(5)</sup> PROCOVIO, De bello vendal, 1; De bello get. I.

che conservava le forme e la tradizione della civiltà greca e romana, non ne periceionava i metoli, preche giene mancava lo spirito in letteratura, in legislazione el in filosofia, e però se ne rimaneva alle nude forme. Così fu nell'arte militare, laguolda initizzione dell'infantire delle legioni, a gerea non aveva che un ordine misto, preso dalla falange e dalla legione, che non produceva nessuno de grandi effetti delle duo cridinane, l'una dondata sul suo pesa e l'altra sulla sua flessibilità. Il decadimento degli usomin scorgesi dalla difficultà di conservare le armi diffantise, dallo datto in coi er al a cavalleria che no poteva aguagiari quellà del viger delle truppe. I funchi greci furono il volto spediente contro il valore del Sarardio del Franchi.

I Saracini offrono uno spettacolo opposto a quello dei Greci, atteso che la goro maggior possa stava nel vigo fisico, nell'entaissamo degli uomini, nella loro individuale destrezza a maneggiar le anni da getto e da ferrire dappresso, e nella facilità con la quale guidavano i cavalli. La parte più debole erano gli ordini, che, secondo gli storici contemporanei, possono ridursi per le battaglie ad un parallelogramno di due linea protonde e soinde, Puna d'arcieri e l'altra di cavalieri, che dovevano dar predudio e line al combattimento, adoperando successivamente la prima, pola la seconda limae, afierioni al ferer frispetto agii ordini ed al meccanismo, superiori come individui, crano vani i loro sastiti, non aventa cons riordinaria e ribrarare alla nischia. In tuto ciò che riguardava l'assedio e le maccinne corrispondanti, crano inferiori ai Greci per lovo stato di civilità recomporti il mento d'initate con asgetta ciò che uno polesno create per

1 Franchi, come rappresentanti principali dei popoli barbari, formavano una società tutta guerriera, il cui viver civile era subordinato allo scopo militare: da ciò risultava che gli nomini erano di rara intrenidezza, e spinti alla guerra dall'inclinazione e dall' abitudine. Le armi loro essendo ridotte alla francisca, ad una lunga spada e ad un pesante scudo, e non venendo perciò conceduto l' uso delle picche e delle armi da getto, non potevano combattere nè alla spicciolata nè in massa, e però mancavano di tutti i vantaggi di un ordine tattico; difetto che bilanciava il poter superiore delle individuali qualità. Forniti appena di cavalleria, era questa un' altra inferiorità per le battaglie e pei loro risultamenti. La mancanza di macchine d'assedio è conseguenza di questo stato imperfetto dell'arte. Tra i Barbari, i Goti erano i più avanzati in ordinamento militare : le loro armi erano più compiute, i loro ordini più regolari, e la parte che riguardava le macchine più fornita. Vandali, Borgognoni, Longobardl occupavano un posto intermedio nella scala dell'incivilimento relativo. Tra i Franchi ed i Goti, gli uni i più rozzi, gli altri i più inciviliti tra i Barbari, si osserva la stessa proporzione nell'arte militare. Gli Unni che non ebbero certa sede nel mezzo dell'Europa, ma yi fecero soltanto incursioni, differivano nel combattere a cavallo dagli altri Barbari.

I fired dopo le vittorie di Belisario e di Narseto (che furono l'ultima gloria delle iggioni romane, non ostante i vizi cie vai i erano introdito proretturo per la decadenza morate di ridell'etula e lui vantaggi che doveano al meccanismo, allo pratiche ed alle tradizioni creditate dalla potenza da cui traevano l'origine. Eu nucrioso fenomeno i voder coincidere cronologicamente la ultima vittore di Giustinano coll'aboltizione da questo principe devertata delle scuole d'Atene. Gli Arabi travarono nel propersi i oro successi, nell'estensione simisurta delle compulste, e nella loro imperfetta civiltà che non si prestava al progresso costante, quella decadenza militare che abbianos segnalata nelle larizera pasioni e nel Basso Im-

pero, ma che procedette fra loro con più lentezza: per la quale conservarono prima superiorità, poi eguaglianza con gli Europei, finchè la civiltà progressiva di questi ultimi non decise la loro superiorità.

Nel sistema introdotto dai conquistatori, ad essi soltanto era serbato l'onore di militare, il quale portava la pienezza dei diritti civili. Ciascun capobanda, all'appello o cribano, raccoglieva i suoi dipcudenti, c li guidava all'impresa che nell'assemblea dei capi erasi stabilita e divisata.

Sotto i Longobardi, e lo stesso dicasi d'altre gonti tedesche, ogni libero era obblègato alla milita, e ogni duca o gastablo doveco condurre all'esercito i suoi dipendenti, potendo però lasciare a casa sel fra quelli che possedessero cavallo, severudosi di questi cavalli pie transporti; e dicci di bassa condizione, perchè tre ten giorni la settitunana lavorassero le terre del signore. Il posto del duchi e gastabili pie presso sotto a l'arnechi dal condi, i quali menavano all'esercito i vassatili sotto il proprio capo, gli uomini della Chiesa sotto l'avvocato, gli altri esercitali sotto il centenzio.

La legge longobarda impone che il soldato sia coperto d'armadura pesante, caschetto, collana, corazza, sivaletti di ferro, largo scudo, e combatta con lancia, spada, stocco, secia, che poi la cavalleria abbaudono, Nel capitolare dell'815, §. 9. si ordina che il pedone abbia lancia, scudo, arco con due corde di cambio e dulcii frecci.

Carlomagno dice in un capitolare: « Secondo l'antico costume, noi ordinammo « si pubblicasse l'eribano, e si osservasse la maniera di prepararsi alla sua cam-· pagna: cioè ciascuno si fornisse di viveri nella sua provincia per tre mesi, e « d'armi e vesti per mezz' anno; in questa ragione, che chi viene dalle parti del « Reno sino alla Loira, cominci a contar i tre mesi dal momento che arrivò sul « Reno per inoltrarsi; quei che stanno di là del Reno, e che ricevono l'ordine di « marciare iu Sassonia, sappiano che possono provedersi di viveri in tutto il-« tratto che è dal Reno all' Elba; e quelli che dimorano di là dalla Loira e de-« vono marciare nella Spagna, possono prendere le lor provigioni nel paese fra la « Loira e i Pirenei ». Basterà questo passo a chi ha intendimento della storia per comprendere quanto a torto s'apponesse il padre Daniel allorquando scrisse. che Carlomagno fece rivivere la tattica romana, Saria stato mai possibile con eserciti reclutati a questa maniera? avrebb'egli consumato trentatre anni a sotto-. mettere i Sassoni? poteasi mai introdurre una sequela d'esercizi regolari là dove, spirato il termine, le truppe ritornavano a casa col loro capo, lasciando anche a mezzo l'impresa?

Desumiamo dal Ricotti la descrizione del sistema militare de' Carolingi: Oggi soddio; tranne per naturale infamia, servir e Giudi d, otwos servire in. guerra. Vel chinamax il bando regio od cribano: vel conducera, se vassallo il proprio isgione; se uomo della Chiesa, Tavvacato; se indipendente, il cuelturario, del distretto. Il conte rinniva questi varj clementi sotto il suo freno, il guidava al campo, e ve il reggeva con poter eciandio di giudine. I minori unumia revarano all'esercito, oltre la spada e mezza spada, sollte a portarsi in ogni tempo, nacia, scodo, turcaso con dolcia sestete, arro con due corole, e da vivere per al-cuni giorni dopo passatori confini. Chi godes benefici o possecita temata almeno cunti a fornite talla lario, soggi una contra al controli controli a fornite totta al fornite totta al fornite totta al fornite totta al fornite totta fornite producera que al controli a fornite totta fornite internativa più per compensaria a qued dil loro che partisse. I poveri affatto tenevana in riserbo a enuardi del passe.

«Terminava l'obbligo dell'eribano quaranta notti dopo il ritorno: chi si partia prima, incorreva morte e confisca. Pena a' vassalli che vi mancassero di fede o

dovere, era, secondo i cas, perdere il beneficio o portare al cospetto dei campo, se laici, un cane o una sella, se chieri, un libro, Quanto agii atti sadditi, pene, giasa la necessità dei tempi, soprastivano a' ritrosi. Carlomagno da principio è stabili in multe di 5. 10, 30 o 60 soldi, secondo che il reo possedesse di suo mobile una ilra, o due, o tre, o sei: nel mobile non andavano compresa e vosti della mobile in mobile una principio dei feligitori. Più tardi, crescendo da una parte l'uopo, dall'altra la renienza, dichierò a' mancatori l'intera multa dell'eribano ossi ad 60 soldi, e' d'aggiunti la serviti, Gunteh non l'avese sobrasta: bena la colqui di padre morto in cotate stato non pregiudicase aita libertio successione del figuio. Indi a non motio Latario i promujelo cisgito e confisca a' disobbellenti, e fin l'ultimo supplizio, caso che il nemico fosse entrato nel regno e vi menasse guanto.

« Messi regl, detti eribanatori, raccoglicano per le provincie coteste multe in oro, in argento, in buol, armi e cavalli: il conte ne percepiva la terza parte; ma unite pagava al fisco, quanti uomini per frode o per ignavia si lascissava additerto. Due por he potes lasciare a casa per guardia della mogli, et altritati a custodia delle sue terre. A' vescovi e monasteri, trame caso di speciale dispensa, altri nomini non venivano conceduti che i propri avvocati.

• Due o tre vescovi seru'armi poteano seguitare il campo al fine di ministrare i sacramenti e benelle ili popolo; a ogni altro cherio era vietato per capitolari e concil). Nondimeno in questa bisogna alla legge prevaica l'uso contrario, e con tanto maegiore efficacia, quanto più l'uso ovariva autorizzato in certa guisa dulia necessità. Cine mai avrabbere gelimo pottori sosterie a friuria essara temporali essistici: come mia avrabbere giuno pottori sosterie a friuriare senza temporali lancia in pugno capitanar le genti delle terre e signorie di recente ottente la dono da pieta di privato o mundicenza di principe. Carlomagno intesses sotto pretesto di combattere gl'infedeli ruppe il primo ia propria legge; i re seguenti convertirono la germissione in comando.

« Tenean dictro all'esercito negozianti d'armi e di vesti. Durante il cammino i coloni della corona fornivan le carra, quei de' vassalli i buoi, gli uomini del paese paglia e ficno, certe ville regie ii rimanente. Cavallii ed armi riravavansi a titolo d'annuo donativo da' monasteri ed altri luochi immuni.

 Riassumerà queste notizie, rarcolte da fatti e leggi di varj tempi e principi, il bando di guerra pubblicato contro i Saraceni da Ludovico II Imperatore nell'866:

chi, in Januario guera panacearo con l'Assectari de Lauvevero I migratio.

Chi ha del suo mobile l'intero guidrigida, vada all'esercito; chi non l'ha, a l'unica ad altri per mandarvi un terro; chi passide il valastue di cicci soldi, cuatodisca il pasece e la marina; chi posside meno, di mula vogga richiesto, bel padre e dei figiundo, il più abile parta, l'altro rimanga; di due o più figit, di men vialido resi a casa ciq suminiore. Così pel caso di tro qui fir talelli indivisi: di due non già, ma partano entrambi. Solo ii conte e niun aitri, quand'a anche veseroro, lasci e acasa tre uomini, uno a guardi dei sito, e due rotia moglie. Al contravventoro sian tolte per sempre terre e rase. Contravvenendori il conte, perta oltre gii averi, l'onore: contravvenendori ministri di lui, vengano spogiati degli averi e del ministrio. Sieno in classuna provincia deputati mesa regi, laiet de occisastici a puntire i tritori, munir le terre, eriteneri a guardia le popolazioni anche nel caso che uno si ficesse la guerra. Quei de'nosti vas-salli, de'essori, degli abbati e delle badesse, che sesendo impediti di ambattia, non ci mandassero a far le scuse insieme col novero d'unomini prescritto, sca-dramo dall'omore; e i l'oro vassalli dagli averi e da benefico, Qualumque ve-

 scovo rimarrassi per negligenza, avrà in pena di star alla custodia dei confini,
 finattanicché non vi torni l'escreito. E perché vogliamo certissimaniente compler questa spedizione, intendiamo che i conti ed i vassalli in persona, i prelati per mano del loro messi giurino che, se mancarono, mancarono per vera

Infermità.

• Abbia ognuno vesti per un anno, viveri per fino alle messi. Privata vendetta, quanto di chiese, incendio, adulerio, ontelcito sian casi di morte in questi e giorni prossimi alla santa quadragesima. I ladri, se liberi, paghino il tripio prezzo della sostanza rubata, porrino soli dorso la sella, e siliperi in prejione a mostro arbitrio; se servi, sian tosati, flagellati, el il furto venge emendato dal rabarono della proprio e porti assolia. Le vittovagii e comprisi per avvesse arrecato, cenendi del proprio e porti la sella. Le vittovagii e comprisi per cammino a desarro contante, come in termo di pace tra vicino e vicino.

 Prenderem viaggio coll'esercito Italico per Ravenia, sicchè si giunga nel « marzo alie rive dei flume Pescara. Quel di Toscana cogli altri d'oltrevià per la « strada di Roma, Pontecorvo, Capua e Benevento ci si farazino incontro a Lu-« cera il 25 del suddetto mese ».

Le lunche guerre che Carlo menò in Johanissime parti, resero gravoso oltrenodo l'obbligo dell'eriana, o quole l'arciniqué dovettero moltiplicar le pene
contro chi vi si sottraesse; quelli che non potessero sopportar la grave apesa, si
unissero fra due, re, quattro o più, per mantenere quel di olro che marciasse;
ma alcuni se ne sottraevano fin col'i accidere i propri congiunti, altri coni finite
vendite dell'aver proprio, o col farsi cherici, o col por le persone e gil averi in
dipendenza d'alcun signore laico do develesiatatico.

Tanto più cresceano in pregio i henefiq militari, o vogliamo dire feudi; terre asseguate coli 'obbligo principalmente di militare pet un dato tempo, e con un numero prefisso d'uomini. Aresun progresso d'arte piotesi sperare sotto il regitire deudle, fra quello simituzzamento di sovanità, contrarbo do oni medono di guerra stabilito sull'osservazione e la riflessione. Nelle guerre private incessanti da vicino a vicino, escrettavasi il valto personate, ma senzà rate; o farte consistiva sodo nel rinforare l'armadura, feire validamente i cotja, e protegere se le cavalito ou una trineca di pedanoglia di vilinal, armati alla megliore di destinario dell'ordina dell'armado dell'ordina dell'armado dell'ordina della productiva della productiva della productiva della productiva della regionale regionale della regio

Persió Ungheri e Normanni poterono devastar di nuovo l'Europa, quelli susi viccio ilro cavaliti, questi sulle nais leggera. Gli l'upperi erano cavalierà leggera, a modo del Cosacchi, che batteva il passe a piccoli drappelli senza curare le spalie ne pertar foraggi; incontrinado un nemico superiore li noro tammino, non si ritiravano, ma superandolo di prestezza, andavano a sacchegigiario alie spalle.

#### 56. — Incomincia miglior indirizzo all'arte della guerra.

Ma qui termina la decadenza. Per opporsi a costoro si sente la necessità di munirei castellari e le ville, e disporre arni alla difesa. I Normanni pio quando si radicano al suolo in Francia, in Italia, in Inghilterra, vi perfezionano gli ordinamenti militari della gente loro, e modificano il sistema feudale, opportuno alla difesa quanto alleno dalle spedicioni di computato.

Le prime crociate o erano Impreso tumultuarie di devoli, guidati da gente hope ettudia protigione recava la biducia ne miracoli), softraj parasia di un'arinita di aignori che conducevano alia meglio i loro dipendenti. Non fissaman prevutuvamente un disegno grandioso, ma da un'impres procedevano di'altra, sol mirando alis liberazione dei santo espolero. Nolle successive i medicali capitali della susisienze, s'introdusse una catena di dipendenze, si guidarono meglio gli asselj; e nel lungo tempo che le truppo resalvano sotto le armi, impararono ad obdodire a far is vita del campo; e si disposero pinai strategici, qual fu, per esempio, l'occupazione dell' Egitto. Le ragioni che nandarono a male quelle imprese, furnon detto nel Racconto, e gii effetti di queste. Per ci che rejuarda la guerra, altora certamente si vide qualche miglior ordine nelle milizio, dovute la litationa del Comuni, in qualce, se non fi prototta, fi agroribata dalle

Alla vita del castello, dove un barone stava rinchluso fra suoi armigeri, per scenderne a depredar la campagna o ad assalire il rivale, sorge a fianco il Comune degli uomini cittadini, che oppongono alla forza di mo quella dei molti. Dandosi ordine, dovettero procurarsi urmi per la difesa, ed allora si videro le milizie comunalo:

Era la reazion dei pedoni contro i cavalieri, del libero contro il tiranno. Gli Enrichi ed i Federichi scesero coi cavalieri franconi, sassoni, svevi, eserciti fendali; e pur furono vinti dalle truppe improvisate delle nostre repubbliche. Queste erano di borghesi, che liberamente attendevano ad arti e mestieri, solo di tempo la tempo facendo qualche esercizio, ben diverso da quelle teatrali e complicate evoluzioni che oggi sono introdotte come necessarie; ma bensì trarre a segno ed abitnarsi all'armadura. Nelle città libere, la divisione dei quartleri serviva per rlunire le milizie. Fra' cittadini meglio stanti cernivansi i cavalleri che formassero una o due compagnie; segulvano due altri corpi di balestrieri e di fanteria pesante, che portava palvese, cervelliera e lancia. I restanti cittadini dai diciotto ai settant' anni , divisì in compagnie, armati di spade e lancie, dovevano trovarsi alla plazza d'arme del proprio quartiere, al tocco della squilla, I consoli avevano supremo comando: sotto loro I capitani del quartiere. Il gonfaloniere, il capitano d'ogni compagnia. Unico ordine loro era il combattere, unica regola non iscostarsi dalla bandiera. In Firenze, dono bandita l'oste, un mese avanti che si movesse. alzavasi una campana che suonava di continuo; e quando marciavano, la si ponea s' un castello di legname sopra un carro, ed al suon di quella guidavasi l' esercito. Altri mettevano alla porta della città una candela, e prima che fosse consumata dovevasi essere in arml (1).

Estise lo statuto della milizia di Pisa attorno al 1500, che sarà pubblicato dal sig. Bonqila. La città ed il distretto l'iles erano spartii per compagnie vecchie nuove. Gonfilonieri cietti nel lero proprio seno le comandavano; pubblici statuli ne austenticavano l'ostetuza, en edelinavano l'azione. Al primi rumori della campana del Comune gili uomini il ciascuna compagnia doverano radunaria lalia tottesa di gonfiloniere. Radunate che queste lossero, altre rimaneavano nel rucciasmo sito ad aspettarri gli ordini, altre accorrevano alle poste fissate. Lo guardia d'una porta; di colesta si mondassero tanti comini alla caustolia del poriello, della sente di qualita si guerniasero le teste del tale e del tal ponte, gli sboochi di questa e qualita tal principale. Quanto alla compagnie di fuora, altre 152 GUERBA.

doversno concregarsi a 'croclechi delle strade e starvi ferme; altre giusta sensili concretita victionis a l'isia, per munire esternamente questo quel tratto delle mura, o recar ajulo a quel di dentro. I nobili si radunavano insteme alle compagnie vecchie. Niuno già stato ribelle poteva essere ricevuto nelle compagnie; une pio iuscir di casa, quand elleuro venivano couvorate. La famiglia del capitano scorreva la clittà per arrestare chi non fosse delle compagnie; né, finche durava il tumulo; can leticia pori teverno a giorarvi.

All'istante del periodo, la campana del Comane rintoccava; annunziavasi di recocelleris il ila giorno, ciasenno colle armi propie, e così marizavano contro il nemico. Devastavano in campagna, assalivano la città, e l'assedio che per dieci ami sostena Como contro l'esercito del Lombardi tutti, mostra come hambina fosse l'arte; e ancer più gli attacchi degli eserciti tedeschi, cui poterono sostenere le innovistate mura di Milano e d'Alessandrica.

Una o due fazioni terminavano la camparan dell'annata; orde mal s'appono coloro che compiagnon la condizione dei padri nostri, costretti sempre alta guerra, assomigiandola a quella dei nostri soldati. I nostri sono strappati all'agricitura, all'agricitur

Allora al contrario la guerra era un momentaneo dovere, un episodio della sita. Balla fameliurza abitavanus si qui esercigi: diventana sodadal spania bisogno lo richiedesse; ressavano quando il bisogno finiva : combatievano sotto lo eman della patria per salveza de vosi, o per una cassa chesia savara giunta micliore. La sera stessa della battaglia tornavano a ercera ristoro o medicina fra ribiaronia della della della della della della della della combatta della combatta più richie della della

Come tener unita questa molitiudine inesercitata? come serbarfa regolata nelle marcie e nelle initiate? come raccozarlas re cuita? A ció servira i carroccio; gran carro tirato da buoi, con un'antenna sulla quale sertolatra II gonfacione del Comune, e al pidi cisa sa l'altare per celebrar i riti saere, Quivi stava il quartire generale; sieche i leuti suoi moli serbavano ordine nella marcia, e la tandiera segnata il punto ova raccegliorsi, e rota el l'avvisi e trasferire i morti. Somma infantia reputavasi II perferio, onde era difeso da un corpo secilo di giovani : a Milamo chianavansi il caglatridi, overe la Compagnia della morte.

Noto è come gl'Israeliti, combattendo i Filistini, tenessero nel campo l'Arca. Gli antichi Insubri, per testimouianza di Polibio (1), nelle militari imprese più strejitose toglievamo dal tempio di Minerva i vessilli d'oro detti immobili, e il portavano alla battaglia. Sacre pure ai Romani erano le insegne su cui elligiavano gli Dei; e le anuile tenevano in serbo nel tempio di Saturno (2):

Dove invece delle repubbliche si stabiliva la monarchia, i re, che dapprima, non avendo potenza diretta sovra la plebe, non avrebbero potuto reclutare uomini d'altrui, or obbligavano cissem Comune a somministrare alquanti uomini a pieti o a cavallo, che marciavano guidati dal parvoo, sotto l'insegna del santo tutelare. Cosè era in Francia, senza però che cessasse ai feudatari l'obbligo del militare; i quali venivano coi foro scudieri e con un numero di dipundenti. Così d'essercito era composto di militari estudiali e di Dorghesi, oltre le mercenarie, principalmente di barbatzonal, i italiani e scozzasi e tati continuarono fina Cario VII. Filippo Augusto, quando mosse a punire il continuare conte di Fiandra, pel primo assegno un sololo; fra d'influeste sità l'avera introdotto Enrich.

Dell'istituzione della cavalleria abbiano a lungo ragionato nel R ac o not (d.b. XI, Quelle brillanti impress, tutte di prodezza personale, esculevareno ogni tattica. Da essa pure il disprezzo della fanteria, tanto che un esercito computavia di al numero delle lancie e delle Bandiere. Alzo bendiere anno pietavano che i cavalieri banderesi, cicè che possedenno abbastanza territorio per farsi accompanta di circu ana essantianti domini d'arme e di genti da tiro. L'arte del cavaliere consisteva nel procurare le più solide armi per sè e pel suo cavallo (d1); sosto la quale socra impenerballe esso spingevasi in mezzo alla turba podere l'urucidandola a bildanza; nie poteva, restarne offeso se non quando cascasse da cavallo, nel qual caso di crano addosse colle mazze ferrate.

Chiamwal covalleria, covallata o milizia l'obbligazione di servire a cavallo. Determinaria secondo gli avera i achi intera, a chi un quarda, a chi meta; a lalo di due cavalli, a talo di un solo. Chi n'era dispensato per chi, legeo malatta, dava armi o destrieri, che il Comane distribura a c'ittadini di minor sotto. Studiavansi i rettori d'acresocre il numero delle cavallata, sai distribuendo a più pierra l'acun somma di denza o ambo di prestito o di duos, sia conseguando alle gunti forestere alcuni cavalli in socio o, come allora decresa, i ne dentico le mura.

Del resto le cavallate s'imponevano solitamente ogni anno, ed a chi possedeva citre a 500 fornia: a chi erano imposte importazano l'obbligazione di tener un cavallo di valuta tra i 55 e i 70 fornii (2); e di militare ad ogni cenno del captano di guerra. La paga in Firenze p'e semplici titudini era di 15 soldi ai di; pe' giudici e cavalieri di corredo, di 390. I destricri delle cavallata prosenza di consultata di contrata del cavallo per pubblico motivo possia holiavania od lodio del Comune. Caso che il cavallo per pubblico motivo mune: di dicavasi cavandure. Fische di cavallo no fisce emendato, correva la paga al milite senz'obbligo di servigio. Cavallo emendato contrassegnavasi, per mon averto ad emendare una seconda vella.

La fanteria non mantenevasi in onore che tra le genti meno cavalleresche,

(1) Negli Statul de' piècet l'occupini serso il madrar de craibi fette catto la fressa précita di l'Occupini Statul de l'appre d'accision sono de la mili di l'il de l'arces a fosci della disi di l'irrest, sonta lemmine de sersoji de carjo è o il cres gin a la considerazione de sersoji de carjo è o il cres gin a la considerazione de l'arces de l'arces

torps, overeit ante sente o intro ministration in the british of the british diplotter o alemanilra persona dell'arte predetta, o niusoltra persona possa, ardisca o pre-glisado il fiorizo al valere di l. 24. 41 in framento. suma tenere o far tepere nelle loro bottepho ar-littory.

come gli Svizzri, che costretti a protegger l'indipendenza loro, mianeciata dai cavalieri teleschi, si armarona di picche el oridinarona ai modo della fialange greca, col che restituirono alla picca la potenza, che avea perduta dopo gli antich. Fr gli allari pooti, i pedona i savivano dell'arco e della Lalestra, amri cho traolono impossibile l'ordine serrato. Gli antichi percò le davano ai corpi vonatti, sostenul della truppe di fila; ma manacia queste, l'accessorio diretti con al tattigia cri accirato dell'arcorito, ma dalle deverticato degli storiet non al attatigia cri accirato della mortico di marcesticilo, ma dalle deverticato degli storiet non al tattigia cri accirato della mortico di marcesticilo, ma dalle deverticato degli storiet non al toto direti una moltipicità di duelli fronte a fronte, e dove il capitano o il re si senonezano quandi. Il finatecion.

Alia hatiaglia di Bovines (1214), il conte di Boulogne dispose la sua fantiria in un hatiaglione circolare, vouto in mezzo; quasi uno steccato vivo, entro viil quale ritirarsi a riprendere fato quando stanco. È press'a poco il caso di tutte le hatiaglie francesi, ove la pedonoglia non era destinata che a laciarisa uccidere se vinta, se vincilirea i inseguir il membo e far preda. Insomma la feudalità è triono della forta individuale sopora la molitulolire.

Notano alcuni scrittori, che alla vanuta di Carlo d'Anjou in Italia andarmo in dissuo le spade talgicini, perche i Piranceis firriava so sol di punta, ne le scia-bole potesano sopra le robaste loro armadure. Ad brachia era l'ordine di venice alla mischia, Alec einspirie indicava di ferri I cavalia il fanchi. Grandissimo in-gombro di bagagli (reavansi dietro: nel 1534, i collegati principi imbarcili marciando contro l'engigio e Colorno, cenno termila, e avevano settinila carti; marciando contro l'engigio e Colorno, cenno termila, e avevano settinila carti, condicava di cartini controla del proportion consulta especiali famili, conduceva di suo segulto settinia sonzia e giuli esterno introduccio di controla cartini cartini controla cartini controla cartini controla cartini controla cartini controla cartini cart

Nelle guerre italiane dei medio evo si mescolavano stranezze e ridicolaggini. I Parmigiani, fatti prigioni molti Reggiani, ii rimandarono con in capo una mitera, in mano un bastone, e dando uno scappellotto a ciascuno man mano che usciyano di carcere. I Cremonesi al Parmigiani fatti prigioni non resero la llbertà che cavandone le brache, le quali sospesero alia cattedrale patria. I Milanesi condussero in piazza i prigionieri pavesi, e attaccato lor dietro un fascetto di paglia e fittovi il fuoco, li cacciarono in fuga. Arnoifo arcivescovo milanese, costretto Asti ad arrendersi, pose patto che il vescovo e il marchese, giunti a tre miglia da Milano, pigliassero questi un cane, quegli un codice in spalia, e venissero scalzl a Sant'Ambrogio. Altre volte si mozzavano le orecchie, o traevansl l denti, o mandavansi su asinl a ritroso, o peggiori scherni. I Bolognesi traboccarono nell'assediata Modena un asino coi ferri d'argento: i Fiorentini assediando Siena, vi manganarono dentro asini e bruttura : i Lucchesi, preso Asciano a tre miglia da Pisa, nelia torre maggiore posero specchi, dicendo, affinchè i Pisani vi si specchiassero di stando a casa: Castruccio, avanzatosi sopra Firenze, fece correre alle lor mura tre pali, di cavalli, di pedoni e di meretrici. Altre volte abbeveravansi i cavalli sotto le mura ostifi, o vi si recideva un albero.

 N'e la preda (dice Ricotti) aggiungeva leggiero augumento agli attri stimoli
che Il spingevano al sangue. Coli ii evaulo e le armi del nemico abbatuto appartenevano senz'altro al vincitore: qua non il cavallo solo, ma l'uomo altresì; in Bologna e Fireize I prigionieri di guerra erano fatti suoi dal Comune, mediante certo compenso verso chi li avvea presi (1). A quest'eficto nella Trividiante certo compenso verso chi li avvea presi (1). A quest'eficto nella Trivi-

<sup>(4)</sup> Cesto lire per un milite, e cento soblé per un grado di estimazione tre la fanteria e la cavalleria, finte, a filospora dieci irre per un milite, e conto Savioria, Ad. 4259, 1249, 2450, dec. 643. Libro di sobil per un finte, tre lire per un somo della città Montespersi, ms. ed constado, a firenza. Di qui i più arguire di contra del contado, a firenza. Di qui i più arguire di più del contado.

giana la taglia del milite era stabilita in 11 lire, del fante in 10; gli scudieri e donzelli andavano liberi senza più, gli arcieri perdevano armi e bagaglio (1). Colà, dove dal Comune non erano comperati, i cattivi aspettavano in carceri private morte o riscatto. Quivi sen' teneva governo poi quale portavano i tempi e i luoghi. Mirò l'età senza sgomento vendersi i prigionieri da guerra all'asta, non altramente che pecore (2). Che se in talun sito veniva loro permesso cibo, veste e sonno, al prezzo quotidiano di 40 denari pei militi, e di 15 pei fanti; in tal altro rabbia di nemico e avarizia di mercatante accoppiavansi a lacerarli. Sovente fra le sozzure, fra I cadaveri fetenti de' compagni, fra i tormenti della fame e dell'insomnía (vere cose narriamo), la crudeltà cercava ancora le sue vittime per alzarle sulla colla, o stenderle sul cavalletto: e spesso colui, al quale pietà di congiunto o magnanimità di nemico aveva fatto giungere un po' di pane, il doveva trafugare nelle viscere dell'estinto compagno per nasconderlo agli sguardi gelosi di un carceriero » (3).

#### S. 37. - Guerra di Monteaperti.

Nell'archivio delle Riformazioni a Firenze esiste un codice in pergament, ove giorno per giorno è notato quel che si decretò, o si fece intorno alla guerra di Firenze guelfa con Siena ghibellina nel 1259, sino alla battaglia

Che fece l'Arbia colorata in rosso.

Un estratto ne fece il Ricotti, dal quale caviamo gran parte delle particolarità, importanti a dar idea della tattica e della strategia d'allora.

Firenze, stanca de' Senesi che ricettavano i suoi fuorusciti, e intrigavano con Manfredi re di Sicilia, bandì guerra a Siena, e = tosto, avendo piantato sulla porta di Santa Maria la campana del carroccio, comandò di sonarla distesa notte e giorno, e richiese d'ajuto le città amiche e raccomandate, e pose mano a fornire l'esercito.

Cominciossi dal consegnare il supremo indirizzo della guerra al podestà Jacopino Rangoni da Modena; e in lui e ne' dodici capitani dell'esercito, cittadini eletti due per sesto, consistesse la somma di tutte le cose. In nome del podestà s'inviassero le lettere, si spedissero gli ordini, si muovessero le schiere: de' dodici capitani altri lo seguisse in campo, altri si fermasse in città: accompagnassero il podestà eziandio alquanti de' suoi cavalieri e giudici e berrovieri, quelli per ajutarlo a sbrigare le faccende e definire le liti nel campo, questi per eseguirne i comandi.

<sup>(4)</sup> VERCI , St. degli Ezzelini, doc. 82.

<sup>(2)</sup> ALBERT. MUSSAT, Hist. Aug. L. XV. Rub. 44. — BONIPACIO DE MEBANO, Chron. Mutin. p. 410.
(5) Chron. Parm. p. 777 (Ref. H. Scr. t. IX).

derajo degji alloggi, el tvesillifero della salmeria con dodici costringiori. Poi vernero assegnati alquanti officiali con dec camerifigati e due notai sopra il governo delle palle e mare, sei sopra le balostre, tre sopra i palves), sette per face deggere i vesilliferi del coutado e vegliera alla cusònia degli accampanenti, des sopra il trasporto delle rouce, de marchi, delle incordiri e degli altri amesi quatto puer como dello per la sessiona della consistanti della recordiria della recordiria della consistanti e quattro puer como conti sono il assistamento.

Già erano stati deputali co rispettivi muzzi alcuni cittadini sulla distribuzione del pane, e alpuntal falti con tibo di dioniti e superstiti sopra clascuna bandiera del mercato. Agli ufficiali del santamento venne assegnata i n'abbri, quattro al podesta, portarno le tode de; e due ne venneora assegnata i arbibri, quattro al podesta, uno a berrovieri, uno agli ufficiali sulla campana. Quattro servienti doverano stare co' cittadini nominati a comparare il pane e tras-postrato dalla città negli alloggiamenti: altri di essi obbero l'inocario of inasceardo, altri quello di riceverlo e distribuiri da les schiere. Alquanti altri servienti dovevano star sottoposti a' cenni degli ufficiali del mercato. Eranvi ancora de' deputati sopra le scale e le machine; dei commessary in colle e in altri liospiti a procurare le vittovaglie; dei maniera del commessary in colle e in altri liospiti a procurare le vittovaglie; dei maniera del commessary in colle e in altri liospiti a procurare le vittovaglie; dei montanti del commessario del considerationi del co

Fattanto si lavorava a raccogliere l'esercito. Alcuni officiali designavano per geni sesto plavaca, gli artaori, i histerieri. Des citalini coa un notolo ed un maliocaio rivedexano e notavano le persone e l cavalli de militi. Sera a costoro assegnato cero si supelendo per quattro mesi, ricrevaeso i nontanente due mesate: avassero dritto a tutto il bottuso oltre le emende de destreri morti o moppanari e avassero dritto a tutto il bottuso dire le emende de destreri morti o moppanari e memero, o cerdendo il Comme di Frenze per un presca stabilito. A simili patti ordino pure di assoldare quattrocento berrovieri o hanti di Modena e della Romano, divisi per cinquattine, ciasmon sotto on consettale de due capitale.

Del resto dentro la città erano state imposto le cavallate secondo gli averi: il destriero d'umo impotente per et a o matiata, situato e descrito cil c'asso fosse per pelo e per segno, consegnavai al congiunto ol a quell'altra persona atta alie ami, che veniva da quello offerta in suo cambio. Di resto qualunque suddito o cittadino tra i quindici e i settant'anni era stato convocato. Tranne cesso di altro cittadino tra i quindici e i settant'anni era stato convocato. Tranne cesso di altro molta e pena ad arbitrio del polesià. Rispondera del foggiasco il Comme che il commo del presenta di presenta del consegnato del commo del promote del commo del presenta domenica d'aqui mese. Di queste pene morali potentissimo disponegnato [Compi in el mello presenta commo del presenta del compi in entre del presenta domenica d'aqui mese. Di queste pene morali potentissimo disponegnato [Compi in el mello even.]

Non lievi multe soprastavano altresì al notajo che usasse frode nella descrizione de' soldati; al cittadino che desse nome falso o rispondesse per altri; al milite che vendesse, prestasse o trafugasse il destriero della cavallata Impostagli.

Chi militava a ciavalio doveva recar seco sella, coperta, unbergo, gambiero, espoble d'accisò, lancia, e seudo o targo a tavolacio all'inglese: il finale, negle o descio, lancia, e seudo o targo a tavolacio all'inglese: il finale all'acciso con maniche di ferro, cappello d'accisio o baciento con goriero, lancia, seudo o tavolacio grande. Ciassum pero ma-cante importava una multa. Non altrimenti per gli arcieri e balestirei. Chi avvava l'importate di batterioro parrica hastieriero, ovvero pagara, se cittadino di soldi, se del contado, quindici, in equal modo potevano riscattarsi dall'imposta dell'acciono di unificio soldi. No non er questo ternon libri: ci ha dill'arco, absornation quindici soldi. No non er questo terno libri: ci ha dill'arco, absornatio ministri dall'imposta di la dill'arco, absornatio ministri dall'imposta.

o causa straordinaria non li salvava, militavano poi tutti fra' pedoni. Ne furono bensì dichiarati esenti tutti i mercanti della città e del contado descritti nel libro dell'arte, acciocchè tenessero ben fornito il mercato del campo: ed a questo effetto i loro nomi vennero registrati a sesto a sesto.

Il contado e distretto somministró in buon dato marrajuoli e guastatori, colla paga di dodié derari al di: riestanti uomini (tranor qualche cavallo imposto nei borghi principal): ebbero ordine chi di fernarvisi a guardia, chi di venire sia a fare l'esercito o il mercato, sia a raccogliere e governare i palvesi. Si comando nel medesimo tempo a tutte le pievi di formarsi un padigliono e un vessillo, ed eleggersi un capitano.

Érano esso citaniasai, già cià dei lustri ordinate a leghte o compagnie in modo, che l'una l'itaria, e tulte insieme la città a du como poissesso soccorrev. Le compagnie poi dentro la città cruao venti, unite a sesti, con propri gondino rici e caporali: l'arme loro erano la sestal, a inche, la ferra, il tragon vende, il carro, il Hone rampanto, a Polinari, la vipera, l'aquila, il cavalia, li licon sand, il leon bande le con d'ora, il d'argon verte in campo d'ore, il leone zaurro, le chiari, le rante bianche e rosse, il vajo e rosso (1). L'insegna del mercatio era vergeta; a quella della salmelari era bianca e dostrivi un moto della mercatio era vergeta; a quella della salmelari era bianca e dostrivi un moto e palajuoli portavano dipinie marrue e pale; e così palvesi e balesticia l'arme

Composio a questa guisa l'escretio, deputroroni a guardia del carroccio otto revalieri e tretta faul per seso, qi uni e gi attiri sotto proprio gonditoniere e costringitori. S'elessero altresi i quattro grafti. che ne tenessero la fune, e la 'ampestiti designati a cussodirio ai dei facoltà di provederia d'un nota), d'outo nuazi, d'otto maestri, di quattro paja di buoi dovunquo il trovassero più belli, e di una tenda e di trabocche, e di besti coportune a trasportarie. Nel ferrore dell'amor patrio, il dubbio di una sconditta era ignoto: epperi ono mai in que registi, che settrovanali d'una in one, occerre meazubne del carroccio o dell'essercito, semzache l'abbondanza dell'alfetto non vi aggiunga il tilolo di viltoriono posteta. Le curta similationa partono e difessercito del Commune d'il Forenza e di totti che traboccio dell'essercito del Commune d'il Forenza e di totti che trabe e soliciono geretico, de sei d'accommo d'il Forenza e di totti che e effectioni occercito, de si d'accommo d'il Forenza e del totti che dell'essercito dell'essercit

Un'oddo Frangipane di Altomena del popolo di San Leo di Firenzo ettene, in premio di sua specialezza e bonta verso il Gomune, il cairco di custodirme e sunaruo la campona durante la battaglia. Alcuni sonitoi vennero trascelti a mostrare le vice; esi maliacaletti, uno cloe per sesto, farono designati a ferrare i cavalli; un cittadino fu specilo in Valdelsa ad osservare il nemico ed avvisarne le mosse con segni di funoco concretti. Un faito indexasta utto l'osservico oltre la riviera; due faito per due volte depressic rilevati dendovano che il nemico l'avven gualetano la venta di lutto il campo; ma allora si divovano mandara mungi a cavallo che ne porgessero certo ragginaglio. Di giorno valevansi di funate disposse ad ugual maniera.

Quanto alle vittovaglie, si divisò a ciascuna pieve il numero delle staja di grano, che doveva fornire; se ne ricerco promessa da' rettori; e s'imprestavano

158 C GUERRA.

denari a' vetturuli incaricati dei trasporto. Oltre a ciù si acrissero lettere d'avviso a' poiestà delle terre, per le quali era il cammino dell'esercito. « Sappiate (serivesa i podestà di Firenza a qué di Colle, Poggiboni e Ban Donato in Poggio) che la mossa del glorisso nostro esercito al approssima, e occorre che non distituno che sollecitamente e lodevolmente studiate a procacciarvi il maggior nunaro che sollecitamente e lodevolmente studiate a procacciarvi il maggior nunaro di caldaje, e farina cannona abbondante al possibile, d'omi specie vittoraglie, e per la cidicas della vostra terra e per l'offesa del Sensi ed altri nemici del Comme di Firenze.

Compiti questi apparecchi, verso la fine dell'aprile 1260, i signori del consolo recommandi e i cavaleri citudini trasserio in gran pompa il carroccio fuor dell'Opera di San Giovanni, a avendolo condotto nella piazza di mercato moneo, ve assumero altora la cura i supersitti e i militi e i fanti designati a guardario. Erra la gram macchina su quattor roto, tutta dipirata a vermiglio; come pur rempi del comme, dimenzato hisno e vermiglio; coste pur trampi de tendraro del Comme, dimenzato hisno e vermiglio. Tosto stolto al carroccio venmero ug-giogati i due grandi bosti, che a tale effetto educavansi dall'ospedale del'Pinti : e chi li guidava andava ramoco do agui sorta d'imposta ci beleto al carroccio; con un altro gran carro, si avanzò la martinella, già tolta d'in su l'arco di porte.

A questo spettacolo tutta Firenze era in moto, tutta la soblatecea la arme; et doronque un brillar d'armature, un dimenar di pennacció, un cozar d'alle grida, un suonare di campane a gioria, uno strepitare ineffabile di trombe e di timbalto, un suonare di campane a gioria, uno strepitare ineffabile di trombe e di timbalto de invanta l'uno que dependa converpoi, des eramo piantate le handiere e I gonfaloni, vi fermò i passi, e lo strepito cessò, de l'actuale di arderi e marripuoli; pol domo, facitare te inaspen di balestreri, el altritante di arderi e marripuoli; pol domo, facici di e vetfandi a spiane egui runnes, ogni motto, ogni concionitati.

Tovansi dispensati dall'esercito il custode de Lioni, tanti muenal quante macine sull'Arno, un cittadino per gran vecchiaja e malattia, corto Basso con tutta is sua famiglia, acciocche rimanesse a difica della propria villa molto atta a riftagio e custodia : e un sarto ne fu scusto per alpuanti di, finche iono acesse condotto a termine le coperte del destrieri. Crtor sellajo impetrò poscia altresi licenza di tornare in città, affine di pigliarvi borra in servigio del campo.

Al terzo alloggiamento si posarono alla villa di Urmiano nel contado aeneso, guidati continuamente nel cammino dai tocchi della martinella. Quivi pensarono di rinfrescare e compiere le leggi e gli ordini militari emanati due mesi innanzi, nel general parlamento tenuto nella chiesa di Santa Reparata:

« Che il padiglione del Comune preceda ogni altro nella marela, e prima d'ogni altro venga spiegato. Oltro ad una grave multa, abbrucisi al contravventore la sua tenda o trabacca.

 Che niun gonfaloniere entri nel campo prima della bandiera del suo sesto, nè veruna privata persona prima del suo gonfalone.
 Che le tende e trabacche d'ogni esoto si dispongano bensì tutte in un

corpo; ma con tale ordine, che gli uomini e le bestie vi trovino agevol passo tramezzo.

« Che dietro a' balestrieri marcino le some de' palvesi, poi quelle delle balestre e de' torni, alfine il saettume e le tende del Comune. Ad ogni mutare di

campo i gonfalonieri de' palvesai camminino in coda a' palvesi, per vegliare che non vadano perduti : e così i gonfalonieri de' balestrieri e arcatori.

« Il resto della salmeria pigli una strada diversa da quella dell'esercito: però si avverta che per ogni lestia da soma non vi vada che un uomo solo e senza armi. Chi fosse oso a portame o addosso di sè, oppure sulla sua bestia, perda ogni cosa; e ancora venga punito ad arbitrio.

 Chiunque, sia milite, sia fante, pavesajo, arciere, balestriere, guastatore, marrajuolo, spaccalegne, picconajo o segatore, segua sua insegna e suoi capi; pê sen' allontani senza licenza, nè prima che sieno stati posti gli alloggiamenti: gli arcatori e i balestrieri procedano sempre colle armi tese.

« A chi escisse dal campo o dalla schiera per far romore, tumulto od altra stranezza, vengano abbruciate le armi, e, nel caso che fosse milite, anche il cavallo, oltre le pene ad arbitrio del podestà.

 $\,$  Le parole ingiuriose e le vie di fatto si puniscano nell'avere e nella persona ad arbitrio del podesta  $\,$  .

Promulgò questi statuti in pubblico congresso, tenuto sotto il padiglione del Comune, il podestà assistito da alquanti auxiani e da dodici capitani dell'osercito. Il giorno seguente, rorima di stendare dal quarto allogaziamento della villa di

Vernago, stabilirono come a hattagini l'ordine della marcia: « Precedessero per antiguardo gli arrieri e i balastirari della città e dei contado; tenesse eleisto ad essi in una schiera la cavalleria di tre sesti della città; venisse dopo il popolo de 'medesini sesti tutto in un corpo, poi la cavalleria, poi il popolo de sesti rimanenti; la cavalleria e per ultimo i fanti de' confederati formassero il re-trousando ».

Cosi ordinati, s'innoltrarono; e dopo aver preso nel cammino i castelli di Vico, di Nezzana edi Casciole, ferenzoro foste incontro a Siena. Preso sali sulproto di Sauta Petronilla sorgeva un poggetto. Quivi edificarono una torre rilevata sopra i Doptie la città, e sulla torre collovavano la martinella che suonasse alla guardia del campo. Disegno degli assalitori era di terminare la literno un gram fatto d'arme; disegno de fonorastici dilellulini guidati da l'arinata degli Uberti era di far cosa, per cui il re Manfredi fosse obbligato a socorretti molto più.

Avera il re mandato in loro ajuto una mano di Tedeschi, piecola bensh, ma questi per consiglio di Farinata sevano portato seco la regale handiera. Ora una festa i fuorusciti empiono bem bense di vino e di cilo que bonoi oltromostata, e quindi il inviano tumulturariamente contro i meniti. Niun di essi ne triorno più vivo; la loro bandiera, trascinata primamente per tutto il campo, e poscia per le vied li Firenze, fu appiectata capopie alle parvel di Sanata Reportata.

Altro fatto non successe sonto le mura di Sienz. Laonde, i Fiorentini, paghi della facile vittoria, dopo alquanti di rimisero la martinella sopra il carro, empierono la torre di terra, e piantatovi sopra un olivo, e rimuratone l'uscio, ri presero allegramente la strada già fatta. Indi a un secolo venleggiavano tuttavia sa quella torre le frondi dell'odisso allero.

Se non che appunto da questo sterile trionio incominciava la vendedita sopra-Fienzae. I Sensei, a suedo acetatato ventiminia forini d'ovo da pon so quale compagina di mercatanti, mandarono denari e ambasciadori al re Manfredi, elniseme con essi erzo los ervaniere, dei stando prigicione appresso il menico avevamirato lo strazio della sua bandiera. Il re indegnatissimo concesse a l'olibelinia ol ottocnito Teleschi a cavallo, pagati per ter mesi, rie appena furono questi entrati in Siena, che il Comune bandi l'oste sopra Montalciao, terra protetta dai Forentini, e Comando diquico a Pasa ca tutu na lega qu'inbellina. Nulladimeno, tomendo che la paga de l'eleschi non arrivasse al sou termine primache la terre fosse presa ed i Cuella finnicia blatutul, deputarono meser Farinata suddetto e Cherardo de Lamberti, acciocche trovassero modo di traticia este cimpettarono di trattura con due soli Anziani di cosa importantissamo. Sopornon albura rarana suggelile i elettre e credenziali, e sotto giuramento narrano: « Bollite in Siena mortal divisione; parte dei grandi non essere contenut dell'insolenza phibellina; a codesi grandi prestar favore, benché ecculo, il popolo; nimos scoprirsi anorra, perché niun capo, niuna occasione straordinaria; però in antei titubacioni poco deanno dover lastare a muover lo Stato; insonnan dia Firenze diccimila florini, e la porta di San Vito verrà consegnata alle sue sunadre ».

A nomini acciecuti dalla cupidigia piacego stranamente il partito; onde non è di rec orqui anaisa prescariosi i denari, e metiansi in deposito, e tosto totto convochiai una generale assemblea, e vi si proponga di rifare l'esercito per socresa di Montaleino. Di tale seasa s'erana avvisati, onde colorire l'occulto discorso di Montaleino. Di tale seasa s'erana pavisati, onde colorire l'occulto discorso di Montalei dalla popolare hadanza a messer l'eggishigo con anari motteggi fui impedita la concione; a Cece Ghenrardini, rizzatosi per dire il somigiante, venne dagli Anziani initiano di tacere. Soprastava puna di lire cento a chi arringasse costro il comandamento degli Anziani i egli pagolle, e proseguiva. Raddoppistagli in condanna, pago di movo, e seguitiva e gia gia era stata rin-ternata ia multa, ed ei seguitava per salvamento della cieca sua patria, allorchie, pena la testa, gli fi imposto di tacere. Tade è il popolo talora, che non solo non conosce e non seguita il proprio bene, ma di per sè vuol chiudersi anche la strada di conocerci o seguitario.

Così venne risoluto di rifare il campo all'uscità dell'agosto. Lu questo campo concerero, oftre tutti gli somini di Firenza ced do tonini doven on casa, che non ne mandasse almeno uno o duel, le leglie guelfe di Lucca, di Bologna, di Franc, di Perugia, d'Ovrieto, di Pisologia e altro terre della Troccana. Pi di unemo di dutti trentamila pedoni e trenulto cavatib. Sia frattattato dari frati agorativatione.

Come furono pervenuti nel contado di Siena, i Fiorentini sempre aggirati dalla vana lusinga di conseguire la città per trattato, si posero sull'Arbia nei colli di Monteaperti (1º settembre 1260). Aspettavano essi d'ora in ora di venire introdotti: quaud'ecco aprirsi repente la porta di San Vito, e sboccarne tutto il popolo di Siena gridando battaglia, battaglia, e preceduto da' Tedeschi inanimiti dalla promessa di doppia paga. Crebbero la confusione tra' Guelli alcuni traditori, che al primo balenar delle schiere fuggirono alla parte de' Senesi. Ciò nulladimeno i più bravi ripigliarono cuore; sicchè, riordinate con prestezza le genti, avrebbero ancora fatto buona resistenza, se nel punto in cui i Fiorentini venivano investiti da Tedeschi, il malvagio Bocca degli Abbati, mozzando la mano di chi sventolava la bandiera del Comune, non l'avesse sospinta a terra. In que'tempi, non v'essendo proporzione di gradi nè disciplina, la sorte di una schicra pendeva dalla insegna. Al cader adunque di quella, cadde ogni buon volere, nè fu più nel campo florentino che fuga ed eccidio. Del popolo impotente a fuggire venne fatto macello. Chi si rinchiuse in Monteaperti restò preso e morto. Firenze piena di lutto e di paura fu abbandonata dai Guelfi a' vincilori; e Farinata, l'autore della vittoria, dovè poco staute nel concilio d'Empoli difendere a forza aperta, che non la smantellassero e riducessero a borghi (1). =

### S. 58. - I mercenari.

Intanto i feudi ritornavano ad unirsi, e quello sminuzzamento politico a ricongiungersi in corpi maggiori, come ducati, principati, repubbliche, regni. Allora cessavano le guerre private, e cominciavano quelle da Stato a Stato, più grosse e più regolari. E siccome gli uomini tornavano a compiacersi nelle arti della pace, s'introdusse di togliere a stipendio persone che dalla prima gioventù si davano alle armi. Così cominciarono le truppe mercenarie.

Di queste troviamo l'uso fin sotto il dominio feudale (2), quando nelle guerre della bassa Italia furono chiamati in ajuto i Franchi, gli Alemanni, e perfino i Saracini. I Normanni che approdarono nel regno di Napoli, possono considerarsi per veri mercenari, giacchè a prezzo si mischiarono alle vicende di que' paesi; su cui presero poscia dominio, non appoggiati che alle spade, alla maniera dei capitani del Quattrocento. Sovente ancora i Tedeschi che scendevano cogli imperadori per la coronazione, scaduto il tempo del loro obbligo verso di questi, metteansi col papa o con qualche duca o con alcuna repubblica che volesse prevalere sopra le altre ; contro di esse stipendiò talvolta soldati Federico Barbarossa, famosi per non aver mai compassione.

Alcune repubbliche poi erano affatto mercantili, tanto da escluder i nobili d'ogni impiego ed onore se non fossero iscritti alla matricola d'alcun'arte: tal era Firenze. In altre era prevalsa la nobiltà, ma sotto un governo così geloso; che le vietava l'uso delle armi; come Venezia. Queste doveano naturalmente valersi del braccio di gente comprata; onde nacque una professione nuova, del soldato mercenario. Chi primeggiasse per valore e ardimento, o talvolta alcun di quei nobili che la libertà de'Comuni avea ristretto nel proprio castello, raccoglieva un pugno d'uomini, armandoli e nutrendoli del proprio, ed esercitati li conduceva a servigio di chi pagasse.

Chiunque fosse improvisamente assalito, ricorreva ad essi, e il sangue succhiato ai popoli profondevasi nel pagare i loro stipendi e nei donativi necessari per rimandarli. Servivano essi con doppia fede, pronti ad abbandonarti appena il tuo nemico li pagasse meglio. Finita la loro capitolazione, passavano a un altro, forse quello contro cui aveano dianzi combattuto. Nè senza pro era l'intervallo fra le guerre, poichè, oltre l'anticipazione che esigevano dal nuovo signore, e le largizioni con cui l'antico dovea meritare che l'abbandonassero, ponean a tributo i paesi sul loro passaggio.

Massime dopo che le repubbliche caddero in dominio di tirannelli, e i cittadini per una parte furono disarmati per la costoro gelosia, per l'altra videro volentieri di poter smettere le armi non più rivolte agl'interessi patri ma a quei del dominatore, crebbe il bisogno de'mercenarj, e divenne importante la condizione del condottiero. Altrove noi ne indicammo la storia (Racconto, lib. XIII. cap. 17), e vedemmo molti di loro salire fino ai più bei troni d'Italia.

<sup>(1)</sup> Malksenki, Cron. c. 71; G. Villani, VI. 80; a Poichè i Galli si aunidarono in Italia , furono Maltonou no Coppo, Oli, 425; Biddictio Del Cere ognor persi la prendere le armi e seguire chi gl'in-cai, Battaglia di Montaperti; tutte presso Riccotti, vitava : principalmente nua specie di essi chiamateni. Comp. di ventura, P. I. c. 4.

omp. di centura, P. I. c. 4.

(2) Anzi in antichissimo. Polibio II. 22. serive: da caporioni ed ab Pari i.

Goi la guerra perpetuavasi nella poer; la sespensione delle estilia non ristorava i mai dei popoli; e i disordini nati in sen della pace erana noncra più insopportabili che quelli sofferti nella guerra. Quel brutale valore, mon accessibile a verun nobile sentimento di parira o di liberta, avera indebioli o assima dorutta al vero coraggio, che nasce dalla cosicenza d'una causa giunta. I general fermourano e levelre la strainen milita anteposta alla nazionale. Castronoles renon della cosicenza della cosicen

Il germe degli eserciti permanenti e del progresso dell'arte (dice Biane) sta nell'istituzione di tali bande, giacche altro non bisognava che renderle nazionali, perchè si operasse la trasformazione. Queste compagnie erano composte d'nomini che spontaneamente si davano a quel mestiere, il cui gusto suppone le qualità che non ne vanno mai disgiunte. La mancanza di amor patrio e di generosi sentimenti li cangiò in mercenari, inferiori a quelli dell'antichità per valore e per disciplina. Nelle armi e negli ordini non troviamo progressi positivi; giacchè semore la cavalleria forma il nerbo degli eserciti, e questa, carica di arme difensive, ridusse la guerra a nna parodia che muove a sdegno gli storici. In italia l'indole nazionale e lo stato di civiltà fecer vedere che la gran guerra avrebbe fatto rapidi progressi, se il poco sangue sparso e la venalità delle bande non avessero rese le battaglie vuote di gravi effetti politici; ma Aguto, e la scuola Italiana di Sforza, Braccio, Piccinino, del Verme, Carmagnola, Gattamelata, i quali nei ioro movimenti si mostrano strategici, riguardar ci fanno queste guerre come campi d'istruzione. V'erano grandi capitani, ma non potevano levarsi in fama perchè corrotti dal loro mestiere, dalle abitudini che ne risultavano e dalle truppe che comandavano : pur nondimeno è da notarsi la guerra di Gattamelata e Piccinino sul lago di Garda tra i Visconti e Venezia, che sarebbe stata niù celebre se fosse terminata con battaglie parl a quelle di Montechiaro e Castiglione.

L'uom d'arme avez generalmente al suo seguilo tre arcieri, un coltelière o sendiero, en un alletto; e tutti inseime contavano per una lancia guarnita. Il roltellière tavava questo nome da un coltellaccio che portava a lato, e per lo più marciava a piedi e conduceva il rouziono del bazaglio. Il valetto attendere all'armatura del cavaliero, gli presentava il cavalio di battaglia, custodiva i prigiorier. Gli arcier etam novisi, che doveano coi temen divori unonia d'armi.

Sotto Luigi XII una lancia era di sette uomini, di otto sotto Francesco I. Gli Italiaul erano in minor numero.

La cavalleria tedesca, che dicersano Raitfa, era in peco conto, perché mal manta a paragone delle altra nazioni; e Casa d'Austria no pode contare su di casa e non quando cibe ereditato la Borgegna. Eccellenti invece reputavanse il gasganoti, con ottonia arrida, e con una speciel di plio intego, forratio ai due capi, agonato de la capita de scapitara. La lor cavalleria terrespera combattro a discontaneale, ma non in ordinana, benin individualmente a una contanta terrespera combattro a discontaneale, ma non in ordinana, benin individualmente a unus degli Arait.

Non insistiamo di più sulle armi del medio evo, giacchè poco o nulla vè ad apprendere quanto all'arie. Giava al contrario studiarie dal lato delle istituzioni, rappresentaudo al vivo lo stato della società d'allora; ma non riguarda il nostro tema presente, e ne fece studio speciale l'ingeguere Ricotti nella Storia della Compagnie di venttrare in Italia (1).

Dell'arte militure degl'Italiani in principio del xiv occolo parlo pure Sismondi, Hist. des républiques italiannes, cap. 58. Vedi pure Furnivitus, Hist. de Bertrand du Guesetin.

Testé (1851) si pubblicè il voi. XV dell'Archivio storico, tutto formalo di documenti relativi alle milizie italiane. Ivi è pure il codice con cui la repubblica di Firenze nei 1537 regotava gli stipendiarj; e noi ne daremo il sunto, formato dal signor Canestrini:

« Gli officiali sonrastanti alla condotta avevano autorità di condurre al soldo e servizio della Repubblica cavalieri e fanti di qualunque luogo e paese, per quel tempo e con quet soido, patti, convenzioni e pene, che a loro pareva; ma non mai oltre ottocento cavalieri e mille pedoni, senza l'approvazione della Signoria. Non potevano condurre ai soido l cittadini, ed i sudditi del contado e distretto della Repubblica; ne senza consenso de Priori avevano facoltà di condurre cavatieri o fanti delle altre parti d'Italia; ed in tal caso li soldo degli Italiani veniva stabilito dalla stessa Signoria. Gli officiali suddetti non potevano condurre squadre di cavalieri stranieri, minori di venti cavalli, sotto un solo capo, capitano o conestabile, nè per più lungo tempo di sei mesi, senza consenso della Signoria. Avevano l'obbligo di formare i ruoli, e fare le rassegne di soldati a cavallo ed a piedi, e di tutti i capitani, conestabili, e del capitano della guerra; come pure di tutti 1 castellani e guardie della città, castella, casseri e fortezze, rocche e torri dello Stato; come pure di stimare I cavaili, marcarli sulla coscia destra; palafreni, ronzini e muti sulla sinistra. Le rassegne si facevano ogni quindici giorni, in tutti i looghi; e di tutti gii stipendiari si notavano le mancanze, i difetti, e si condannavano quasi sempre con ritenzioni sul soldo. Se pelle rassegne gli officiali e i notari deputati a tenere il registro dei difetti si lasciavano corrompere dai soldati, erano severamente puniti; cioè condannati per barattieri, ed esclusi da tutti gli onori e benefizi del Comune. Tenevasi anche registro dei cavalli perduti, morti, feriti, presi, magagnati nelle battaglie, avvisamenti o riscontri, e si notavano le mende dovute secondo la stima fatta al tempo della rassegna. I cavalli degli stipendiarj dovevano appartenere in proprio a ioro, e non a cittadini o sudditi della Repubblica: e questi erano puniti se gil prestavano agli stipendiari. Gli officiali della condotta tenevano consultori, mariscalchi, messi e spie per sorvegliare all' esecuzione degli ordinì, ed avevano piena autorità di cassare gli stipendiarj a cavallo ed a piedi, come pure i loro cavalli, e di surrogarne altri; e ad ogni scambio d'uomini o di cavalli, il capitano o conestabile doveva pagare una tassa proporzionata. Anche questi ultimi avevano facoltà di mettere scambi; ma di consenso degli officiali, pagando però una tassa, e migliorando con lo scambio. Oltre le rassegne che si facevano ognì quindici giorni dai notari e deputati, o commissarj in tutti i luoghi dello Stato, degli stipendiarj e loro cavalli, per tenere registro dei difetti e delle mende, ogni sei mesi v'era la rassegna alia presenza degli officiali stessi della condotta.

« I conestabili e capitanti di cavalieri e finti stranieri al solulo e sertitio della Repubblica, crano tenuti alla prima rassegna di prestara solunea giuramento sul viangelo, di aervire lestimente, di mantenere e difendere con ogni loro forza il vangelo, di aervire lestimente, di mantenere e difendere con ogni loro forza il soverno della Repubblica, cioè i a Signoria cel li popolo, e di non copirare contro di esso e il suo pudifico stato: di demunizare le macchinazioni e le congiure lo sesso giorno cione vento agrandi propere la Toscana, in Romagna od in Bologna; e dopo otto giorni, so in Lombardia di na tre parti d'i talla: di trare, in tempo di rumore, tutti armati al polazzo della Signoria, e di muovere arditamente e fortemente contro chiunque în difessa del popolo e del suo governo: ci i ono portarsi alla casa d'alcun privato, sotto pene gravissime. Gli stipendiari dovevano ancora dare mallevadoria per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservana de pati della della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservano della per l'osservana della pati della condotta, e degli ordini contenuti. No potevano dare per l'osservano della per l'osservano della perio della perio

mallevadore alcuno straniero se non era capitano o conestabile al servizio della Repubblica, e nessuno dei magnati della città e contado.

- « La formazione delle squadre era questa: ogni cinque cavalieri formavano una posta: una bandiera o squadra di venticinque cavalieri formava cinque poste, senza contare il capitano: dai venticinque ai venti cavalieri, le poste erano quattro, senza il capitano: venti cavalieri non comprendevano che tre poste. Quando era un caporale alla testa d' una bandiera di conestabile o capitano, non si computava quella squadra che per due poste, compreso il caporale; se poi il caporale era cavaliere di corredo, si contava per due poste la squadra, e la sua persona a parte. Questa divisione in poste serviva pure alla distribuzione delle paghe. Due giorni dopo la prima paga, erano tenuti fare mostra armata alla presenza degli officiali della condotta. I conestabili e capitani e loro cavalieri dovevano essere armati di sproni, gamberuoli, cosciali, corazze con maniche di ferro, con soprasberga ovvero lamiera con corsetto e con maniche, gorgiera, guanti di ferro, bacinetto, ovvero crestato con barbuta, o con elmo d'acciajo, scudo, lancia con pennoncello, spada e coltello. I cavalli dei capitani e conestabili dovevano essere della valuta almeno di fiorini cinquanta d'oro di stima; gli altri cavalli d'arme, almeno dai venticinque ai trenta florini: se erano inferiori alla stima, veniva fatta proporzionata ritenzione sul loro soldo.
- « Il loro servizio era quello di cavalcare per tutto, dove e quando era loro comandato, anche fuori di Toscana, senza aumento di soldo; stare, tutti i conestabili e capitani, agli ordini del capitano generale della guerra, o del suo luogotenente, della Signoria o degli officiali della condotta; inoltre, guardare e difendere i luoghi e forti a loro consegnati, nè uscire da quelli senza licenza della Signoria: Ottenevano paga doppia, e per un mese, se vincevano e occupavano il campo di battaglia, almeno contro duecento cavalieri nemici. Si lasciava loro il bottino. eccettuati i prigionieri, che dovevano consegnare al Comune; e nol facendo perdevano la paga doppia. Onde il solito grido degli stipendiari ed ausiliari strapieri nelle nostre repubbliche e Stati, dopo una vittoria: Paga doppia e mese intero. Il Comune comperava dagli stipendiari i prigionieri a ragione di lire cento per fante, ducento per cavaliere, o nobile. Le fortezze, castelli e terre prese al nemico appartenevano al Comune; il mobile, arnesi ecc. spettava agli stipendiari. Se si erano rese a patti o per convenzione, gli stipendiari non avevano paga doppia, nè era loro abbandonato il mobile che in essi trovavano; cioè non si concedeva loro il sacco. Se all'incontro gli stipendiari cadevano in potere dei nemici, non perdevano la paga per loro e pei cavalli, nel caso che durasse ancora la condotta, ma non per più tempo che di due mesi. Se venivano rilasciati dal nemico sotto fede od in altro modo, e non tornassero al servizio del Comune dopo i due mesi, perdevano il soldo.
- •Rigorosa era pure la disciplina alla quale erano sottoposti. Chi non compariva alle mostre e con le armi rassegnate, era punito con la ritenzione proporzionata sul soldo: chi si dipartiva dal luogo di guardia, perdeva un mese di paga: alla terza mostra se mancava dell'arme o del cavallo rassegnato, veniva cassato e perdeva il soldo. I conestabili e capitani non potevano allontanarsi più d'un miglio dai luoghi e fortezze dati loro in guardia, sotto pena di duecento lire: gli attri non potevano mai uscire. Nel Codice si vede quali fossero le fortezze e récche del territorio della Repubblica in quel tempo. Chi si rendeva reo di tradimento o di baratterie, veniva punito dal podesta, dal capitano del popolo o dall'esseon-tore degli ordini della giustizia, nella persona o nei beni, secondo i delitti: punito con multe o ritenzioni sul soldo chi vendeva ed impegnava le armi, e chi le

comperava o riceveva in pegno, e inoltre alla loro restituzione, con la perdita del prezzo o del pegno.

« Nol 1562 la rivolta e lo scandalo sascitato dai condottieri in servicio della Repubblica, nel tempo della guerra di Pisa, determinio la Signoria a pubblicare di muovo gli autichi ordini fondamentali concernenti gli sitigniari, segiongendovi altri regolamenti discipliani. I conditieri doversano giurare di servire fedelmente ia Repubblica, e d'ubbdire agli officiali della contexte della compositato dei commissari, di non persentere più dei soldo tissato e dell'emanda de' cavalii, di non congiurare coutro la Repubblica, e di demuniare le compositato dei compositato dei cavalia. Per sense lintre quandi arcserro rotto un neguri e della compositato dei cavalia della compositato dei per sense lintre quandi arcserro rotto un negle dei mobili a lore appartenessero, e le terre e cavaliti al commune. Se occupavano un lungo dopo un combattinento, i prigenti colo per capitolazione, nulla potessero appropriaria. Debbano, se la Repubblica i checke, consegurare a le i prigioni, apagnodo a loro pei fanti lire duento l'one, pei nobili (cavalieri) lire trecento. Finito il tempo della condotta, giurino di non servire contro alla Repubblica per dicei anni.

\* In generale, I ordinamento interno della Compagnia per la condotta cru questo i la Compagnia avera sovretto uno, due o più e apinani; inoltre, ogni millio cavalli, si contavano da quaranta a cinquanta conestabili, quattro maresicalii costile di traboco. La gioristicino e civile e riminale fiori dei loughi murati apparteneva ordinariamente ai capitani; ma nelle questioni verteni tra le Compagnie ola tibre persone, spettara ai capitano; ma nelle questro della guerra di Firenze. A questo toccava il decimo del bottino fatto duranta in el 1569; e negli anni seguenti, i quali furono pubblicati dal Ricotti. Non sono esper lo più che ordini disciplicari, e riguardano le armi delle quali dovene sono esper formiti, come cessere armati particolarmente i conestabili i capitani ed i sodostai a cavallo, e come diversamente i' l'opessi a Recognoni, gli Ungheri e gli Italiani, e le pene per la mancanza delle armi, diverse secondo le diverse armis \*.

#### 5. 39. - Armi di quel tempo, ed altre particolarità.

Varie armi in asta erano: la zagaglia, la partigina o mezza pieca, la pieca calunghissima, sala, ji giuentore, je squarene, dette da squareira; ob squarei

La balestra, raffinamento dell'arco, tendeasi con una manovella, e lanciasa, grossi dardi e pulle che trapassavano le armi più solide. Trovasi primamente ri-cordata alla decadenza dell'Impero da Vegezio e dal Commeno; i Barbari invasori non sembra la conocessera, ne ricompare che soto Luigi il Grosso. Bobzone dicensai una sorta di freccia con capoccia invece di punta, che si tirava con una grossa halestra a bobzone. Delle balestre le une erano lesgeri e manogicabili da

166 GUERBA.

un solo pedone; le altre dette grosse, lanciavano dardi più gravi e più lontano: le prime dicevansi anche archi e si tendevano a mano, le seconde si caricavano coi piedi. Moschetti diceansi le frecce lanciate colle baliste. I quadrelli eran saette con quattro ali: i verrettoni erano altra specie.

Il concilio Lateranese II, c. 29, vieta fra Cristiani usar baliste, arco, frecce: e di fatto nelle prime due crociate non si usò che lance e spade, sicchè i fanti si trovarono quasi disarmati, nè erano tenuti in conto; ma alla terza si pregiò di più la fanteria, usossi balestra e corazza, e scudi coperti di saldo cuojo che resisteano ai dardi de' Saracini, nelle cui cronache spesso questi soldati tutti co-

perti di dardi nemici son raffrontati al porco spino.

I balestrieri furono sempre pochi nè costituiti in un corpo; eppure il loro granmaestro era la carica più eminente dell'esercito dopo quella di maresciallo di Francia. «Il maestro dei balestrieri (dicono i vecchi Statuti) ha di proprio diritto corte, guardia, amministrazione, con giurisdizione su tutte le persone a piede nell'oste ove cavalca il re, e di tutti i balestrieri, arcieri, legnaĵoli, fossaĵoli, ingogneri e gente d'artiglieria; ha l'ordinanza sopra questi alla battaglia, primo pone le scolte, manda a domandar la parola la notte; e se cittă, fortezza o castello è preso, sua è tutta l'artiglieria che vi si trova; e se l'artiglieria dell'esercito ha il comando di trar sul nemico, i profitti di questa son suoi; item ha diritto su oche o capre che slano prese al nemico ».

Carlo VI nel 1410 stabili una compagnia di sessanta balestrieri per difendere Parigi, con esenzione da taglie e gabelle. Alla battaglia della Bicocca, secondo Guglielmo du Bellay, non v'era che un solo balestriero ma valentissimo. Di poi si usò sempre mantener quest'esercizio, e davansi premj ai migliori; ma Francesco I aveva abolito quel corpo.

A difesa servivano la barbuta o diciamo elmetto, la rotella o scudo rotondo, la targa, scudo di legno o di cuojo, il giaco, arma di dosso fatta di maglie di ferro attrecciate. Il palvese, così forse detto dai Pavesi, era uno scudo quadrato e ad embrice. Il brocchiere era uno scudo dal cui mezzo sorgeva un punzone, con qui e rintuzzar la spada nemica, e percuotere da vicino l'avversario.

Quando non crano a battaglia, i cavalieri montavano il palafreno, spogli dell'armi, che dietro gli eran portate dallo scudiero, il quale sopra un ronzino conduceva a mano il destriero del signore, o sia il cavallo di battaglia. Ciascun cavaliero (dicono gli Statuti mantovani del 1528) abbiasi panciera, schinieri, collare e guanti, cappello di ferro, elmo, lancia, scudo, spada e coltello, e una
buona cervelliera o celata. E altrove: Nessun cavaliero fuor di città sia ardito o presuntuoso di precedere il gonfalone del Comune: che se avvenga zulfa,
nessun gonfaloniere si ritiri, o fugga, ed abbassi il vessillo; altrimenti egli muoja,
s'ardano il suo cavallo e le armi sue, nè gli eredi suoi possano aver carica in
Comune (1).

Cavalli di Frisia, e più anticamente triboli si dicevano alcuni ferri con quattro punte, una ferria per terra, l'altre tre sporgenti in alto e a lato: soleansi conficcare in terra per trafiggere i piedi della cavalleria, ed ebbero nome dalla somiglianza che aveano col tribolo acquatico.

Famose erano le fabbriche d'armadure di Milano, segnate colla lupa; e iugegueri reputatissimi i Genovesi. Guintellino, celebre ingegnere milanese, avea formato cento carrette fatte in cima a guisa di scure, e circondate in gire da taglientissime falci, con cui pugnarono contro Federico I (2). Arnaldo da Lubeca, sotto il 1165, dice che il duca di Baviera ordinò macchine sul modello di quelle vedute a Milano e in Lombardia.

Padiglioni usavano di vario nome e figura: alcuni furon detti tende dal tendersi; buraccite altri, dal farsi con tela baratta, o diremo vengata; trabaccite altri, perchè fatte di piccole travi e rami d'alberi e tavole. Splendide le usavano i maquati, ampie e preziose.

I nostri adoperazione quache volta anche il funco greco; non che sasi lo faciosero, ma noministrato dal principi circitalti: cari fecro i Vivenziali pattaggia che contro Roberto Guisearalo dicebero a fivor degli imperatori di Costantiapogli. Facile dicessi nelle cromate quella luong anna di cuojo con un que funce si sianciana. Il noco greco, o funco di mare, o funco injuido, era fatto con nara, peca, solto el altre materie combustibili. Calificio archeletto eggio, cie se ne crede inventore (673), non fece altro che aggiungeri le macchine, o canua di ferro, colle quali Costantino Pognosto brovito l'armata narale di Arabi presso Citico. Mezinone ne è fin sotto Valentiniano, trovandosi citato de Veguio. Ma gli dratha presso Citico. Mezinone ne è fin sotto Valentiniano, trovandosi citato de Veguio. Ma gli dratha in riptrobasero una nurora specie fatta col petrolio, o nafu, di cui erano soprendi presso Bagdad. La sua virità infiammabile fin del lempi di Alessandori si conasceva, an non si vede usoti in guerra. All'IRS, Eta el-Chejas primo se ne servi; e benche affatto diverso, fu però dal Latini porintato fucos greco. Terci le diceano fuecco di Media (1).

. Alcuni telegrafi troviamo: per esempio, la guarnigione pisana posta in Lucca, nucicata di sollevazione, fece mettere solla torre ghibellina segni che osservati e ripetuti dalle guardie poste sul monte San Giuliano diedero a conoscer il pericolo a Pisa, giacchè i contadini non lasciavano passar corrieri (2).

Quando consegnavasi una fortezza ad un comandante, si conveniva ch'ei non la celesse se nou a chi presenterebbe un segno simbolico (contrassegno) che il principe custodiva presso di sò,

Carnasgoola dispyrimas non muniva il campo; ma poiche fin sorpresso da Piccilion, li muni o no doppio ricitoti di carri, sovvi numerose scollar: demunila huoi aggiogati ai carri seguivano il suo escretio musendolo. A' suoi di creblero d'assili e militice; nel solo Cernonesee contanonai sessantamita uomini quando Filippo Maria guerraggiava i Veneziani (3), mentre poc'anti tre o quattromila corazzieri attervano tolta filiali. Doveasal percis multare, setzadore il piano chia campagna in più vasce contrale, mentre prima l'è armate, quales stationarie della campagna in più vasce contrale, mentre prima l'è armate, quales stationarie micicilio o un villacciò.

- A Missoe fin dal 1175 i mitti avano stipendio dalla republica di solid quaranta il mese (d). Altrova i forniza loro il cavallo i o stipendio ai pedoni lu dato prima ai campagnoi, poi a tutti (5), massime se andavano a combatter lotano. Misno el 1299 fissò tre solidi di terzoli per soladan nelle gorre fuori si patria. A Genova i contunaci erano moltati ora di un danaro e mezzo per quali lar del 100 possessi stabili, por di due danari per ogni litra dei molti discritti me pubblici registri del censo; ora indistintamente di venticinque lire un fante e cimpanta il avasilere (6).
- Nel 1154 i Milanesi, sorpresi dai Pavesi, perdettero il campo, che fu stimato valero diecimila marchi d'argento, che il Giulini ragguaglia a cinque milioni e nezzo.

<sup>(4)</sup> BEAUDOT, Viis di Saladino, manoscritto.
(2) Bruya, dan. Luccenz, lik VII. pag. 946, 948,
(3) AND. BLAIR, Hills and, lik VII. pag. 946, 948,
108 Strontias, De G F. Sfort, lik II p. 241.
(6) Ideas col. 484.

168 GUERRA.

Qegi s'attacca una deconzione al petto de' bravi: allora poneansi le bandiere nel tempio, a tatecavansi alla casa de bravi gli attemmi de' situl; poneansi nel proprio stemma. Nel 1562 i Pisani chiusero il lor porto con una catena, rotta la quale i Genovesi guidati da Pierrio Grimaldo ne portarno i vari panelli, con cul fregiarno la città, dove pendono ancora, tristo monumento de' dissidj fratera. Le varie specie d'armadure si ricavano da questa specifica del luglio 1497

pubblicata dall'.trchivio storico, vol. XV. pag. 246: Arme haute da M. Jacomo di Pietro da Milano, habitante in Brescia, sino

Arme haute da M. Jacomo di Pietro da Milano, habitante in Brescia, sin a di 3 luglio 1497. Spallacci para dicianove: cioè per dicianove, a ducati uno el paro,

|                                                                    | icati 19 |     |
|--------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| Guanti para guaranta: a para doi al ducato, montano                | . 20     |     |
| Arnesi cum schinieri para venticinque: a ducati tre el paro        | . 75     |     |
| Schinieri senza arnesi para dieci : a ducati uno el paro           | » 10     |     |
| Braciali para trenta: a ducati uno el pajo, vale                   | 50       |     |
| Elmetti numero venti: a ducati tre l'elmetto                       | . 60     |     |
| Petti a la Suizara numero doicentoventicinque : a doi al ducato    | 112      | 1.9 |
| Celate da balestrieri numero doicentocinque: a celate doi al duca  |          | -1- |
| vale                                                               | 102      | 4.0 |
|                                                                    |          | 1/X |
| Testiere da cavallo numero novantotto: a doi al ducato             | * 49     |     |
| Barbotti numero centosessantanove: a barbotti tre et tre quarti    |          |     |
| ducato                                                             | · 44     | 5[4 |
| Bracialetti para trecentocinquantasette: a pare tre et trequarti   |          |     |
| ducato ,                                                           | • 95     |     |
| Una armadura per lo signor Vitellozo, senza spallacci              | • 12     |     |
| Uno corpo di coraza per Baldo di casa, vale                        | » 3      |     |
| Doi celate indorate con doi barbotti : ducati 5 l'uno              | » 10     |     |
| Cinque celate a la francese, con barbotti: a ducati 2 l'uno        | . 10     |     |
| Armature che vennero più di fa, che vennero da Mantoa, per lo      |          |     |
| gnor Pavolo, M. Julio, et Jo. d'Anghiari, et Jo. da Castello,      |          |     |
| una per Lorucio da Cesena ; come apare in una scripta nos          | tra      |     |
| di uno suo resto che le dede a di 50 di marzo in Mantoa,           | du-      |     |
| cati 48                                                            | · 48     |     |
|                                                                    |          |     |
| Et per chiodarie et mascharecce (?) et fibble di diverse sorti che | cl       |     |
| portò da Brescia, ducati x d'oro.                                  |          |     |
| Et per uno conto vecchio che de'havere da noi, come appare per a   |          |     |
| scripta per mano di Gismondo apresso detto M. Jacomo, so           |          |     |
| di 16 di febraio 1497, ducati docentocinguanta doi                 |          |     |
| ar to ar remajo a rory ducan docentochiquina dorr                  | . 202    |     |
|                                                                    | • 962    | 3.4 |
| E più braccia novantacinque de canavaccio dato a Sole, per la c    |          | opa |
| et consegnato a Baldo, d'acordo per ducati uno d'oro lar           |          |     |
| cioè                                                               | , 12     |     |
| 0.000                                                              | - 12     |     |
|                                                                    | . 974    | 2.4 |
|                                                                    | 9/4      | બાર |
|                                                                    | . 1      |     |
| Po-                                                                | ONY      |     |
| Du                                                                 | cati 975 | 914 |

#### S. 40. - Armate di mare.

Il trattato delle Ittitucioni militari di Leone il Filosofio ci porge l'ordine amministrativo anche della marina. Il cap. xx che tratta del combattimenti navali rivela, non solo lo stato della marina del Basso Impero, ma le costruzioni, gli usi, la strategia; nottice cui dà compinento il trattato di suo figlio Costantino Porflogginito intorno al d'aroneso e galera imperiale. I yi trovasi che le antiche triremi erano scomparse, vie più riducendosi a legni sottilli, quali i d'romoni da due ordini, a elacuti d'un solo.

Il d'ononne era simile alle liburne per la lunghezza e poca larghezza; na zi pone n'era divisio in due parti d'altezza disquades: il parimento esteso dalla prora sia a mezzo il bastimento; e la constrata, due piedi e mezzo più alta, sia alla popas. Sul primo remavano i talanthi, sulla seconda i tramiti, svorente protetti da cortine di cuojo, e con editig su cui macchine per ofiendere. Una divisione di navi da cario seguivi a d'aromoni, portando f'occorrente.

La flotta che traevasi dal tagma o spartimento di Costantinopoli, chimavasi imperiale; e il generale che la comandava (drongario) aveva ispezione su quelle degli altri spartimenti, a guisa di grand'ammiraglio. Il capitano d'un dromone aveva posto durante la mischia, non sul ponte, ma nell'interno della poppa; gran semo di decenerazione.

I soldati si distinguevano în ecutati (evetagino) e psiliti; quelli pesanti, găi atri alla tegiera a fogia d'arcire; le anciavano al nemico, non solo frecce, fuoce greco e pietre, ma vasi di serpenti, scorpioni, calee viva, palle incendiarie. Uccupiaggio che fuggisse davanti a nemico, e inditerggiasse nell'abbordo, cra decimato e le vittime uccise a frecce; quei che si lasciassero togliere la bandiera, ernos spedifi sui vascelli destinati ai malatii.

Ogni dromone, o nave di corso, obbe un cannone di cuojo, posto alla proro, da cui venità lancialo a gran distanza il fuoco greco contro il bordo nemior; o se ne gettava in vasi a mano a guisa delle granate, o con baliste e catiquale nel campo o nelle città assodiate. Quest'inventione dovette modificar la manicar di combattere, non bastando un abbordaggio che riducca il combattimento su terreno solido, ma dovendosi cercar di bruciare il legno nemico e sottrarre il proprio, con movimenti impelio combinati d'approccie d ci rilariata.

Con questi legari i Biasatini respinsero lungiamente i Saracini, poi i Normanni, in alle crostata. Nell'impresa che i Lattini diressero contro Costantilospoli, i Veneziani comministrarono. 110 navi leggiere, 60 vascelli rottondi e 60 lunghi, fra quali uno che chiamansa il nosodo, capare di 750 unmini d'equipaggio, e sul quale i marinai veneziani erano vestiti uniformenente di giustaccoro nero e cintra galla; ju lasteriori piravana uni per lanchari il toco marino e segurito il uniforma di promoni della proporta della contra della proporta della contra della proporta della contra della

I Barbari erano così ignari della marina, che niun ricovero conti<sup>\*</sup>essi più sicure dell'acque. Quelli che sul mare guidavano le loro imprese come i Normanni, fidavansi nella propria temerità e perità più che nell'arte, e le guerre faccano sharcando. I Franchi erano situati in modo, che dovettero buon'ora esercitaris sul mare (1), e sotto la brima razza son rammentata elucue spedizioni

<sup>(1)</sup> DANIEL , lib, MV.

mrittime: Cario Magno presto attensione agii armamenti di mare, per guazeme tri l'impero da Greci, Sarcini, Normani, onde colloco Distiglie allo sobreo di tutti i flumi. Dovettero però gli ordito suoi andar negletti, giacche i Normani soto i successori di uni sorreano a baldanza; e sia a Filipo Augusto non parla id marina francese, salvo quelle delle crociate. Esso Filipo, che per Terasante en dovolt innibarcaris in anui renovesi, reduce penno a restuarra fra potenza marittima per portar guerra all'Inghilterar, e allesti mille settecento velez. Non migior esto che l'Altra che armò per sostenere l'elezione di suo figlio Luigi ne red'inphiltera.

Xella spedizione di san Luiei, molte navi erano nazionali, e da quel tempo l'Eranosi stettoro a p'etto degli luglesi. Ma poro apparre migliorata la marina militare dalle crociate (1), ove, o confidenti in Dio o nel cavalleresco valore, di maggior merito parva l'impresse che più rischi offerisse. E sebbene il aumentarsi del commercio consigliasse navi sempre più grosse per uso di questo, alle general preferivansi i sottiti, e massime le galere vente e genovesi, a un ordine sado le cui orsche v'assomigliavano. Quanto questi minori iegul supernasero gli altri, l'essio più volte lo mostrò.

Colla bussola presero ardimento maggioro i naviganti, che s'avventuraroro a viaggi fuor della vista della terra; intanto che la geometria e l'astronomia insegnavano la precisa determinazione delle longitudini e latitudini.

Le città italiane e le provenzali sul mare, applicandosi al commercio, migliorarono l'architettura navale e massime in occasione delle crociate, servendo a trasportar i guerrieri, e talora combattendo o contro Europei o contro i Musulmani.

Quanto nell'arte nautica militare valessero i Genovesi, lo provarono spesse volte viucendo. La storia, dice Serra, ha notato gli ordini di battaglia più consueti. Talvolta si dispouevano a cerchio, talaltra a guisa d'arco, non di rado in triangolo. Legavansi l'un naviglio coll'altro, o s'incatenavano co' contrari; volteggiavano in alto mare, o stavano all'ancora presso una piaggia coperta di macchine da guerra. Da lontano traevano sassi, verrettoni, fuochi artifiziali, arena, sapone e morchia d'olio; da vicino si urtavano cogli sproni delle prore, e dopo le prime percosse, aggruppati e stretti bordo a bordo, combattevano di piè fermo colle lance, le spade o le balestre. Usavano molti stratagemmi, e fu celebratissimo quello di Rinieri Grimaldi, ammiraglio nel 1501 di Guglielmo conte d'Olanda. Era uso costante nel mar Germanico di legare insieme le navi affine di assicurarsi contro alle maree. In quest'ordine Guido Dampierre celebre ammiraglio de' conti di Flandra presentò la battaglia agli Olandesi nel golfo di Zuidersee: ma Rinieri, ch'era molto inferiore di forze, volteggiò con tant'arte, che potè in quel di evitar la giornata. La notte seguente, in cambio di gomene di capape, fece legare i suoi vascelli con catene di ferro, nè prima fu giorno, che mosse contro Dampierre gittando fuochi artifiziali. Questi non polevano nuocere alle sue gomene, ma consumarono quelle de legni nemici, i quali sciolti e disordinati, si ruppero l'un contro l'altro. Mille e cento Fiamminghi perirono in quel conflitto, e il comandante loro rimase prigione,

Della marina veneta così discorre il Daru (2): « Assai per tempo seppero i Veneziani costruire grossi vascelli, che oltre agli uomini necessari al remeggio,

<sup>(4)</sup> Sulle navi de Crocinti vedi Jan. Archéol. navale.
(2) Hist de Venise, lib. XIX

portavano ducento soldati. Diresi che la carran delle loro galeazze fosse lunga qui di ben 165 pioli, e le galere sotti i la con le me, destinato i carcini, di di ben 165 pioli, e le galere sotti i la di con la marcan della regiona della marcan della regiona della protezza maggiorie; portavano tre vele, i e altre per uso di guerra crano arredate in guisa che le cioli la mesone senguiri si potessero can facilità de protezza maggiorie; portavano tre vele, cioli la mezzano quattro; ma questi de protezza maggiorie; portavano tre vele, cioli la mezzano quattro; ma questi cal quelle andavano a travel a metà da travel con alcune navi usotte dal porto di Bijona, si arrischiarono a girare la la Spagna, el cuttarcono nel Mediterrano. I veneziani si avvidero che contrate, e in calcune parti meglio. Solletti allora, colletti allora, collet

« Si cava dagli storici che sulle galere veneziane eranvi in arme centottanta, ducento o trecento uomini. Parlano di galee a cento remi, lo che fa supporre ancor più numerosi i remeggi. Affermano poi che le cocche, specie di grosse onerarie, contenevano settecento, ottocento o mille uomini. Cosi si comprende come, nel trattato tra' Veneziani e Luigi IX per passare col suo esercito in Africa, si obbligassero a fornirlo di quindici grosse navi pel trasporto di quattromila cavalli e di duemila fanti: a' di nostri quindici vascelli di qualunque forma non sarebbero bastanti; la chiglia di quelli contava da 80 in 110 piedi di lunghezza. I Veneziani avevano tal opinione delle loro galeazze o grosso pavi da guerra, che i comandanti doveano obbligarsi per giuramento a non ricusar battaglia contro venticinque galere nemiche. Le galere sottili erano guernite alla prua di un rostro o grappino di ferro; le più grandi portavano sospesa all'albero maestro una grossa trave ferrata alle estremità, e che lanciavano sulla coperta delle navi nemiche, cui sparavano qualche volta. Sulla medesima coperta sorgevano torri per assalire i bastioni, quando poteano appressarsi. Oltre alle armi da tiro, come l'arco, il giavellotto e la frombola, le ciurme combattevano con lancia, sciabola o accetta, e contro i dardi nemici erano riparati da corazze e scudi.

• L'artiglieria, non appena fu scoperta e introdotta in Europa, fu da Venaiamin praticias alle navi; ció fu cagione di continon untamento nella nella architettura, finché giunes alle costruzioni moderne. Le galere comuni di Venazia avesano, sul finire del secolo xvr, quindrici pezzi d'artiglieria, cioè un cananone grosso da 35 libite dei palla, due da 12, se italiconetti da 2, se si altro ficcoli pezzi delli smerigli. Appar chiaramente dagli sorici ottomani, che l'artiglieria dei Veneziani fisso emotto superiore a quella dei Cructi.

« Queste armate, eni salivano venii a trenta mila uomini o più, erano sempre comandate da nazionali, Gli eserciti erano per sistema comandati da forestieri, dei quali nissuno nella marina era ammesso; in voce i giovani patrizi, educati per tempo a questo fine, erano incoraggiati, istrutti, e trovavano occasioni per suvire la patria.

« I tre primi uficiali della marica veneta erano il capitua-generate di mare ca che avea il comando di tutta l'armata, e grande autorità su tutte le colonie, la tech quale estendevasi eziandi o condannare alle galere ogoi non nobile a lui soggetto, el anche a far mettere in coppi un patrici finche bosse giodicalo. Il proveditore dell'armata che durava due anni in carica, era cassiere e pagatore, e, o munica gli olitali che nou bene al loro dovere incumbreano: potenzia tenerlo anche secome un ispettore, che il governo poneva appresso all'ammiraglio. Il nultimo il capitano del golfo, che comandava la sepundar posta a quardi dell'Ardito. Il comando marittimo cra sempre affidato a patrizi, anche pe gradi inferiori: ma picché la nautica perivisonata riduse, come on le vegaziono, le costruroir: ma picché la nautica perivisonata riduse, come on le vegaziono, le costruroir: ma picché la nautica perivisonata riduse, come on le vegaziono, le costruroir: ma picché la nautica perivisonata riduse, come on le vegaziono, le costruroir: ma picché la nautica perivisonata riduse, come on le vegaziono, le costruroir: ma picché la nautica perivisonata riduse, come on le vegaziono, le costruroir: ma picché ne de ma come de presidente.

zioni navali, il servizio delle galere siccome il più antico, comechè meno utile, fu ancora il più in onore.

« Per essere certi de' mezzi onde poter lestamente armare un naviglio, era stato per legge determinato il contingente d'uomini che ciascuna provincia soministrare dovea. A questa guisa dai porti della repubblica poteva in poco tempo uscire un naviglio di ottantacinque galere, e ne' casi straordinari anche di più. Oltre a ciò v'era un determinato numero di galere, remeggiate da forzati. Pare che alcuna volta il comando delle galere armate, nelle colonie, fosse confidato ai nobili di quelle.

« Con previsione si conservavano i boschi dello Stato. Era mantenuta esatta disciplina tra la moltitudine di operai impiegata nell'arsenale; godeano di privilegi, nè poteano senza permissione uscire dalla capitale; ma erano retti con giastizia, puntualmente pagati, e tanta cura avevasi di loro e de' loro figliuoli, che il governo ebbe sempre gli arsenalotti per le sue più fedeli guardie.

« L'anno 1491 i Veneziani avevano istituito una magistratura per sopravvedere a migliorare l'artiglieria, e una scuola di bombardieri, in cui chi in un anno guadagnava tre volte il premio, n'era compensato con una pensione vitalizia di dodici ducati.

• I vascelli veneziani erano reputati per durata doppia di quelli degli altri popoli, ossia che i materiali fossero migliori e usati a proposito, o perchè nell'arsenale vi erano meglio di cento tettoje dove le navi stavano riparate dalla pioggia e dal sole, tra le quali otto dove poteano galeggiare: ben è vero che erano oscure, strette e troppo daccosto l'una all'altra, tanto che per mancanza di lume bisognava accendervi de'torchi, gli operai s'imbarazzavano tra di loro, e riponendosi i caldani per scaldarvi le tavole o la pegola sotto i vascelli v'era il rischio di un qualche sinistro. Ne' tempi delle grosse guerre marittime lavoravano in questo arsenale da sedicimila persone; due secoli dipoi appena ve n'erano alcune centinaja ».

Aggiungeremo che nell'arsenale di Venezia il sur secolo fu fabbricata una neme più grande che non si fosse ancor vista nell'impero greco, e si difese sola da una turma di galee greche nell'Ellesponto. Un'altra, con cui i Veneziani assalsero Ancona, aveva il castello alto quanto le mura di questa città. Nel 1268 la Roccaforte ivi fabbricata era larga piedi 110 in chiglia, 28 ½ larga nella coperta, e alta piedi 40 dall'asta di poppa alla sommità del castello: fece parte della spedizione di san Luigi in Terrasanta (1).

Inglesi e Francesi combatterono gravi battaglie tra loro; e nel 1215 s'incontrarono con cinque o seicento legni mossi a vela; nel 1217 gl'Inglesi batterono la flotta francese profittando del vento favorevole, e gittando a questa della calce polverizzata che tolse la vista ai nemici, spediente che attesta la fanciullezza dell'arte. Froissart descrivendo nel 1572 il combattimento alla Rocella fra Inglesi e Gallo-ispani, attribuisce la vittoria ai cannoni, che sparavano insieme con altri projetti.

## S. 41. — Arte nuova della guerra. Armi da fuoco.

Quanto noi sapevamo intorno all' introduzione delle armi da fuoco, l'abbiam esposto nel R a c c o n t o , libro XIV , cap. 1: resta d'informare il lettore sulla natura di esse.

(4) Venezia e sue lagune, II, 122.

(1-1

Le bocche a fuoce si fanno di bronzo o di ferro fuso. Quest'ultimo costa meno, na como più fraglie, biospan anmenta la materia; il che rende i pezzi più grevi e difficili a manegiare: serbansi duoque per le batterie di costa e per le navi. Il bronzo essendo più resistence, i possono fari più leggeri pezzi il rance, a ondici di stagno. Il fero hacto da rebenza con cento parti di rance, a ondici di stagno. Il fero hacto da rebenza con cento parti di rance, a ondici di stagno. Il fero batto da rebeb pezzi più solidi e assai più leggieri; ma nella costruzione si trovarono tali difficoltà, che finora non si pobi sirrodurre questo pericionamento, certo serbato all'avvenirie.

Tre specie di bocche da fuoco distinguono: cannoni, mortai, obici.

I cannoni lanciano palle piene, o cartocci di palle; se vuolsi usarli per l'incendio, caricansi di palle roventi. Ilan l'anima cilindrica uniformemente, e all'esterno presentano un cono tronco, con rinforzi e orecchioni.

I mortal lanciano projetti cavi, riempiuti di polvere, che per nuova espinsione scoppiano al feto over adono. Han Painima in proporzione assisa più corta e incampanota, sicchè nell'estremità inferiore si restriage fin a ridursi a quella che dicuou camera, di forma socialo a cilindrica, dove si colloza la carica, e le cui paruii servono a sostenere la bomba. Tirando i mortia sempre sotto un ancado motto aperto, i loro orecchicino non son posti presso il centro di gravità allaciare assai sali nemico a piccola distanza, come succede durante i l'asori delr'assedio.

Gli obici tengono del cannone e del mortajo; i loro projetti si tirano quasi come le palle, ma sono cavi e scoppiano come le bombe: l'anima termina in una camera come ne'mortai, ma la forma loro generale s'avvicina a quella dci cannoni (1).

Alle prime bocche da fuoco davasi calibro non molto grosso; ed erano tubi di legno o di latta di mediocre grossezza, rinforzati esternamente da cerchi di ferro; ma l'idea di sostituirli negli assedi alle baliste e catapulte ne fece aumentare enormemente le proporzioni. Per ciò era forza collocarli fissi sopra palchi, donde lanciavano pietre enormi. 200 libbre pesavano le palle lanciate da Maometto II all'assedio di Costantinopoli: Luigi XI fece fondere un pezzo del calibro di 500, che tirava dalla torre della Castiglia fino a Charenton; e dodici altri da 45, cui dlè il nome dei dodici pari di Francia. Sotto Francesco I erano ancora comuni i pezzi da 50. Tali strumenti doveano far più sgomento che danno; oltre esser lentissima l'azione loro, e mal accertato il colpo, quasi impossibile restava il trasportarli. Il terrore voleasi accrescere coi nomi di basilisco, scorpione, serpentino, drago, ecc. L'editto di Blois del 1572 ridusse a 55 1/4 di calibro i magglari pezzi degli eserciti francesi: Luigi XIV lo sminuì, e di grand'importanza fu la distinzione che fece tra il calibro d'assedio e di campagna. Nella guerra dei Sette anni grandemente fur perfezionate le bocche da fuoco da Federico II, e da Gribeauval in Francia. I calibri di 12, 8 e 4, già adottati per ordinanza del 1732, soli conservaronsi, alleggeriti i pezzi, ridotti gli obici al calibro di 6 pollici: con questi si vinsero le mirabili guerre della Rivoluzione. Poi Napoleone nel 1803 al calibri di 4 e 8 ne surrogò un medio di 6, coi quali e con altri di 12 riportò le famose vittorie. Nel 1815 furono di nuovo aboliti quelli di 6, per tornare a 4 e 8, 1 pezzi di 16 e 24, gli obici di 8 pollici, i mortai di 8 e 10 , servono negli assedi, sia per attacco o per difesa. Nelle guerre di montagna in Italia si adoperarono pezzi da 3 sopra carretti, e obici di 4 pollici che poteano servir da mortai. L'artiglieria da montagna aspetta molti perfezionamenti, dovendosi ora

(i) Encycl. nouvelle: Bouches & feu.

star contenti ad obici di sottile calibro, e a pezzi trasportati a schiena di  $\,$ mulo , pesanti solo  $\,$ 100 chilogrammi, con projetti di  $\,$ 4 chilogrammi.

Ecco i calibri usati dalte varie potenze:

| NAZIONE   | Segata<br>delle boccho<br>da fuoco | Calibro              | Peso<br>della<br>bocca<br>in<br>libbre | Preso<br>dolla<br>carrea<br>per palla<br>od obice              | Numero<br>dello<br>palle | Prso<br>di<br>cinscens<br>in oncie | - Uomga<br>di servizio | CAVALLI<br>da tiro |
|-----------|------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------------------------|------------------------|--------------------|
|           | i (                                | 19                   | 1770                                   | 4                                                              | 49<br>95                 | 16                                 | 15                     | 6                  |
|           | Caoooni da                         | 8                    | 1165                                   | 2 1/2                                                          | 105                      | 10                                 | 13                     | 4                  |
| esi.      | 1                                  | 6                    | 760                                    | 9                                                              | 49                       | 10                                 | 11                     | 4                  |
| Francesi  | 1                                  | 6 Inngo              | 1770                                   | 1 1/2                                                          | 60                       | 8                                  | 15                     | 6                  |
| A         | Obici da                           | 6 corto              | 1340                                   | 1 3                                                            | 00                       |                                    | 10                     |                    |
|           |                                    | 5 2/3 lungo          | 1165                                   | 1 9                                                            | 70                       | 4 1/2                              | 13                     | 6                  |
|           |                                    | 5 2/3 corio          | 588                                    | i                                                              | 98                       | 4 1/2                              | 11                     | 4                  |
|           | Cannoni da                         | 12 medio<br>12 corto | 1868<br>1200                           | 4 3                                                            | 34<br>34                 | 19<br>12                           | 15<br>15               | 6                  |
| Inglesi   | 1                                  | 9 medio<br>6 medio   | 1400                                   |                                                                | 34                       | 7                                  | 9                      | 4                  |
| In a      | Obici da                           | 6 corto              | 500                                    | 1 1/2                                                          | 55                       |                                    | 9                      | 1                  |
|           |                                    | 5 1/2 p.<br>4 9/5    | 450<br>350                             | 1<br>= 1/2                                                     | 55                       | 6 **                               | 19                     | 2                  |
| Austriaci | Cannoni da                         | 19                   | 1590                                   | 9 1/9                                                          | 19<br>28<br>114          | 39<br>13<br>3<br>6                 | 8                      | 6                  |
| 1962      | 1                                  | 6                    | 810                                    | 1 1/9                                                          | 60                       | 3                                  | . 8                    | 4                  |
| V         | Obici da                           | 7 libbre             | 543                                    | 1 1 <sub>1</sub> 2<br>= 3 <sub>1</sub> 1<br>= 1 <sub>1</sub> 2 | 57                       | 6                                  | 8                      |                    |
|           | Cannoni da                         | 19                   | 1953                                   | 4                                                              | 170<br>41                | 3 19                               | 19                     | 8                  |
| 72        |                                    | 6                    | 940                                    | 2 1/4                                                          | 116                      | 6                                  | ġ                      | 6                  |
| Pruesiani | Obici da                           | 10 libbre            | 1375                                   | 9 1/2<br>1 1/2                                                 | 56                       | 19                                 | 14                     | 8                  |
|           |                                    | 7 libbre             | 770                                    | 1 1/2<br>2 3/4<br>2 1/2                                        | 56                       | 6                                  | 9                      | 6                  |
| (         | Cannoni da                         | 19 medio             | 2080                                   | 4                                                              | 36                       | 19 {                               | 19                     | 8                  |
|           |                                    | 12 corto             | 1140<br>880                            | 9 1/9 1                                                        | 36                       | 6                                  | 10                     | 6                  |
| Russi     |                                    | 90                   | 1660                                   | 4                                                              | 48                       | 6 1/3                              | 12                     | 8                  |
| H         | Obici da                           | 10                   | 880                                    | 2                                                              | 91<br>60<br>151          | 3 1/2 /                            | 8                      | 4                  |

Tre forze differenti producono il giuoco delle bocche da fuoco: 1 forza di uomini, 2 forza di animali, 5 forza chimica.

1. L'usmo dee condurre, disporre, caricare e scaricare; uffizi non convenevoli Consonieri

che a gente scelta, e in molti casi basta la mancanza di vigore per togliere la celerità de' movimenti, che è di suprema Importanza. L'istruzione degli artiglieri è volta su tante cose, che necessariamente richiede ingegni svegliati, assai più che nelle altre armi, essendo complicata la costruzione delle batterie, il servizio delle differenti bocche nelle operazioni d'assedio o di campagna, le manovre della grande tattica, ecc. Oltre di che dee l'artigliere conoscer l'esercizio delle altre armi, maneggiare il fucile come un fante, adoprar cavallo e sciabola come uno di cavalieria, guidare benissimo non solo sulle vie, ma traverso a qualunque disuguaglianza di terreni. A differenza degli altri soldati, non vede ogni suo gesto meccanicamente regolato dalla semplice attenzione al comando, nè la propria spontaneità appichilata dal sentimento della comunanza; ma in milie casi dec prender consiglio da se stesso, dalla propria accortezza; senza turbar l'armonia dell'universalità debbe conservare l'individualità propria, mentre il fuciliere rinunzia a se stesso per ridursi ad elemento del battaglione. Qui più che altrove si richiede coraggio e grandezza d'anima, perchè il cannoniere non ha ad azzuffarsi corpo a corpo col nemico, non ha a combattere, ma dee pensare a conservar la sua posizione, e con tranquillità e precisione adempiere le particolarità dei suo mestiere; più cresce il pericolo, più i camerata gli cascan altorno, e più vigilar deve e raddoppiar di freddezza per assicurare la regolarità del tiro. Quante azioni eroiche sepolte nel fumo d'una batteria!

Nell'artiglierà di campagna l'unità, detta batteria, è ordinariamente formata da otto bocche di fuoco, delle quall due obicl; se la batteria è a cavallo o montata, son necessarj al suo servigio centonovantasei sottoffiziali e soldati, cento se a picili. Il comando se ne fa da quattro uffiziati, uno per ogni sessione di due pezzi, e il capitano in seconda, dietro alla testa del parco di riserva.

Quasi per tutto le truppe d'artiglieria son riunite per reggimenti; ciascuno composto, in Francia, d'uno Stato-maggiore, tre batterie a cavallo, tredici a picdi: formando, oltre il quadro di deposito, una forza di duemila cinquecento sottofitziali e soldati, in piede di guerra; in pace, mille quattrocento.

La carica di grammaestro dell'artiglieria fu per un peazo una delle principali, anteriora canche dil'avventione de camono. Il copro d'artiglieria in Francia non risale ottre il regno di Luigi XIV; giacche, mentre in tutta Europa le bocche da fuoco crama aoroza in amao di compagnie particolari non unife fra sè, egit comprese l'Importanza capitale di quest'arma nuova, e die le prime ordinazze per la regolare sau consolidazione. Puro solitano sotto Luigi IX fu dificialmente cretta l'artiglieria la corpo reale, che componesa di sette reggimenti e d'un numero di unitali che prime armo cinqueventostatuates, pio movecnito. Nel 1791 fu quasi raddoppiato questo corpo, e portato a otto regimenti d'artiglieria a piedu, otto a caullo, più deduc compagnie d'operat, eu morço di protosieri? I anno teste de comini de la comini de la cambio della compagnie de la cambio della compagnie de la cambio della compagnie della compagnie

2. Ogni bestia da soma può venir buona all'artiglieria, onde gli Asiatici vi Bestie adoprano elefanti e camelli per trasportar a schiena i piccoli pezzi: nelle strade cattive i bovi sono un eccellente compenso; i mull servono nelle montagne: ma ai cavalli convien il primo posto, anzi ne sono un elemento essenziale. A due usi

176 4 SPERBA.

servono; i tracsiane le locche e il loro attiraglio, e trasportar gli uomini che vi servono, sia a spalla, il che costitutore l'artiglieria a resullo, sia su carri, il che forma l'artiglieria montata. Questa diretta associazione della forza dell'uome del cavallo produce estrema rapidità nel moure le hocche da un punto all'ultro. Federico Il introdusses tal novità ne'suoi eserciti, e n'ebbe in frutto les sue grandi vittore. Fin aliera i canonni, tratti da caralli, era seguiti dia ricamoniera a pieti, oude non potennis movere che lenti; sicchi ese prima non conocessai che halterie di posizione, ggii mostrio quel che si potera a spetture dali evalunti; rivoluzione più grande che quella portata nel socio avvo d'all'appairie dell'artini da tucco-i con introduce dell'artini da tucco-i caralli e con sociazione più grande che quella portata nel socio avvo d'all'appairie dell'artini da tucco-i caralli e con sociazione più grande che quella portata nel socio avvo d'all'appairie dell'artini da tucco-i caralli e con sociazione dell'artico dell'ar

La grave spesa di mantener un cavallo per uomo fece immaginare di conduri i cannonieri sopra i cassonie sul carretto dei peza. La spelletza dei cavalli così sopraccaricati è naturalmente minore che nell'artiglieria a cavallo, massime per lunghe distanze; mai moltissimi casi basta, ed è sempre di gran lunga superiore a quella dell'artiglieria a piede, senza costar molto di più. Gli Inglesi ne didere il pirno esempio, e ornai coni rezimento ha balterie montale.

Molisismi cavalli occurrono per servizio dell'artiglieria, il che rende consistante quest'arma, escondo la salute dei pezzi annessa a quella d'aminosil che lavorano molitissimo e che perriò van tenuti con gran cura, cosa dilirici in campagan. Inolire una batteria è più esposta, perchia megiori superficio differ si colpi. Pure non ai soprebbe idere una diminusione de'cavalli adoprati al trasporte delle munizioni : mas i può reclere che si perfesione che call'ali adoprati al trasporte delle munizioni : mas i può reclere che si perfesione che call'ali adoprati al trasporte man hen più grande forza d'artiglieria. Oggi il servizio d'una halteria a cavallo, richiede duceuventotte cavalli, ceunovantotto quella montata; e, si valuta fi.ca; valud di monta 1. 500, e 300 quelle di tiro.

La poivere ha anche il vantaggio d'esser motto leggera a confronto della pulle, ie quali sono il più grave inharazzo nel foriminento dell'artigliarie. Tra libbre di potvere hastino per gettar dodici palie: onde di queste convien avere grande provigione. Secondo l'esperienza delle ultime emaggiore, basta la scoria di ducento colip per pezzo; ma e già assi: il revizito si regola a questo modo. di devento colip per pezzo; ma e già assi: il revizito si regola a questo modo. Secondo l'esperienza delle ultime capeza della sopra anna polo. Riquipege conorni, tanto più se si pensi che bastano appena ad alimentare uniora di combattimento (2).

(4) Near as the hegli detrici delibrite simi mere, larger, T. III a. V., v's near momental and quite means he faithning private de ferrer, colds quite in sphanific leg photor concerns. In the Todan control of the control of the

(2) Nel Bulletine della classe fisico-matematica conveniente. l'adiell prelende aver trovato una comdell'Accademia imperiale delle scienze di Presposizione siffalla, aista di carbon di legua e grafite.

Smuder Engl

Qualunque sla l'angolo d'inclinazione sotto cui si tira, qualunque la forza Tire della carica e la natura del projetto, questo descrive sempre una trajettoria curva, proveniente dalla forma parabolica, modificata dalla resistenza dell'aria. Secondo però le circostanze e lo scopo, conviene a questa trajettoria dare più o men curva ed estensione; il che s'ottiene variando e la carlca e l'inclinazione del pezzo. A cose eguali, la maggior portata si ha tirando sotto un angolo di 43 o 44 gradi; allora i projetti operano per la forza di caduta, non più per quella d'impulsione, già esausta. In tutti i casi il problema del tiro si riduce a determinare, dietro la cognizione della retta fra il nunto di partenza e lo scopo, le condizioni di movimento più convenevoli per produrre una trajettoria che vada a tagliar la retta al secondo punto. In distanze piccole, la trajettoria si può considerare come si confondesse colla retta, e allora, se non v'abbia ostacoli intermedj, piccole difficoltà presenta il problema: ma quando debbasi ricorrere a una trajettoria sensibilmente curva, il problema diviene dei più complicati della meccanica. L'artiglieria farebbe rapidi progressi, se la teorica più avanzata in questo riguardo e fondata sovra serie di esperienze più delicate, permettesse alla pratica di sostituire alle attuali bocche di fuoco macchine di geometrica precisione.

Non senza fondamento si paragonò la balistica all'astronomia: e ln fatto i projetti non sono che piccolì pianeti, lanciati nello spazio atmosferico dalla mano dell'uomo; onde se ne può dedurre che, quanto si fece per istabilire la nostra potenza in astronomia, cioè il simultaneo perfezionamento dei dati matematici e fisici deali stromenti debia anche farsi pel misiliciramento dell'artigiferia.

Il cannone è sempre sparato sotto una debolissima inclinazione, cioè fra 12 e 15 gradi d'angolo. Adoprasi il tiro elevato quando il nemico è a gran distanza o sopra un'altura, caricando i pezzi al più possibile; il tiro inclinato quando il nemico è più basso; quasi paralicio al terreno quando vuolsi colpire il segno secondo la direzione della linea di mira, il che dicesi tiro di punto in bianco, e vi si richiede ancora la massima carica. Se vuolsi raggiungere lo scopo sol dopo che la palla abbia fatto diversi sbalzi per terra, si rende quasi nulla l'inclinazione, piccola la carica, e si ha il tiro a risalto. Dicesi tiro a bricola o di rimbalso quando si caccia obliquamente la palla contro un ostacolo laterale, per farlo rimbalzare dal lato e arrivar allo scopo, malgrado gl'impedimenti frapposti, segnendo una direzione spezzata. Nel tiro a mitraglia si sostituisce alla palla un sacchetto di molti projetti di calibro minore, crescendo d'un buon terzo la carica della polvere: i projetti si sparpagliano secondo uno spazio conico, e, per ottenere buon effetto, convien disporre in modo che almeno alcuni facciano il rimbalzello prima di toccar la meta. Rare volte si tira a palle rosse, cioè facendo arroventar le palle, pol introducendole nel pezzo gia caricato, sopra un secondo stoppaccio di fieno o d'erba bagnata.

Sotto l'angelo di 6 gradi si ottime la maggior portata delle palle, cioè 1800 metri pie pezzi da 12,11500 per quelli da 6; le buone portate medie sono la meth, e in generale convien tenersi a talle misura. Però in qualche esas giovò un tiro di pezzi da 12, fina a 4000 metri. Per le mitraglie vamos assai mesco, e la maggior disbanta in cui giovi farre uso e, vien medie con considerato del però de 12, fina del però del però

Quanto cresce la distanza, scema la sicurezza del tiro; onde, principalmente in campagna ore preziose sono le munizioni, convien calcolare i colpi scrupolo-samente, che non escano a vuoto. Secondo sperienze fatte in Prussia, con pezi da 6 tirati a palla contro un assicello atto 6 piedi, lungo 100, che figura una fronte di fanti, s'ebbe questo risultato.

Docum. Tom. II.

| Distaga      | Co          | lpi      |     | Proporzione per 100 |  |
|--------------|-------------|----------|-----|---------------------|--|
| passi - 1600 | sparati 522 | riusciti | 115 | 99                  |  |
| 4500         | 456         |          | 112 | 24                  |  |
| 1400         | 522         |          | 130 | 25                  |  |
| 1300         | 456         |          | 116 | 25                  |  |
| 1200         | 522         |          | 122 | 23                  |  |
| 1000         | 465         |          | 51  | 30                  |  |
| 800          | 175         |          | 63  | 38                  |  |

Da altre sperienze sul tiro a pallottole contro un assicello eguale si ebbe come segue; e nota che le palle da 6 once corrispondono a un tiro eseguito con un pezzo da 12:

| Distance |       | Calibro della palle |       | Palle sperimentate |   | Palle che ad ogni colpo co |     |   |
|----------|-------|---------------------|-------|--------------------|---|----------------------------|-----|---|
|          | passi | 200                 | oncie | 1                  |   | 27,216                     | 35  |   |
|          |       | 300                 |       | ĸ                  |   | 25,956                     | 26  |   |
|          |       | 400                 |       | •                  |   | 16,506                     | 19  |   |
|          |       | 500                 |       | 3                  |   | 8856                       | 8   |   |
|          |       | 600                 |       | a                  |   | 8806                       | 7   |   |
|          |       | 700                 |       | 45                 | 1 | 2952                       | 4   |   |
|          |       | 700                 |       | 6                  |   | 5412                       | 7   | , |
|          |       | 800                 |       | *                  |   | 5658                       | . 6 |   |
|          |       | 900                 |       | *                  |   | 1968                       | 3   |   |

SI può durque calcolare preventivamente l'affetto utile d'una latteria. Lim per esempio di est peria a palia, a l'abo passi dal remiro, a duo coeì pie minuto compresi i ritarti, darà dodici coipi per minuto, sui quali ce n'avrà 2.8 di utili. Dopo un quarto d'ora di fuoco non si saramo colpiti de quarantadue unoini; vuoto insufficiente a smovere la massa. Per ucciderno due o trecento, biespense rebebe dunque uni cinque o sel latterie. Se sinvees e iolochino sessanta bocrbe da fuoco a 1000 passi dal nemico, si saramo in 20 minuti ablattuti settecnito-unomi; numero basante a matter l'attitudire della linea menica.

Maggiore è l'efficacia quando si può accostarsi al nemico tanto da usar in mireglia. Fin a 300 passi si poli triare con pallatole da un'onci; dai 500 agli 800, con palle da tre; al di la se ne richistono di più grosse; a 1000 questo tro non conviene più. A 000 passi e in un minuto, sessanta pezzi da 6, sopra l'imoneso nomero di palle che scagliano, ne caccian 2280 nello file nemiche; sicchò incalcolabile è l'effetto di un tal fuoro, sostemalo vivanente per alcuni nimuti. A 200 passi, posizione rischiosa ma non impossibili, una sola scarica fa strage immense, Pet callifei francesi si sude comincier il fuoro a 800 meta pezzi da 12 a palle grosse, a 700 per quelli da 8, a 600 per quei da 4, e rispettivamente 100 metri di meno ei carrocci a nallottote.

Dai projetti vuoti è impossibile al nemico schermirsi, giacchè feriscono prima al cadere, poi lungo le molte trajettorie formate dalle loro scaglie dopo l'esplosione.

Gli obici, lenché di tiro assai meno esatto cho il canonee, son praziosissimi per certi casi. La curva del poro fron lasaic cogliere ficilimente il nenico a 2000 passa di distanza, ancera pericolosi per l'esplosione: pure convica tirare non di da 1000 a 1200 passi pei più fortir, el di o 6 000 pei minori. Servon assai a scompigliari la cavalieri a le masse riparata delero trincee o terrapieni, incendiari montagna. Può calcolarri in generela che una grantata d'obice che scoppia somministra sel scaglie, pertate talvolta fin a 600 passi dal punto d'esplosione; ma sepseso non scoppiando che dopo esser rotolata buttano dalla lilica, resta senza sepseso non scoppiando che dopo esser rotolata buttano dalla lilica, resta senza

effetto. A 1800 passi, il numero delle granate poste in uno spazio di 50 passi avanti o dietro dello scopo, è appena del 5 per cento, e neppur tutte esplodono. È dunque un projetto poco sicuro e molto costoso, onde convien adoperarlo solo in circostanze decisive.

I mortai non s'adoprano che nell'artiglieria d'assedio: hanno tiri più regolari dell'obice, e van più distanti; le portate medie sono di 1200 metri pei mortai di 8 pollici; 2200 per quelli di 10; 2500 in 2800 per quei da 10; a 12 pollici. Servono le bombe per gettar lo spavento nella popolazione, o rovinare i trinceramenti dove non farebbero colpo le palle.

# S. 42. — Cambiamenti recati dall'introduzione dell'armi da fuoco. Loro perfezionamento.

Da principio le armi da fuoco non portarono notabili cambiamenti all'arte della guerra, e troppo si era lontani dal prevedere qual importanza acquisterebbero. I prodi, nutriti nelle idee cavalleresche, come Bajardo, esecravano quest'invenzione che toglieva merito al valore, e che rendeva il villano eguale all'eroe. I maestri d'arte militare non la consideravano che come un'altra macchina di balistica; e anche dopo la spedizione di Carlo VIII, delle cui artiglierio ci è forse esagerata la leggerezza, Machiavelli non immaginava la possibilità di cambiare di posto il cannone sul campo di battaglia. Già Francesco I avea messo a capo dell'artiglierie un personaggio elevato, col titolo di granmaestro dell'artiglieria: pure a Pavia i Francesi e il re cacciansi più avanti delle loro batterie, e queste sono ridotte a cessar il fuoco per non tirare sopra di loro, e la battaglia in conseguenza è perduta.

Si credette da principio potere schermirsi dalle armi da fuoco rinforzando le armadure; onde si può dire che le corazze e gli elmi diventarono incudini, e il cavaliero fu da capo a piedi coperto di ferro battuto. Ma si conobbe come ne venisse assai più ingombro che difesa; e dacche nei battaglioni si trovarono altrettanti lancieri quanti moschettieri, questi furono sgravati della corazza, dovendo fare servigio leggero, e combattendo da lungi, sostenere meno spesso l'attacco della cavalleria. Poi anche gli altri soldati vennero spogliandosi delle armi difensive, il che rese più spicciative le battaglie, per lo più non sostenendosi il primo urto.

Quando poche strade ancora univano i paesi, e l'artiglieria era pesante, noa è meraviglia se fu creduta d'impaccio quell'arma che poi doveva dare portentosa attività ai combattimenti. In guerre tra piccoli Stati, dove metteasi somma importanza nella difesa della più piccola bicocca, i cannoni doveano essere scarsi e chiusi nelle fortezze. In Francia vedemmo come quasi non se ne usarono nelle guerre di religione. Venuto Sully a riordinar le finanze sotto Enrica IV, gli arsenali regj in dodici anni si trovarono forniti di quattrocento bocche da fuoco da quattro calibri differenti; ducentomila projetti; due milioni di libbre di polvere; proporzionati carriaggi e utensili, e settantascimila armi per fanteria e cavalleria. Cinquanta cannoni doveva avere l'esercito, col quale Enrico volca flaccar le corna dell'Austria.

Allora si pose cura a perfezionare i cannoni, con tentativi talvolta strani. Un solo focone dava il volo a diversi pezzi uniti; altri caricavansi dalla culatta; Pompeo Targone ne dispose due in modo, che il rinculare dell'uno metteva l'altro in batteria; Errardo di Bar-le-Duc fece i carretti d'una ruota sola; i Polacchi tirarono con palle arroventate. Presto s'inventò di sostituire al tiro orizzontale

quello di sotto in su per metter fuoco agli edilig e scombusodar le opere, donde le petrizce e i morta di cui si vuo lhr merito a Momento II. Nel 1527 Volturio propose di lanciare, con una specie di mortajo, giobi di bronzo pieni di polvere nel 1588 un artidicire di Visilo brario Washelmedes voli bonabe, il che pure si fece all'assello di Berg op Zoom. Solo nel xvi secolo gii Olandesi inventarono gli obieti; ne prima di quel tempo serano visil i nortati di piccolo calibro per lanciar projetti vuoli la direzione orizzontale. Enrico IV fu il primo che, nel 1580, adoperasse il petardo per soprendere Caloro.

Le becche da fuece andarono admentando man mano che in attica ne rivol l'importanto. Negli enerciti de tava secolo se n'aveza appena una per duemilia usonini: alla famosa haltaglia di Nicuport n'erano sol fra entrambe le parti. Cistavo Adolfo he portò ben inanza l'artiglieria, rebelho fioto tovo lep più e la battaglia di Liutzen superò quanto s'era mai veduto. Lui morto, Condé, Turenne, Montecuccolli, Waldshein e gil altri gran cupitani s'accordarono quasi unanimemente a rimundare si numerosi equipaggi per avere meggior libertà di movinquati; spebuse principio lisso non s'aresse. Però nelle lattaglie di sevori mili unomini, cambi quasi per tutto si trovava la proporzione d'una bocca per mille unomini, Cambi quasi re Perlero li Grande, e rendendo più mobile l'artiglieria, pote formara alla proporzioni di Gustavo Adolfo, nella guerra dei sette anni menò in campagna tirecentesi bucche di floco, cide quattro ogni mille unomini.

Refit genere della Rivoluzione la propozione fu anoro più forte, attece che alla kattegini di Primasen avareni in line fu nest perizio qui milli uomini. La Francia di quel teripo, più rleca di energia che di finanze, tuderico per maje-tiale a inonici, e obligata a dividere la sua artiglieria per guarrine tulli s'aot copri, bon avva più che due e mezzo o tre bocche ogni mille uomini. Nel 1739 di eserciti Francia crano così fatti quel del Danublo 8,5999 combatenti con 24, bocche; del lemo 47,755 con 41 borche; d'Italia 36,609 con 166 bocche; del proporzione di ula Xapolova conservata quasi senure; e nel 1815 egii avaza fu Germania 382,000 combattunti e 1500 bocche i nel 1814 in Characteria, proportione di una Xapolova concertata quasi senure; e nel 1815 egii avaza fu cermania 382,000 combattunti e 1500 bocche i nel 1814 in Characteria, proportione della proportione della proportione della proportione della proportione della proportione della proposita della proportione de

Net 1842 il capitano Warner propose all'inghillerra un projettle di distruzione, col quale promette di distrugger un vascello di liena a se indica di distanza. Si propose anche d'applicar il vapore, e qualche tentativo mal riussicio non dec togliere speranza dell'introduzione d'un nuovo agenti cambierebbe faccia all'arte della guerra. Ma ci vorranno perficionamenti est, essandial alla mecenicaci prima dei quali, chi sa che le nazioni non allongi imparato a decidere i loro littgi senza questi che empiamente si chiamano uttima ranjame deti re?

## S. 43. - Delle mine.

Colla polvere prese nuova terbile potenza un altro genere d'offesa, le rinne. Quelle che facevansi dagli antichi, erano cunicoli sboccatui nell'area d'una cità nemica, ovvero scavi di sotto le torri e le mura, sicchè scalzate diroccavano. I lavoratori di miniere di Boenia, di Cantità, d'Inghilterra erano chiamati in Italia a scavar tati gallerie, da ciò dette mine.

Presto si penso applicarvi la forza espansiva della polvere; ed avendo nn

181

Pisano fuoruscito, nel 1405, avvertito i Fiorentini esser nelle mura della sua patria una porta disusata, murata dai due lati, Domenico da Firenze ingegnere propose d'empirla di polvere, la quale scoppiando aprirebbe una breccia. I Pisani n'ebber fumo, e vi ripararono. Quando Amurat II assediava Belgrado nel 1459, vi condusse mine all'antica; e il castellano Giovanni Vrano, ragusso od ungherese educato a Firenze, fece una contromina cui empl di polvere e combustibili, e rovinò i Turchi che v'erano penetrati.

Ecco i due più antichi esempi di mina e contromina; ma non ebber seguito, e si continuò coi modi antichi. Il Cornazzano, poeta milanese, canta verso il

1480:

PRINT THREE PRINTS

Chi le muraglie sol ruinar cura, Cava fin sotto a' fondamenti d'esse, E le sospende con intravatura. Poi che gran parte in su colonne messe, Dà sotto travi fuoco, e lui fuor viene; Cascan le mura allor sbadate e fesse.

Pure in teoria già parlavasi delle mine a polvere fin dal 1449. Fra gli altri Francesco di Giorgio Martini ne discorre a lungo, anzi vi portò perfezionamenti; ne ragiona anche Leonardo da Vinci. La prima applicazione in guerra fu fatta dai Genovesi nel 1487, assediando il forte di Sarzanello tenuto dai Fiorentini. Militava con quelli Pier Navarro, che allora pote vedere quest'artifizio di cui alcuni lo vantarono trovatore. Poco poi (1495) fu a quel modo battuto il Castel Nuovo di Napoli. Presto si moltiplicarono, e il Navarro acquisto fama, perfezionandone il modo, se pur come avviene, non furono al capitano attribuiti i meriti de suoi uffiziali e dipendenti. E molte circostanze s'aggiungono per attribuire la famosa mina di Castel dell'Ovo al predetto Francesco di Giorgio, dal quale abbiamo vari sistemi di mine.

Gli-assedianti si valsero delle mine per aprir le breccie, gli assediati per distrugger le batterie del nemico; e sotterra si cercavano gli uni e gli altri, e un nuovo assedio e diverse battaglie si eseguivano sotto ai campi delle battaglie aperte.

# S. 44. — Rinnovamento della milizia.

Piebei e villani costretti ad acquistare o difendere la loro libertà contro cavalieri armati di tutto punto, dovettero comprendere la necessità di far al rovescio del feudalismo; cioè dare prevalenza alla moltitudine sovra la forza individuale. Da questa necessità sospinti, gli Svizzeri adottarono l'uso delle pieche, mediante le quali, serrati in grossi corpi, non lasciavano che la cavalleria nemica li scompaginasse, mentr'essi faceano potente impressione nell'oste avversaria. Fu con tal arte che vinsero le battaglie della loro indipendenza a Sempach e Morgarten, poi contro Carlo il Temerario. La fama di questi trionfi tornò in onore la fanteria e la pieca, della quale gli Svizzeri e i Fiamminghi furon quelli che miglior uso fecero dopo Greci e Romani.

Allora non ogni nazione trovavasi pari alle altre nell'armi; sicchè alcune vi si dedicarono specialmente per servigio di chi le pagava. Tali furono gli Svizzeri, che moltiplicando di là da quel che il povero lor suolo bastasse a nutrirli, invece di sfogarsi in conquiste o di migrare, uscivano ad uccidere e farsi uccidere. Le lunghe spade, le pesanti alabarde riuscivano terribili alla milizia feudale e ai cavalli, e come una siepe impenetrabile marciavano in dense colonne, abbat-

tendo quanto incontravano. Divenuti così necessari, alzarono il prezzo de' loro servigi, e negarono obbedienza: ma perciò appunto le altre genti presero il partito di provedersi di militic proprie.

Il merlo de bataglioni svizeri, che si chiamavano istrici, consisteva nella solidià, formando quadrati di tro o quattromila uomini, da tener fronte da ogni parte, con pieche di 18 jesidi e un enormie spadone e pochissime armi difinisive, come sogitiono i popoli poveri. I piti erazo il nanceri; ne mia deber meglioni o del poli poveri. I piti erazo il nanceri; ne mia deber meglio di d'un terzo d'uomini armati a fuoco. Perciò erano cercatissimi negli eserciti, del quali consideravanusi vome fossatura; ed era dificile che gli avveraraj penerusaren ria quella siepe di lance, apenadole colla spada. Gl'Italiani soleano scavalenre quando volsesero apirre quell'ordinanza.

Impenetrabili in battaglia ordinata, poco valevano essi per affari di posto, per assedj od assalti; e mentre nel loro battaglione, ore tutti si conoscevano, formavano una terribile unità, quando fossero costretti a combattere per distaccamenti perdevano il coraggio, o scompigliati, rannodavansi difficilmente.

Gli Spagnuoli nella guerra di bande si erano educati in modo da riuscir fanteria eccellente, sobri poi, e sofferentissimi della fatica. Armati di labarda, spada e daga, e protetti dala cappa di maglia, anche dopo acompigitati toriavanan alla earica indiridualmente : e -perfecionando la disciplina svincera, formarono una fanteria che lu il terrore dell' Buropa.

I Tedeschi introdussero anch' ess, a modo degli svizzeri; i-fanti colla lancia (danz-hezeh), ma non li pareggiarono. Primi adottarono una disciplina, che non richiedeva se non forza di corpo e subordinazione di spirito; e abbondando d'uomini e di cavalli, eguagiiarono quasi la reputazione della fanteria svizzera, pur serbando i vantaget della cavalleria.

Più heuit veinero I Francesi ad un gemere di militai che obbligava tutti i movinenti, e più hei l'Impelo, horo proprio, richiebevia la patienza poi vi si acconciarono da bascal instatori. Essi migliororono i a milita durante la guerra con l'impela, stalaino au nosido e perciò truppe stalait, cario VII introdusce la prima ovalieria l'apera e recolare, e l'Tranbibarrieri, specie di guarrie de l'impeliate da chiacun Comune. I Borgogoni emalerono quelle continuate (1).

Della cavalleria leggera comune era l'uso a Veneziani e Napoletani, col nome di stradioti; poi la adotto Luigi XII, che da loro prese l'dea di costituir regolarmente la cavalleria. Ma già allora la fanteria ripigliava credito; se ne formamo corpi sotto qualche capitana cacreditato. I Comuni continuavano di aver milita civile; e di quella che Firence ordinò nel 1528, così ci ragguaglia II segui (2): « Eurono descritti i citadini d'alma i discotto futino a teratusa, i tuti quegli che il patre loro potevà ràgunaria il consiglio, i quali arrivanono al more od tremala. Questi minorata insieme alla speciolata, ai divisero a sorte in quanto quarteria, rei patre di tente della continua della continuata della continua continua della continua ra proposto per una mano caltinuo, lucopetence, la andersio, sergente, e così di

<sup>(1)</sup> Vali II Libro XV, cap. 44. L'hendroni i montchio, dell'emondigazione dell'una e dell'ultra francesa l'astrinois e delle lutra en 1859 permis ple minios accessor dei spressas, per l'estima na Histoire des milites bourqueter en France del burghesi arrasit, paralis unaimate primitira, depuis le Missière jumpée na 1, dei g. Taussky, possibe per la nicraera si bono cedire dello State p. Eingelare, die 'epi', il dimontrare lo sillappo contro i nemis el opprenori di ona s. puraliso dell'erdinoi politico della begioni e della [2]. Si. fore: III.

squadra: i quali uffici la banda stessa ragunata (come si dirà più di sotto) eleggeva da se stessa colle più fave. Ben è vero che nell'elezione del capitano ne mandava a partito dieci, de' quali quattro delle più fave erano mandati in consiglio degli Ottanta a partito, e quello che vi restava con più fave era il capitano. Ragunavansi dette bande a fare questi uffici nelle chiese de' loro quartieri, i quali non potevano fare senza la presenza d'un commissario, eletto sopra ogni quartiere dal consiglio degli Ottanta nel modo detto di sopra. L'uffizio di tutti quattro i commissari era radunare ogni mese la banda del suo quartiere in sur una piazza, dove imparando in prima, e di poi esercitandosi a servare gli ordini, ed andar a far le chiocciole, a girare, a ritirarsi, e fare tutti i militari uffici nelle chiese de' loro quartieri, tiravan poi cogli archibusi al bersaglio, e in simili spassi consumavano buona parte del giorno. Era di poi un ordine in questa milizia, che ogni anno una volta si dovessono rassegnar tutti, e andare in ordinanza per la città, movendosi di piazza della Signoria insino al prato d'Ognissanti; quivi rappresentare colle gazzarre, col mettersi in battaglia, coll'affrontarsi, col ritirarsi e voltarsi, un'apparenza d'un vero fatto d'arme. Le sopraddette squadre erano armate a proporzione, di picche, corsaletti, e archibusi con sì belle armi e in tant' abbondanza, che la vista d'esse e la considerazione della spesa arrecaya negli animi somma meraviglia e diletto e gran confidenza. E mi ricordo aver sentito dire a' nobili forestieri d'Italia, che a studio erano venuti a vedere una di queste rassegne generali, che non avevano mai a' lor giorni veduta cosa più degna in nessun' altra città di questa provincia. Era instituito ancora in detta milizia (acciocchè due generosissimi uffici si mettessero insieme in atto) che ogni anno in presenza de' magistrati e di tutta quella milizia si facesse un' orazione in una chiesa di "quel quartiere" (la principale che vi fosse) da uno di quei giovani, che dal magistrato de' Nove (al quale si aspettava tutto questo negozio) fosse stato eletto. E doveva detto magistrato de' Nove eleggerne quattro, uno per quartiere, per far tale orazione in quel mese, ma in diversi giorni, acciocchè a ciascuna tutti ritrovar si potessino. Benchè di poi fu ancora aggiunto che ogni anno a' 9 di novembre nel giorno di san Salvadore (quando nel meccexiv Pietro de' Medici perse lo Stato) si facesse un'orazione in consiglio da un giovane eletto nel consiglio degli Ottanta, che trattasse della libertà, siccome quegli altri trattavano della milizia ».

Chindiamo la storia delle armi nel medio evo con due pezzi storici. Camillo Porzio, nella storia della *Congiura dei Baroni* lib. II, così ci descrive gli eserciti di quel tempo:

« Gli eserciti che nelle guerre comparivano, formavansi di fanti e di cavalli: ma i fanti, detti allora provigionati, a petto a' cavalli ed all'uso moderno, in assai piccolo numero si adoperavano; il qual disordine non procedeva, se con sana mente sia riguardato, dall'inganno de' capitani, come si ha alcun autòre immaginato, ma dal difetto delle armi con che i fanti offendevano. Perocchè, da' nostrali non anco la picca conosciuta nè lo archibugio, nè le fanterie con ordini densi combattendo, non potevano gl'incontri degli uomini d'arme sostenere; i quali stretti e bene armati, non prima le urtavano che venivano aporte e sbaragliate. Sicchè coloro, cui conveniva guerreggiare, ammaestrati dall'esperienza, ottima insegnatrice delle azioni militari, si guardavano a commetter la loro salute in gente ed ordini sì fragili. Di qui e non altronde veniva negli uomini d'arme la riputazione; poichè non da disordine o debolezza, ma da virtù maggiore e numero bisognava che fossero soprafiatti. E tuttochè negli eserciti vi mescolassero fanti, il facevano per contrapporli a quelli dei nemici, e per le solite guardie degli alloggiamenti, per poter conquistare le ferre e conquistate

custodire. Nelle quali difese ed offese, le rotelle, targhe, ronche e partigiane che allora erano in uso, giovavano pur alquanto: ma ne' luoghi aperti, incontro a' cavalli, ove senza fosse o muro o torre le braccia , le armi e gli ordini ti difendono, giammai vincevano la prova; come ora la picca e l'archibugio, se pur non necidesse il cavallo, lo ripigne. Quando si appressavano per far giornata. non la antiguardia, battaglia e retroguardia dividevansi, ma in molte particelle, le quali, corrispondendo la verità al nome, appellavano schiere. Erano quelle nelle fronti larghe, ne' fianchi strette e senza spalle : sicchè abbattute le prime tile, con lieve fatica le rimanenti si rompevano. La gente d'arme, quantunque fosse molto meglio armata, per portar lancia, stocco e mazza di ferro, tuttavia pativa anch' ella de' difetti; perchè come nelle fanterie l'eccesso era nella leggerezza delle armi, così nella cavalleria la soverchia gravezza peccava; e pareva che l'una per troppa cantela, e l'altra per poca, non potessero far profitto. Conclossiachè le loro armature sconciamente grosse e sode, i cavalli bardati, coperti di cuoi doppi e cotti, appena la facevano abile a maneggiare: anzi i soldati, per poter lo smisurato peso sostenere, procacciavansi cavalli alti e corpulenti e susseguentemente grevi e neghittosi , inetti a tollerare lunghe fatiche , ed alle penurie degli eserciti malagevoli a nudrire; erano finalmente tali, che nel menar te mani ogni sdrucciolo, ogni fuscello di paglia che a' lor piedi s'avvolgeva, poteva il cavallo o il cavaliere rendere inutile o impedire. Di qui nasceva che le guerre grosse e corte si facevano; non erano prima a vista de' nemici che si azzuffavano: non si campeggiava terra di verno; anzi i popoli e' possessori delle campagne si facevano incontro, e con impunità le porte aprivano. Si mal condizionati nomini d'arme distinguevansi in isquadre, i cui capi non capitani, come oggidi questa sol era dignità del generale), ma contestabili si chiamayano: e comprendeva ciascuna di esse cento cavalli, quaranta balestrieri e venti lance: perocchè un uomo d'arme menava seco cinque cavalli da guerra, uno per sè, due per li balestrieri e gli altri per riserbo, se morti o feriti fussero quei che cavalcavano. I balestrieri, per non aver a combattere il nemico d'appresso, armayano più alla leggera; ma per ornamento d'armi, per bontà di cavalli, e per virtù d'animo, in poco dagli nomini d'arme erano differenti. E veramente i moderni soldati, benchè nella qualità delle armi e nella militar disciplina in molte cose vanno innanzi a quelli antichi, nell'orpato del corpo di lunga sono loro inferiori. Perciocchè i pennacchi, i drappi, l'argento e l'oro, di che quei si guernivano, gli rendevano splendidi fra di essi, ed ai nemici tremendi ».

Paolo Giovio descrive l'esercito di Carlo VIII quando entrò in Roma nel 1494. La cavalleria era distinta affatto dai fanti. Prima venivano Svizzeri e Tedeschi . marciando in cadenza al suon di strumenti , belli di aspetto e mirabili per ogdine; non uniformi di color di vestito, ma con una veste corta e assestata; e i più prodi un pennacchio. Per armi, spade corte e lance da dieci piedi ; molti inoltre avevano ascie sormontate da una lama quadrangolare, onde ferivano di punta e di taglio, e le chiamavano alabarde. Ogni mille fanti, cento avevano gli schioppl. Seguivano cinquemila Guasconi balestrieri: poi la cavalleria cernita dalla nobilta francese, magnifica a vedersi con sajoni di seta, collane e braccialetti d'oro. Gli scudieri, spesso adoprati come cavalleria leggera, avevano una lancia robusta e una mazza ferrata, grossi cavalli colle orecchie e la coda mozze, usanza forse introdotta in grazia dell'armadura che poneasi ai cavalli. Ogni lanciere teneva un paggio e due scudieri. Gli arcieri portavano un grand'arco all'inglese, armati d'elmo e piastrone; e alcuni con lunghi giavellotti per ferire i nemici abbattuti. Per essere distinti nella mischia portavano lo stemma del loro capo. Quattrocento arcierl a cavallo facevano guardia al re, fra cui cento scozzesi,

Più ancora vicino a lui, dueceuto gentiluomini francesi con mazze ferrate e bei cavalli brillanti d'oro e porpora. La meraviglia maggiore erano i cenquaranta cannoni grossi e i moltissimi piecoli, che moveansi rapidamente, tratti da cavalli, mentre prima solevasi da boyl.

Il Guicciardini poi mette a confronto gli eserciti italiani coi francesi che allora gli assalirono: e mostrata la superiorità dell'artiglieria francese, soggiunge: « Facevano tali artiglieri molto formidabile a tutta Italia l'esercito di Carlo, non per il numero ma per il valore dei soldati, perchè essendo le genti d'arme quasi tutte di sudditi del re, e non di plebe ma di gentiluomini, i quali non meramente ad arbitrio del canitani si mettevano o rimovevano, e pagate non da loro ma dai ministri regi, avevano le compagnie non solo i numeri intieri , ma la gente florita e ben in ordine di cavalli e d'arme, non essendo per la povertà impotenti a provedersene, e facendo ciascuno a gara di servire meglio, così per l'istinto dell'onore il quale nutrisce nei petti degli uumini l'essere nati nobilmente, come perchè dell'opere valorose potevano sperare premi, e fuora della milizia, e nella milizia, ordinata in modo che per più gradi si saliva al capitanato. I medesimi stimoli avevano i capitani, quasi tutti baroni e signori, o almeno di sangue molto nobile, quasi tutti sudditi del regno di Francia: i quali , terminata la quantità della sua compagnia, perchè secondo il costume di quel reame a niuno si dava condotta di più di cento lancie, non avevano altro intento che meritar laude appresso al suo re; donde non avevano luogo tra loro nè l'instabilità di mutare padrone o per ambizione o per avarizia, nè le concorrenze con gli altri capitani per avanzarsi con maggiore condotta : cose tutte contrarie nella milizia italiana, dove molti degli nomini d'arme, o contadini o plebei, e sudditi ad attro principe, ed in tutto dipendenti dai capitani, coi quali convenivano dello stipendio, ed in arbitrio de' quali era mettergli e pagargli , non avevano nè per natura ne per accidente stimolo straordinario al ben servire; ed i capitani, rarissime volte sudditi di chi gli conduceva, e che spesso avevano interessi e fini diversi, pieni tra loro d'emulazione e d'odi, nè avevano prefisso termine alle condotte, ed interamente padroni delle compagnie, nè tenevano il numero de soldati che erano loro pagati, nè contenti delle condizioni opeste, mettevano in ogni occasione ingorde taglie a' padroni, ed instabili al medesimo servigio, passavano spesso a puovi stipendi, sforzandoli qualche volta l'ambizione o l'autorità o altri interessi essere non solo instabili, ma infedeli. Nè si vedeva minore diversità tra i fanti italiani e quegli che erano con Carlo : poiche gl'Italiani non combattevano in squadrone ferme ed ordinato, ma sparsi per la campagna, ritirandosi il più della - volte ai vantaggi degli argini e de' fossi; ma gli Svizzeri, nazione bellicosissima, la goale con lunga milizia e con molte preclarissime vittorie aveva rinnovata la fama dell'antica ferocia, si presentavano a combattere con schiere ordinate e distinte a certo numero per fila, ne uscendo mai dalla sua ordinanza, s'opponevano ai nimici a modo d'un muro, stabili e quasi invitti, dove combattessero in loogo largo da potere distendere il loro squadrone, e con la medesima disci-5 přípa e ordinanza , benché con la medesima virtů combattevano i fauti francesi e guasconi ».

#### S. 45. - Battaglia di Fornovo.

La fazione più menorabile nella calata di Carlo VIII, e dove si steggiarono le bonne pratche strategiche, fu la battaglia di Fornovo, i nui le truppe litaliane affrontarono le francesì per impedirne la ritterata. Gli storiei classici la divisarono a lungo, ma forse con troppirate; e i militari ne imparerebbero di più consultando le consonche. Il Malipireo, negli dannai renetti, ci di di i calalogo del capitani, condotti dalla Signoria veneta, donde si vede come allora si menasse annora la guerra unicamente da cosi fatti:

In questa espedicion contra Francesi , dopo 'l serrar della ligha, la Signoria ha conduto tutti questi che sara notai qua drio :

| El signor Francesco Gonzaga, marchese de Mantoa, cava | ill, N° | 1,200 |
|-------------------------------------------------------|---------|-------|
| D. Zufredo, fio del Papa                              |         | 740   |
| Bernardo Contarini, stradiothi                        |         | 676   |
| Lanze spezzae Cogionesche (del Colleoni)              |         | 650   |
| El signor Ranutio Farnese                             |         | 600   |
| El conte Bernardin Frangipan da Segnan                |         | 600   |
| El signor Zuane Sforza da Pesaro                      |         | .600  |
|                                                       | .1      | 600   |
| El conte Bernardin di Fortebrazzi                     |         | 500   |
| El conte Nicolò Rangon                                |         | 400   |
| El conte Guido Guerrier                               |         | 400   |
| El conte Filipo di Rossi                              |         | 400   |
| El conte Carlo de Pian de Meleto                      |         | 400   |
| El conte fio del marchese Tadhio                      |         | 400   |
| Zulian da Carpi                                       | ٠.      | 400   |
| El signor Antonio da Urbin, da Monte Feltro           |         | 400   |
| El signor Anibal Bentivogi                            |         | 400   |
| El signor Pandolfo da Rimino                          |         | 400   |
| Lanze spezzae Rubertesche                             |         | - 550 |
| Alessandro del Turco                                  |         | 300   |
| Marco Masselengo                                      |         | 240   |
| El conte Z. Francesco da Gambara                      |         | 240   |
| Thadio dalla Motella                                  |         | 240   |
| Alessandro Cagion                                     |         | 240   |
| Anibal da Martinengo                                  |         | 240   |
| da la Motela                                          |         | 200   |
| El conte Alvise Avogaro                               |         | 200   |
| Z. Paulo Manfron                                      |         | 200   |
| Antonio di Pigli                                      |         | 200   |
| Giacomozzo da Vénezia                                 |         | 200   |
| Piero da Cartagena                                    |         | 160   |
| Tre so fioli                                          |         | 160   |
| Tre fioli del conte Cola                              |         | 160   |
| Tutio Costanzo                                        |         | 160   |
| Vido Brandolini                                       |         | 160   |
| Vincenzo Corso                                        |         | 160   |
| Piero Chieregato da Vicenza                           |         | 150   |
| El flo de Antoniazzo                                  |         | 150   |
|                                                       |         |       |

| Carlo Secc              |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 140    |
|-------------------------|------|-----|-----|------|-----|-------|-----|----|---|-----|----|------|--------|
| Zuane da Plamonte       |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 120    |
| Zuane Gradenigo .       |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 100    |
| Zuane Greco, balest     | rie  | a   | car | alle | ٠.  |       |     |    |   |     |    |      | 100    |
| Alvise Valaresso .      |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 100    |
| Do fioli del eignor D   | eife | ebo | da  | ľA   | ngı | illar | a.  |    |   |     |    | ٠.   | 100    |
| Angelo Francesco da     |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 80     |
| Zuane dalla Riva .      |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 80     |
| Ruberto Strozzi .       |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    | ٠.   | 80     |
| Alessandro Beraldi      |      |     |     |      |     |       | ÷   | ÷  | ÷ | ÷   | ċ  |      | 80     |
| Alessandro e Anibal     | da   | Do  | lce |      | ÷   |       | ÷   |    |   | ÷   | Ċ  |      | 80     |
| Giacomo Savergnan       |      |     |     | ÷    |     |       | ÷   | ÷  | i | Ċ   |    |      | 80     |
| Lazzarin da Rimini      |      |     |     |      |     |       | ÷   |    |   | i   |    |      | 80     |
| Filippo Albanese .      |      | i   |     | i    | Ċ   | -     |     | ·. |   |     |    |      | 80     |
| El Schiaveto            |      | è.  |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 80     |
| Bargo                   |      |     |     |      |     |       | . : |    |   |     |    |      | 60     |
| Soncino Benzon da (     | Cre  | ma  |     |      |     |       |     |    |   |     |    |      | 50     |
| Brazzo da Fortebraza    | zi   |     | i.  |      |     |       |     |    |   |     | i  |      | 50     |
| Federico fio di Z. A    |      |     |     |      |     |       |     | ÷  |   |     |    |      | 50     |
| Battista Sagramero      |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    | Ť    | 50     |
| El signor Vido Paulo    |      |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    | Ċ    | 50     |
| an Diguor Trace Falance | **** | -   |     |      |     | , -   |     |    |   | mar |    | Nº . | 15,526 |
| Pedoni e provisiona     | di . |     |     |      |     |       |     |    |   |     |    | ٠.   | 24,000 |
| Nicola Savargnan.       |      |     |     | Ċ    |     |       | :   |    |   |     |    |      | 1,000  |
| Cozzander Thodesec      |      |     |     |      |     |       | Ċ   |    | : |     | Ĭ. |      | 1,000  |
| Z. Bernardo di Pelle    |      |     |     |      |     |       | Ī   | Ċ  |   |     | Ċ  | Ĭ.   | 1,000  |
| Geronimo Zenos          |      |     |     |      |     |       | •   | •  | • | •   | •  |      | 500    |

Quel piacere che reca l'udir raccontate le imprese da coloro stessi che ne furono parte, renderà gradito il ragguaglio d'essa battaglia, fatto dal conte Bernardino Fortebraccio:

· Replicherò particolarmente a Vostra Magnificenzia, della qual son deditissimo, quello cho la donna mia le scrisse in poche parole; acciocchè la intenda quanto è succeduto di questo fatto d'arme. Dio sa che non mi parea tempo di venir alle mani con gl'inimici. Volevo lasclar che si movessero, chè si sariano rotti da loro stessi. L'Illustrissimo Marchese di Mantoa deliberò altramente, et diede dentro da Cesare. A me toccò il secondo colonelo; lo ordinai, e andai al loco mio. Alcuni dei nostri pervertirno l'ordine, et ne fecero danno a tutti. Il terzo coloncio toccò al Conte de Gajazzo: ognuno diede l'assalto al loco suo. Io procedeva all'impresa mia bene armato, et ben a cavalo. Combatemo un pezzo, et andammo al basso. Fui affrontato da un cavalier, che portava sopra l'arme una veste de veluto negro et oro, a falde. Combatemo alquanto, e finalmente restò ferito da me, et se mi rese per prigione; non dico a mo, ma all'illustrissima Signoria; che in altro modo non dimandai mai che si rendesse. Mi dimandò la vita, et gli la promisl; mi diede il suo stoco, et lo puosi alla mia cadenela dell'arzone; mi porse il suo guanto in segno di captività, et lo gittai in acqua, et consignai la persona sua al mio ragazzo. Procedei più oltra, et presi un altro; et successivamente in subito fino al numero di quatro : do de i quali sono , a mio giudizio, di qualche condicione. Erano bene ad ordine, et tra le altre cose haveano le loro cadene d'oro al colo ; in modo che io havevo al mio arzone quatro stochi de nemici. Seguitai combatendo verso 'l stendardo reale , sperando d'esser seguitato et alutato dalli nostri, con disegno di condur nel felicissimo nostro 188 GUERRA.

esercito o tatto o parte dell'insegna reale. Fui affrontato vicino ad essa insegua da un Gran Maestro ben a cavalio; et fussimo a le mani. Gli dissi che si rendesse, non a me, ma all'illustrissima Signoria; mi rispose che non era tempo. Spinsi 'I cavallo, et gli tirai delia spada nella gola: ma ad un suo crido fui assaltato da quatro cavalieri , et fui con loro a battaglia. Non voglio dir quello ch'io feci : ma combatendo contro otto, fui prima ferito d'una zeta (accetta) nella tempia, poi nella copa (collottola) pur di zeta, et restai stornito; et ad un istesso tempo, una lanza restata mi urtò nella schena, et mi gittò a terra mezo tramortito. Poi mi furno addosso, et mi diedero dodici ferite; sette sull'elmo, tre nella gola, et do nelle spalie. Iddio benedetto mi ajutò, che mi havevo posto sotto l'eimo un mio gorzerino dopio, il qual mi salvò la vita : chè le ferite che io ebbi nella goia mi haveriano dato la morte tante volte quante furno; ma non penetrorno. Ma quelle che io ebbi , mi hanno data tanta passion , quanta dir si possa. Fui lassalo per morto, et fui abandonato da ogn'uno dei mio colonelo; il qual se fusse stato soccorso, non veniva conculcato da cavalli. Fui strassinato da un mio ragazzo in un fosso; persi'l corsiero, un ragazzo, et un servitor che mi havea servito lungamente: alcuni altri de i miei più cari perseno i cavalli : et iu questa fattiene pioveva grandemente. Cessato i fatto d'arme, fui portato in campo al mio padiglion. Li Magnifici Proveditori furno a visitarmi , ma io non mi n'avidi , chè ero più morto che vivo; in modo che mi fu raccomandata l'anima. Fui portato qui in casa di M. Andrea Bagiardo, hnomo da bene: furno chiamati i medici, i quali non si curando di medicar le ferite, fu mandato a Bologna per un medico da. Parma mio conosciuto; il qual prima che arivasse, un suo fratello venuto qui a caso m' havea levato tre pezzi d'osso della testa, in modo che mi restò 'I cervello discoperto per quanto saria un fondo di tazza; perche di tre ferite ne fece una sola. Giouse poi qui la Donna mia, et co 'l studio et sollicitudine sua son ridotto, per grazia di Dio, ad assai buon termine, in modo che spero di salute. Ognimal mi par niente, pur cire habbi fatto cosa grata alla iliustrissima Signoria. et a quel giorioso Senato. Non mi curarei della vita, purchè l'esercito de nemici fesse del tutto restato scoufitto. Mi par mili'anni a liberarmi del tutto, et poter tornar appresso l'iliustrissimo Marchese nel felicissimo nostro esercito; dove . accorrendo, mostrerò a pieno la mia vera servitù et fede; chè son Marchescu, come sempre ho detto. Mi è stato di grandissima consolazione et sussidio in tempo de si grave caso, l'arivo di Rafael mio, con quella lettera dell'illustrissima Signoria, piena di umanità e di dolcezza: e veramente non sento ne doglia nè passion, conoscendo di aver fatto cosa grata ad essa illustrissima Signoria : et certamente ho più stimato le profferte che mi sono fatte nelle lettere... che li danari che mi son stà mandati. Laudato Dio. Non stimo nessuna cosa più che esser in gratia del mio patrone. Hozi mi è dato un' altra lettera pur dell' illustrissima Signoria, che dice quanto li è accetto il mio servicio; e mi ha mandato qui maestro Andrea Morandino, eccellentissimo cerusico, il qual mi ha dato buon animo, et mi dice di volermi condur fin dieci giorni a Vinezia. Li mi libererò affatto, chè potrò far reverentia a quel giorioso Senato, e gli dirò cose assai che non vogiio scriver. La Donna mia scrisse all'illustrissima Signoria, et le ricercò per conto mio maestro Giovanni de Tristan da Venetia, phisico, che è mio familiarissimo, et mio medico già quatordici anni ; egli è nelle forze de I signori Avogadori. Spero che fin hora sia partito; ma quando pon sia prego Vostra Magnificenzia che si adoperi che 'I sia mandato. to ho grau fede in ini, cosa che conforta grandemente l'amaiato. Prego Vostra Magnificenzia che non mi manchi, acciocchè potiamo navicar più sicuramente. Questa note ho

reposato meglio dell'usato, per grazia de Dio. Di quanto succederà, la farò tener avvisata. Mi raccomando. Di Parma, a' xx di loglio succexcv. Berrardoin de Fortis Brachis

Comes , Eques armorum.

 Voglio dir queste parole, le quali non posso tacere. Eremo atti a romper quello e maggior esercito, se li nostri havessero atteso a la vittoria e non a li cariazi; come particolarmente ragionerò a boca con Vostra Magnillenzia, se coal placerà al Signor Dio ».

#### S. 46. - Machiavelli come storico dell'arte.

Con si scarsi mezzi cominclavano quelle guerre di couquista, che doveano rovinar l'Italia e ucciderla. Pieno d'esse è il secolo xvi; onde non parrà soverchio se-nol ci badiamo a trattarne, primieramente colle teoriche, dappoi col vederle in pratica.

Le prime ci sono date dal più acuto scrittore di quell'età , Nicolò Machiavelli (1). Visto il disordine introdotto nella milizia per colpa de' condottieri ; stomacato dei soldati di ventura, veri masnadieri, assoldati oggi a combattere quello per cul staranno domani; feroci quando non era pericolo, coraggiosi solo nella speranza della preda, e facendo consistere la loro prodezza nella iattanza di pomposè nomi, come Fracassa, Tagliacozzo, Fieramosca ecc., volte mostrare la necessità d'armi nazionali e di discipline, e comunque strano alle armi, pure il suo libro leggesi volentieri per le buone osservazioni onde abbonda. Come in ogn'altra sna dottrina , volendo appogglarsi agli esempj classici , cerca s'impari da' Greci e Romani l'importanza della fanteria, nerbo degli eserciti e della nazione: suggerisce l'uniformità del passo, l'uso dei tamburi, le bandiere, i pennacchi, i colori e altri distintivi opportuni a conservar l'ordine, e la necessità d'esercitare le truppe : pone una gerarchia di gradi ben proporzionata alle facoltà dell'uomo e delle masse, e all'ordine profondo da lui proposto. Benchè conoscesse alcuni de' rambiamenti che doveano nascere dall'armi da fuoco , fu rattenuto dall'ammirazione de' Romani , dall' uso corrente e dall' esempio degli Svizzeri, dal dissuadere l'ordine profondo, e vuole che gli eserciti siano da ventiquattro a trentamila uomini come i Romani.

Perchel I cittadino sia esercitato condinuamente, ma non divenga soldato che all'attante del procios, sottenette alla coorcinose tutti gli uomini dai diciassite ai quaranti anni, e dipoi quelli soli di diciassetti anni (età sicramente precore); siches da un bisogno tutti opsano premiere la armi, na questo non siano professione speciale d'alcuno. Crea corpi distinti per formare le acorte, il attanti del considerato del considerato, con consultazione, ma senza significato tra noi.

Del moda d'armaral del suo tempo cost ragiona: « Hanno i fanti per loro difesa una petto di ferro, e per offesa una lancia nove braccia lunga, la quale ebiamano-picca, con una spada al fanco, piuttosto tonda nella punta che acuta. Questo è l'armare ordinario delle fanterie d'oggi, percile pochi ue sono che abbano armarle le stiene e le braccia, niuno il capo; e quelli pochi portano in

<sup>(1)</sup> Vedi il nostro Libro XV, Cap. 10, verse il fine.

190 GUERRA.

cambio di picca nn'alabarda, l'asta della quale è lunga tre braccia, ed ha il ferro ritratto come una scure. Hanno tra loro scoppiettieri, i quali con l'Impeto del fuoco fanno quell'uffizio, che facevano anticamente i fonditori ed i balestrieri. Questo modo dell'armare fu trovato dai popoli tedeschi, massime da' Svizzeri.... E hanno per virtù di queste armi e di questi ordini presa i Tedeschi tanta andacia, che quindici o ventimila di loro assalterebbero ogni gran numero di cavatti. E sono stati tanto potenti gli esempi della virtù loro fondata in su queste armi e questi ordini, che, poichè il re Carlo passò in Italia, ogni nazione gli ha imitati; tanto che gli eserciti spagnuoli sono divenuti in grandissima riputazione.... I fanti tedeschi così armati possono sostenere e vincere i cavalli, sono più espediti al cammino ed all' ordinarsi per non essere carichi d'armi. Dall'altra parte sono esposti a tutti i colpi , e discosto e dappresso , per essere disarmati. Sono inutili alle battaglie delle terre e ad ogni zuffa dove sia gagliarda resistenza. Ma i Romani sostenevano e vincevano i cavalli , come questi ; erano slcuri del colni dappresso e di lontano, per essere coperti d'armi ; potevano meglio urtare e meglio sostenere gli urti , avendo gli scudi ; potevano più attamente nelle strette valersi con la spada, che questi con la picca; e se ancora hanno la spada, per esser senza lo scudo ella diventa in tal caso inutile. Potevano sicuramente assaltare le terre, avendo il capo coperto, e potendoselo meglio coprire con lo scado: talmente che ei non avevano altra incomodità che la gravezza delle armi e la noia dell'averle a condurre: le quali cose e si superavano coll'avvezzare il corpo... Le fanterie possono avere a combattere con fanti e con cavalli : e sempre fietto inutili quelle che non potranno o sostenere i cavalli, o, potendoli sostenere; albiano nondimeno ad avere paura di fanterie che siano meglio armate e meglio ordinate che loro. Ora se voi considererete la fanteria tedesca e la romana, vol troverete nella tedesca attitudine a vincere cavalli, ma disavvantaggio grande quando combatte una fanteria ordinata come loro, ed armata come la romana. Talchè vi sarà questo vantaggio dall'una all'altra, che i Romani potranno superare i fanti ed i cavalli, i Tedeschi solo i cavalli » (1).

Quanto alla cavalleria soggiunge: « Io credo che in questi tempi, rispetto alle selle arcionate ed alle staffe non usate dagli antichi, si stia più gagliardamente a cavallo che allora. Credo che si armi anche più sicuro; talchè oggi uno squadrone d'uomini d'arme pesando assai, viene ad essere con più difficoltà sostenuto che non erano gli antichi cavalli. Con tutto questo nondimeno lo giudico che non si debba tener più conto de' cavalli, che anticamente se ne tenesse, perchè molte volte ne' tempi nostri hanno con i fanti ricevuta vergogna e la riceveranno sempre che si riscontri una fanteria armata ed ordinata come di sopra . . . . Dico pertanto che quelli popoli o regni, che stimeranno più la cavalleria che la fanteria, sempre fiano deboli ed esposti ad ogni rovina, come si è veduta l'Italia pei tempi nostri, la quale è stata predata, rovinata e corsa da forestieri, non per altro peccato che per aver tenuta poca cura della milizia di piè, ed essersi ridotti i soldati suoi tutti a cavallo. Debbesi bene avere de cavalli, ma per secondo e non per primo fondamento dell'esercito suo, perchè a fare scoperte, a correre e guastare il paese nimico, a tenere tribulato ed infestato l'esercito di quello e in sutte armi sempre, e ad impedirgli le vettovaglie, sono necessarj ed utilissimi; ma quanto alle giornate ed alle zuffe campali, che sono l'importanza della guerra ed il fine che si ordinano gli eserciti, sono più ntili a seguire Il nemico, rotto ch'egli è, che a fare alcun'altra cosa che in quelli s'operi, e sono alla virtà del peditato assai inferiori....

<sup>(1)</sup> Arte della guerra , lib. II.

« Ma vegniamo all' altra- domanda vostra, dove voi desiderate intendere quale ordine o quale virtù naturale fa che i fanti superano la cavalleria. E vi dico in prima, come i cavalli non possono andare, come i fanti, in ogni luogo. Sono più tardi ad ubbidire, quand'occorre variar l'ordine, che i fanti, perchè s' egli è bisogno o andando avanti tornare indietro, o tornando indietro andare avanti, o muoversi stando fermi, o andando fermarsi, senza dubbio non lo possono così appunto fare i cavalli come i fanti. Non possono i cavalli, sendo da qualche impeto disordinati, ritornare negli ordini se non con difficoltà, ancora che quell'impeto manchi; il che rarissimo fanno i fanti. Occorre, oltre a questo, molte volte, che un uomo animoso sarà sopra un cavallo vile, ed un vile sopra un animoso, donde conviene che queste disparità d'animo facciano disordine. Nè alcuno si meravigli che un nodo di fanti sostenga ogni impeto di cavalli, perchè il cavallo è animale sensato, e conosce i pericoli e mal volentieri vi entra. E se considererete quali forze lo facciano andar avanti, e quali lo tengano indietro, vedrete senza dubbio essere maggiori quelle che lo ritengono che quelle che lo spingono, perchè innanzi lo fa andar lo sprone, dall' altra banda lo ritiene o la spada o la picca. Talchè si è visto per le antiche e per le moderne esperienze, un nodo di fanti esser sicurissimo, anzi insuperabile da'cavalli. E se voi arguiste da questo che la foga con la quale viene, lo fa più furioso ad urtare chi lo volesse sostenere, e meno stimare la picca che lo sprone, dico che, se il cavallo disposto comincia a vedere d'aver a percuotere nelle punte delle picche, o per se stesso egli raffrenerà il corso, di modo che, com'egli si sentirà a pugnere, si fermerà affatto, o, giunto a quelle, si volgerà a destra od a sinistra. Di che se volete far esperienza, provate a far correre un cavallo contro ad un muro: radi ne troverete che, con quale vi vogliate foga, vi dieno dentro. Cesare, avendo in Francia a combattere con gli Svizzeri, scese e fece scendere ciascuno a piè, e rimuovere dalla schiera i cavalli, come cosa più atta a fuggire che a combattere. Ma nonostante questi naturali impedimenti che hanno i cavalli, quel capitano che conduce i fanti, debbe elegger vie che abbiano per i cavalli più impedimenti si può, e rado occorrerà che l'uomo non possa assicurarsi per la qualità del paese. Perchè se si cammina per le colline, il sito ti libera da quelle foghe, di che voi dubitate. Se si va per il piano, radi piani sono che per le colture o per li boschi non ti assicurino; perchè ogni macchia, ogni argine ancora debole toglie quella foga, ed ogni coltura, dove siano vigne ed altri arbori, impedisce i cavalli. E se tu ne vieni a giornata, quello medesimo t'interviene che camminando, perchè ogni poco d'impedimento che il cavallo abbia, perde la foga sua. Una cosa nondimeno non voglio scordare di dirvi, come i Romani istimavano tanto i loro ordini, e confidavano tanto nelle loro armi, che s' egli avessero avuto ad eleggere o un luogo si aspro per guardarsi dai cavalli, dove ei non avessero potuto spiegare gli ordini loro, od uno, dove avessero avuto a temer più de' cavalli, ma vi si fossero potuti distendere, sempre prendevano questo e lasciavano quello ».

Ecco pertanto qual forma d'esercito egli proponeva (1):

« Perchè i Romani dividevano la loro legione, che era composta di cinque in seimila nomini, in dieci coorti, io voglio che noi dividiamo il nostro battaglione in dieci battaglie, e lo componiamo di seimila uomini di piè; e daremo ad ogni battaglia quattrocentocinquanta uomini, de' quali ne siano quattrocento d'armai d'armi gravi, e cinquanta d'armi leggiere: le armi gravi siano trecento scudi con le spade e chiaminsi scudati, e cento con le picche e chiaminsi picche ordinarie: le armi leggiere siano cinquanta fanti armati di schioppetti, balestre e partigiame

192 GUERBA

e rotelle; e questi da un nome antico si chiamino veliti ordinari: tutte le dieci battaglie pertanto vengono ad avere tremila scudati, mille picche ordinarie, e cinquecento veliti ordinari, i quali tutti fanno numero di quattromila e cinquecento fanti. E noi diciamo che vogliamo fare il battaglione di seimila, però bisogua augiugnere altri millecinquecento fanti, dei quali ne farei mille con le picche le quali chiamerei picche estraordinarie, e cinquecento armati alla leggiera i quali chiamerei veliti estraordinari ; e così verrebbero le mie fanterie, secondo che poco fa dissi, ad essere composte mezze di scudi e mezze fra nicche ed altre armi. Preporrei ad ogni battaglia un conestabile, quattro centurioni e quaranta capodieci. Darei alle mille picche estraordinarie tre conestabili, dieci centurioni e cento capodieci ; ai veliti estraordinarj due conestabili , cinque centurioni , cinquanta capodieci. Ordinerei dipoi un capo generale di tutto il battaglione. Vorrei che ciascun conestabile avesse la bandiera e suono. Sarebbe pertanto composto un battaglione di dieci battaglie di tremila scudati, di mille picche ordinarie, di mille estraordinarie, di cinquecento veliti ordinari, di cinquecento estraordinari: così verrebbero ad essere seimila fanti, tra i quali sarebbero mille cinquecento capodieci e di più quindici conestabili, con quindici suoni e quindici handiere; cinquantacinque centurioni, dieci capi de' veliti ordinari, ed un capitano di tutto il battaglione con la sua bandiera e con il suo suono. Dico pertanto, come quel re o quella repubblica dovrchbe quelli suoi sudditi, ch'ella volesse ordinare all'armi, ordinarli con queste armi e con queste parti, e fare nel suo paese tanti battaglioni di quanti fosse capace; e quando gli avesse ordinati, secondo la sopradetta divisione, volendoli esercitare negli ordini, basterebbe esercitarli battaglia per battaglia. E benchè il numero degli uomini di ciascuna di esse non possa per se fare forma d' un giusto esercito, nondimeno può ciascun uomo imparare a far quello che s'appartiene a lui particolarmente, perchè negli eserciti s'osserva due ordini: l'uno, quello che debbono fare gli uomini in ciascuna battaglia; e l'altro, quello che dipoi debbe fare la battaglia quando è con le altre in un esercito : e quelli nomini che fanno bene il primo, facilmente osservano il secondo: ma senza sapere quello, non si può mai alla disciplina del secondo pervenire. Possono adunque ciascuna di queste battaglie da per sè imparare a tener l'ordine delle file in ogni qualità di moto e di luogo; e dipoi a saper mettersi insieme, intendere il suono, mediante il quale nelle zuffe si comanda; saper conoscere da quello, come i galeotti dal fischio, quanto abbiano a fare, od a star saldi, o gire avanti, o tornar indietro, o dove rivolgere le armi ed il volto. In modo che sapendo tener bene le file, talmente che nè luogo ne moto le disordinino, intendendo bene i comandamenti del capo mediante il soono, e sapendo di subito ritornare nel suo luogo, possono poi facilmente, com' io dissi, queste battaglie, sendone ridotte assai insieme, imparare a far quello che tutto il corpo loro è obbligato, insieme con le altre battaglie, in un esercito giusto operare. E perchè tale pratica universale ancora non è da istimar poco, si potrebbe una volta o due l'anno, guando fosse pace, ridurre tutto il battaglione insieme, e dargli forma d'un esercito intero, esercitandoli alcuni giorni, come se si avesse a far giornata, ponendo la fronte, i flanchi ed i sussidj nei luogbi loro. Perchè l'esercito animoso non lo fa per essere in quello uomini animosi, ma esservi ordini bene ordinati. Questi esercizi sono necessarissimi, dove si faccia un esercito nuovo; e dove sia l'esercito vecchio, sono necessari, perchè si vede come ancora che i Romani sapessero da fanciulli l'ordine degli eserciti loro, nondimeno quelli capitani, avanti che venissero al nemico, continuamente gli esercitavano in quelli. E Giosesso nella sua Istoria dice che i continui esercizi degli eserciti romani facevano che tutta quella turba, che segue tì campo per guadagni, era nelle giornate utile, perchè tutti sapevano stare negli

ordini, e combattere servando quelli. Ma negli esserti d'usoniai nonvi, o che tu abilia messi indene per combattera ellore, o che tun fencia erdinanta per combattere col tampo, senza questi esercizi, così delle battaglie di per sè, come di tutto il esercito, de fatto multi: perchè sendo necessargi qi ordani, conviene con deppti industrie fattica montarità a chi nosi il na, e maniererià a chi il na; comclose il montario di sendo delle di sendo necessario delle considera e collecti si sono senza alcune risentio adfilicati : p.

Delle fortezze discorre ragionevolmente, quanto potessi d'arte nuova e sul mutarsi:

« I modi ed ordini della guerra in tutto Il mondo, rispetto a quelli degli antichl, sono spenti; ma in Italia sono al tutto perduti; e se ci è cosa un poco più gagliarda, pasce dall'esempio degli oltramontani. Innanzi che il ce Carlo di Francia passasse in Italia, i meril si facevano sottili un mezzo braccio, le balestriere e le bombardiere si facevano con poca apertura di fuora e con assai dentro, e con molti altri difetti; perchè da merli sottill facilmente si levano le difese, e le bombardiere edificate in quel modo facilmente si aprono. Ora da Francesi si è Impamto a fare il merlo largo e igrosso, e che ancora le bombardiere siano larghe dalla parte di dentro, e ristringano infino alla metà del muro, e poi di nuovo rallarghino infino alla corteccia di fuora: questo fa che l'artiglieria con fatica può levare le difese. Hanno pertanto i Francesi, come questi, molti altri ordini, fra i quali è questo modo di saracinesche fatte ad uso di graticola, il quale è di gran lunga miglior modo che il vostro; perchè se voi avete per riparo d'una porta ma saracinesca soda come la vostra, calandola, vol vi serrate dentro, e non potete per quella offendere il nimico, talmente che quello con scure o con fuoco la può abbattere sicuramente. Ma s'ella è fatta ad uso di graticola, potete, calata ch'ella è, per quelle maglie e per quegl'intervalli difenderla con lance, con balestre e con ogul altra generazione d'armi.

« Usano ancora i Francesi, per più sicurtà delle porte delle terre loro, e per potere nelle ossidioni più facilmente mettere e trarre genti di quelle, oltre alle cose dette, un altro ordine, del quale lo non lio veduto ancora in Italia alcun esempio: e questo è che rizzano dalla punta di fuora del ponte levatojo due pilastri, e sopra ciascono di quelli bilicano pna trave in modo che la metà di quelle vengano sopra il ponte, l'altra metà di fuora. Dipol tutta quella parte cho viene di fuora, congiungono con travette: le quali tessono dall'una trave all'altra ad uso di graticola, e dalla parte di dentro anniccano alla nunte di ciascuna trave una catena. Quando vogliono adunque chiudere il ponte dalla parte di fuora, eglino allentano le catene, e lasciano calare tutta quella parte ingraticolata, la quale abbassando, si chiude il ponte; e quando lo vogliono aprire, tirano le catene, e quella si viene ad alzare; e puossi alzare tanto che yl passi sotto nn uomo e non un cavallo, e tanto che vi passi il cavallo e non l'uomo, e chiuderla ancora affatto, perchè ella s' abbassa e s' alza come una ventiera di merlo. Quest' ordine è più sicuro che la saracinesca, perchè difficilmente può essere dal núnico impedito in modo che non cali, non calando per una lluca retta come la saracinesca, che facilmente si può puntellare (1) ».

Confida dunque che, cogli esempi degli antichi, si possano rinnovare gli ordini della milizia, che dapertutto sono cattivi, in Italia pessimi:

Non basta in Italia il saper governare un esercito fatto, ma prima è necessario saperio fare, e poi saperio comandare. E di questi lisogna sismo quelli principi che, per avere molto Stato ed assai soegetti, harmo comodità di fario-

: #1 Libro VII.

Docew. Tom. 11.

194 GUERRA.

Quando potrei io far portare ad uno di questi soldati che oggi si praticano, più armi che le consuete; ed oltre all' arme, il cibo per due o tre giorni e la zappa? Quando potrei io farlo zappare, o tenerlo ogni giorno molte ore sotto le armi negli esercizi finti, per poter poi nei veri valermene? Quando si asterrebbe egli dai giuochi, dalle lascivie, dalle bestemmie, dalle insolenze, che ogni di fanno? Quando si ridurrebbero eglino in tanta disciplina, in tanta ubbidienza e riverenza, che un arbore pieno di pomi nel mezzo degli alloggiamenti vi si trovasse e lasciasse intatto, come si legge che negli eserciti antichi molte volte intervenne? Che cosa poss'io promettere loro, mediante la quale e' mi abbiano con riverenza ad amare o temere, quando, finita la guerra, ei non hanno più in alcuna cosa a convenir meco?

« Gli Italiani, per non aver avuti i loro principi savj, non hanno preso alcun ordine buono; e per non avere avuto quella necessità che hanno avuto gli Spagnuoli, non gli hanno per loro medesimi presi; talchè rimangono il vituperio del mondo. Ma i popoli non ne hanno la colpa, ma sibbene i principi loro, i quali ne sono stati gastigati, e dell' ignoranza loro ne hanno portate giuste pene, perdendo ignominiosamente lo Stato, e senza alcun esempio virtuoso. Volete voi vedere se questo ch'io dico, è vero? Considerate quante guerre sono state in Italia dalla passata del re Carlo ad oggi; e solendo le guerre fare uomini bellicosi e riputati, queste, quanto più sono state grandi e fiere, tanto più hanno fatto perdere di riputazione alle membra ed ai capi suoi. Questo conviene che nasca, che gli ordini consueti non erano e non sono buoni, e degli ordini nuovi non ci è alcuno che abbia saputo pigliarne. Nè crediate mai che si renda riputazione alle armi italiane, se non per quella via ch'io ho dimostrata, e mediante coloro che tengono Stati grossi in Italia, perche questa forma si può imprimere negli uomini semplici, rozzi e propri, non nei maligni, male costumati e forestieri. Nè si trovera mai alcun buono scultore che creda far una bella statua d'un pezzo di marmo male abbozzato, ma sibbene d'uno rozzo.

« Credevano i nostri principi italiani, prima che eglino assaggiassero i colpi delle oltramontane guerre, che ad un principe bastasse sapere negli scrittoi pensare un'acuta risposta, scrivere una bella lettera, mostrare ne' detti e nelle parole arguzia e prontezza, saper tessere una fraude, ornarsi di gemme e d'oro, dormire e mangiare con maggior splendore che gli altri, tenere assai lascive intorno, governarsi co' sudditi avaramente e superbamente, marcirsi nell'ozio, dare i gradi della milizia per grazia, disprezzare se alcuno avesse loro dimostro alcuna lodevole via, volere che le parole loro fossero responsi d'oracoli; nè s'accorgevano i meschini che si preparavano ad essere preda di qualunque gli assaltava. Di qui nacquero poi nel 1494 i grandi spayenti, le subite fughe e le miracolose perdite; e così tre potentissimi Stati che erano in Italia, sono stati più volte saccheggiati e guasti. Ma quello ch' è peggio è, che quelli che ci restano, stanno nel medesimo errore, e vivono nel medesimo disordine, e non considerano che quelli che anticamente volevano tenere lo Stato, facevano e facevano fare futte quelle cose che da me si sono ragionate; e che il loro studio era preparare il corpo a' disagi e l' animo a non temere i pericoli. Onde nasceva che Cesare, Alessandro e tutti quegli uomini e principi eccellenti, erano i primi tra i combattitori, andavano armati a piè, e se pur e' perdevano lo Stato, e' volevano perdere la vita; talmente che vivevano e morivano virtuosamente. E se in loro od in parte di loro si poteva dannare troppa ambizione di regnare, mai non si troverà che in loro si danni alcuna mollizia, od alcuna cosa che faccia gli uomini delicati ed imbelli. Le quali cose, se da questi principi fossero lette e credute, sarebbe impossibile che loro

non mutassero forma di vivere, e le provincie loro non mutassero fortuna. « E perchè vol nel principio di questo nostro ragionamento vi doleste della vostra ordinanza, lo vi dico che se voi l'avete ordinata com' io bo disopra ragionato, ed ella abbia dato di sè non buona esperienza, voi ragionevolmente ve ne potete dolere: ma s'ella non è così ordinata ed escreitata come ho detto, ella può dolersi di voi che avete fatto un abortivo, non una figura perfetta. I Veneziani ancora ed il duca di Ferrara la cominclarono, e non la seguirono: il che è stato per difetto loro, non degli uomini loro. Ed io vi affermo, che qualunque di quelli che tenzono oggi Stati in Italia, primo entrerà per questa via, fla, prima che alcun altro, signore di questa provincia; ed interverrà allo Stato suo come al regno dei Macedoni, il quale venendo sotto a Filippo, che aveva imparato il modo d'ordinare gli eserciti da Epaminonda tebano, diventò con quest' ordine e con questi esercizi, mentre che l'altra Grecia stava in ozio ed attendeva a recitare commedie, tanto potente che potette in pochi anni tutta occuparla, ed al figliuolo lasciare tale fondamento, che potè farsi principe di tutto il mondo. Colui adunque che dispregia questi pensieri, s'egli è principe, disprezia il principato suo ; s'egli è cittadino, la sua città. Di che non voglio vi sbigottiate o diffidiate, perchè questa provincia pare nata per risuscitare le cose morte, come s'è visto della poesia, della pittura e della scultura (1). »

Insomma, per quanto superiora gal aftri dotti pel modo positivo e chiaro di tattar le materie, il Mechiavelli mila troppo servimento gli anciare i e marce e gli secampamenti romani, che ogni di più perderano opportunità. Se però come guerriero va campamenti, che vantari dorne illosofo politico, pertole spirava ad ordinare servetti matonati, ed annichè metadi puramente guerreschi, opporre la forza morale degli esserviti al trisio sociatoro dei candolitare.

Quanto agh altri trattatisti, dice Foscolo: « Le divisioni provinciali, il sistema feudale d'Europa e le cattedre della letteratura usurpate da gente senza amor di patria e senza cuore, allontanarono dalle guerre del secolo xvi le grandi teorie degli antichi. Molte furono le battaglie, poche le risultanze: si operò sempre, e non si meditò mai. E mentre la fortuna e le passioni governavano la guerra, innumerevoli traduttori ed interpreti desunsero esattamente le instituzioni ed i metodi della Grecia prima inventrice della disciplina militare, e di Roma conquistatrice del mondo; ma si tradusse col lessico, e si commentò colla grammatica. Raro la filosofia, e rarissimo l'esperienza concorrevano negli studi eruditi. Si ammirava l'antica milizia, si notomizzavano ad una ad una le imprese; ma chi mai dalle scuole di Giusto Lipsio e di Giovanni Meursio poteva risalire alle ragioni pulversali delle vittorie greche e romane? Così i guerrieri abbandonavano i maestri di guerra agli antiquari. Questi per fastidio delle cose contemporance, quelli per poca stima dell'antichità, credeano che la diversità originata dalle armi, dalle artiglierie e dalle fortificazioni non ammettesse più omai nè paragone nè imitazione tra gli eserciti antichi e i moderni ».

## 47. — Contezza degli eserciti imperiali, francesi e inglesi.

Degli esercitl di Carlo V come re di Spagna così informa al 1552 Nicolò Tiepolo ambasciatore pei Veneziani (2):

= Tiene a paga sua maestà, per la guardia sua continua, cento arcieri, alli

<sup>(1)</sup> Libro VII.
(2) Relazioni deali ambarciatori veneti al senato. Firenze 1839, Serie I, vol. I, pag. 42.

quali dà ducati oilania l'anno per uno; cento alabardieri castigliani e cento alemanni, che paga ducati quarantotto per uno l'anno: si che vengono a montare le paghe di questi tutti, senza le provisioni del capi, ducati diciassettemila seirento.

Appresso tiene canlo gentiluomini, che sempre lo seguono e servono per uomini d'arme, chi con quattro rhi con otto e chi con dicci cavalli, ed hanno ducati dugento di provisione l'anno almeno per uno, e sono per la maggior parte signori e cavalicri; si che ascendono l'anno queste provisioni alla somma almeno di ducati ventimila.

Equa poi alcuni, che si chiamano scudieri d'accostamento, fino al numero di quattomial, i quali servono parte per uomini d'arme e parte per cavalil lesgeri e giannetti, e nou servono di continuo, ma stanno nelle case loro, e non sono obligati a cavalera se non alli blosgoti grandi di Spagna (che fuora non possono essere a stretti), e però hano gli uoniati d'arme solo ducuti sedici, el i cavalli leggeti ducati dolici l'anno per uno; e non sono sempre d'anno in amo pagati, andi ma compani de la cavalita dolici l'anno per uno sono sempre d'anno in amo pagati, ani minente, così sono alcana valta anche pagati tanti, si che sono quando d'otto e quando di dicci paghe creditori; nondimeno si contentano per il titolo d'aver e quando di dece paghe creditori; nondimeno si contentano per il titolo d'aver quando non s'ha guerra di fuora, vengono queste spese a montar per il uomini d'arme, che si incottono deemils e cinquecetto, alla sonna di ducati quarantantalia, e per il cavalil (eggeri e gianuetti, che restano mille cinquecetto, alla sonna di ducati dipunatantalia, per li cavalil (eggeri e gianuetti, che restano mille cinquecetto, alla conna di ducati dipunatantantalia, per li cavalil (eggeri e gianuetti, che restano mille cinquecetto, alla conna di ducati dipunatantantalia, per li cavalil (eggeri e pianuetti, che restano mille cinquecetto, alla contanta di contanta della contanta della contanta della contanta della dipunatanta della contanta dell

Oltre le sopra dette gentl, tiene anoras per custodia delle frontiere del regio di Navarra contro Francia findi deumis, la quali non sono però così ben pagati, come saria se uscissero fuor di Spagna a servire, e con tutto ciò entrano in questi aucora volenterie fanti usati e capi di squadra e capitani quando rifornano a casa da qualche guerra, perchè anocrebè il soldo sia poro, per così s'interenzono con qualche cosa, finchè di loro poi en bisogni di guerra i scana o capitani o capi di squadra o altra sorta d'uomini da capo. Li capitani di questi fanti banos per il soldo bro circa ducati duo, e il capitani circa ducati undici il mese per uno per la tertenimento, si che il soldo de fanti verria a fare decati quarantottomita, e quello dei capitani circa ottomita Panno; ed insomma fra tutti ducati conquantassimila, e quello dei capitani circa ottomita l'anno; ed insomma fra tutti ducati conquantassimila.

Tiene ancora mille uomini d'arme, mille cavalli leggeri e seicento giannetti per la medesime custodia di tall froutiere e per altri hissogi di guerra, perché si serve ancora d'essi nelle guerre fuori di Spagna, come ha fatto nelle guerre passate d'Italia, ed anche secondo i le bisogni si erscosco e si siminiscono. Paga il uomini d'arme a duesti ottanta, il cavalli leggeri a ducati cinquanta, e il giannetti a duesti quaranti l'armo per ciascabeduno.

Li capitani di queste guati non par che abbiano provisione alcuna o poco di fermo, ma revrono con speranta; perchè quando hamo servito due o tre anni, glì è donato da sua maessh a chi due, a chi tre, a chi quattro, a chi sel, ed a chi dicci duazti in più volte d'entrata l'annon. Il solo veramente di queste genti solo fa l'anno nissonuma, senza la provisione dei capitani, ducati exencinquantasquatromila.

Soleva tenere appresso di continuo nove galere almeno, armate alla custodia delle coste di Granata; ma ora ne tiene dodici, le quali non gli danno già di spesa quanto dariano altrettanto a vostra sercuita, perché sono armate la maggio prarte de forcati, e uno stanno armate tutto l'anno: pure sponde in queste l'auno ducati (remilacinquecento per una (e tanto dà alli capitani di ciascholuna por il sono solo seralitra spesa sua, se non per i corpi delle galere, che li dà forniti d'armezzi e di tutte le artiglierie e munizioni da guerra, dorendosi più medesiamanente restiture dalli capitani cosi forniti in ogni caso, recetto se avessero capitato per fortuna o nel combattere con li nemici), il quali vengono ad ascendere in tutto a ducasi quantoatdernila.

Paga infine delle modesime entrate le quindici galere d' Andrea Doria, dandogli per ogni spesa e per la provisione sua ducati seimila per galera, delle quali esso ha il suo pagamento prottissimo in Barrellona. Ma olire a questa provisione n'avera har po ima altra anora di ducati seimia honde se gil provisedera d'uno Stato promessogli nel regno di Napoli tanta entrata, si che monta ora insontma, con mesta aconda provisione. Ell'anno ducati novantassimilia.

Queste sono tutte le spese notabili che si possono cumputare farsi ordinarie dall'imperatore delle entrate sue dei regni di Spagna, le quali sole ascendono alia somma di ducati seicentottantanovemila seicento.

Si serre poi anocra del detti regni sua masettà in diversi altri modi prericoche, quando è guerra in Castiglia, tutti ii sigoni sono obbligati a servire con certo numero di lance o di cavalli leggeri o giannetti, chi con dugento, chi con più, chi con mene, secondo lo stato loro, (inché dura la guerra, pugando sua mano di cavalli con pomo d'arme con due cavalli non più di quaranta maravedi con la cavalli con pomo di cavalli con più di quaranta maravedi con la persona, se con vogoliono in alcuna querra.

Le città medesimamente e regai non sono obbligati di pagare o servir di gente in alcuna guerra fuori della spagana, ofter l'ordinario, cosa alcuna. Ma quando fossero esse proprie città o regai dai mentici o assediate o molestate, sera l'altimonti pagamenti o sussidi, e dallo ordini di Spagana sono estretti e da se stessi si movono a pigliare la propria difensione; nel qual caso si provegono così di cavalli come di fanterio, secondo il biesogno e fara lorro: e dicono che sè è veduto alcuna volta le donne arrarari alla salute, non solo della patria propria, ma extandio della città vicina.

Appresso ancora, se ha bisogno di fanterie in Spagna, le comunità servono di queste, paganodo per sua masentà solo trenta maracid al giorno per uomo, e sono obbligate esse comunità trovar dette fanterie, perchè essendo poco lo stipodio e sapendo lo se pidendo lo se di deve poco servire, non poter rubare ne gnadagnare cosa alcuna per altra via, molto difficilimente si trovano che venghino a servire voluciare. Il sue ese sua si vuole servire di queste fore di Spagna, a fe fare a tamburo, e ne trova quante ne vuole con questo situendio di, trenta maravedi il giorno, solo filocite sono capdutet al lougo della fatione e servizio che hanno a prestare; dove poi sono altrimenti pagate, siccome di quelle si è fatto che di tempo in tempo si sono condotte forona: le quali quanto dunino e vagiliano poli in ogni fazione, Italia, tra le altre provincie, ha con suo grave danno lungamente sentilo, e le sicuorie vostra tribano ancora veduto più vulle la provo

His in maestà sua tanta copia di maxi e di genti buosissime per esse in tutta à Spague a spocialimente in Biscaglia, che di queste puo fare quanto numero ruote; ma di galere non ha così il modo, che a Ba poche, e gente non molto atta al governo di tal legni: pure al presente si rirora sua maesta con quelle che furoso ultimamente fiabbricate in Barcellona, insti di galere numero ventibne, sonza qualtuno, che averia ceni valor, te evidene il acvitto suo lora ramare unarunta. galere; e tutto questo è quanto lo ho potuto intendere delle cose di Spagoa, che mi sia parso degno di relazione.

Queste genti d'armi ed arcieri, che tengonsi ordinariamente nella forma detta, sono di sei compagnie d'uomini d'arme con cento arcieri per una, al modo ed ordine medesimo delle genti francesi, servendo li uomini d'arme con tre cavalli per uno, e il arcieri con un cavallo solo per ciascheduno.

Li utunini d'arme hanno vernnente di soldo ducal centoven'etto per uno l'anno, el la rezin essanta, che fanno in tutto di spesa l'anno ducati ettantaquattromila quattrocento. Ila il capitano generale per la provisione sua ducati tremini è rame, e gii altri tutti per la loro decuti milleicanqueconto l'anno per uno, computando in questo le provisioni del capi delli arcieri, che sono potti appati ciascheduno dal capitano suo; si che verria a montare la somma di tutte queste provisioni a ducati diechnia cinquecento l'anno. Ha il doca di Gheldria, oltre questa provisione, dall' imperatore d'annous pensione ducul rendimita, che vengono a fare insomma tutte le sopra dette spese ducati contoquattromila morcetto l'anno.

Anora si vode che ha attualmente al sodio suo ordinario d'armata marit-ma, tra le galere di Spagas e quelle di Sicilia, di Appoli e del cupitano Andrea Doria, armate gaieve trentacionye; innec in Spagan mille, nel regno di Napoli selectosi, che fanno in tutto, sona la guardia del dupento gentilomonis suoi e senza qualii d'accostamento, ordinario lancie millenorecento. E cavalli leggieri la Spagaa, senza il detti d'accostamento, computando però il sicentosi (pamenti, mille e selectos); nel regno di Napoli ottocento; e nelli Stati suoi di Flandra selectoto: che fanno in tutto ordinari senzali in morro tremilla. Ed finise un escretto in Italia di fanti eletti veterani ed carrotati in tutte le guerre passate, che tra Siellia, il regno di Napoli e Combardia pone sono fense sueno dei diecimila.

Questo veramente é il nervo di tutte le forze dell'imperatore che nel presente si trova avers in effetto senzi faira giunta, che poò sempre sperare non picola e dal serenissimo re dei Romani, e dall'impero in ogni urgente bissegno suo: il quale nervo e potere è di sorie ascora, che senzi altro augumento mi pare che debba essere alli antici di somma speranza e sicurtà, ed alli nomici, per grandi più grande, al più con le entre la stanolitari che il no mici, per grandi più grande, al più con le entre la stanolitarie che ha, come ho detto di sopra, tatto così accrescre che nessuno è al presente, chi'o mi creda, dei principi e Stati cristani che per se so lo n'abbito o possa averse maggiore. ...

Vi potremo a fronte il ragguaglio delle forze del suo gran nemico Francesco

I, offictoci da un altro ambasciatore veneto, Giustiniano Marino, nel 1535; onde avremo l'aspetto dei mezzi materiali con cui quei due grandi emuli si oppugnarono (1):

=Soleva (il re cristianissimo) avere tremila lance e cavalli leggeri seimila, che loro chiamano arcieri; ma sebben questi arcieri erano tutti soggetti ai capitani uomini d'arme, il re poco se ne serviva. Ora li ha ridotti in lance duemila, e sono benissimo pagati da un anno e mezzo in qua, benissimo armati ed all'ordine, per quello ch'io stesso ho avuto e per quello si dice. Ha sette legioni de' suoi paesani. di seimila fanti l'una, che fanno fanti quarantaduemila; parte buoni, come quelli che sono alle frontiere di Borgogna, di Guascogna, del Delfinato, Sciampagna e Picardia; e parte non pratichi, come quelli di Normandia, Bretagna e Linguadoca. De' quali tutti il re pensa servirsi in esercito di tre legioni solamente; il resto designa tenere in Francia. Ha poi la sua retroguardia de' gentil-"uomini, li quali per un mese e mezzo sono obbligati a servirlo a loro spese, che anno il numero di diccimila, li quali sono per la custodia del regno. Ha liberato Ora di fare un' ordinanza di mille gentiluomini a piedi per la guerra. Per quello <sup>C</sup>he si sapeva alla Corte al mio partire, questo re cristianissimo aveva già a suo Suldo i detti fanti germani. Può egli avere quanti Svizzeri vuole. Dalla parte mò di Fiandra ha il duca di Glielder, il quale può sempre fare fanti settemila.

Ha poi artiglieria assai d'ogni sorte în ordine; poiche, oltre l'altra, lo ho veduto una banda di artiglierie fatte nuovamente în Parigi, di cento doppi cannoni e colubrine, e sono d'un metallo più tenero del nostro e per conseguenza non cosi frangibile. E gli mettono per questa causa manco metallo, che rende due benefizi; l'uno che costano manco, e l'altro che si conducono più comodamente e con minor spesa. Laonde giudico che, in un mese e mezzo alla più lunga, potria mettere insieme un esercito di duemila lance, tremila cavalli leggeri, diciotomila fanti francesi, guasconi, picardi, di Sciampagna e del Definato, sedicimila germani e cinquemila svizzeri, perchè non ne vuole più, e cinquemila italiani, ehe parimenti più non ne vuole; che insomma fariano fanti quarantottomila. Vero è che, volendo far la guerra ancora in Fiandra, se bene avesse delle altre legioni, cù avesse li settemila del ducato di Ghelder, e concorressero ancora gl'Inglesi, credo biscomeria ne desse di questo numero de' quarantotomila.

Da mare ha trenta galere, delle quali ventisei solamente sono all'ordine, le altre quattro si metterinno presto all'ordine. Sono sforzate; ma non hanno reputazione d'esser molto buone. Costano al re cristianissimo scudi quattrocento l'una il mese, dando il re li sforzati i capitani mettono le galere e tutte le altre spese. In Normandia ha in porto di Grasse quella sua gran nave di gran portata, la quale ha sopra sessanta pezzi d'artiglieria, come dicono, de quali trenta sono di metallo e sono doppi cannoni e colubrine. Ha cinque galeazze fra vecchie e muove; e sono più corte delle nostre galere grosse, più altre e più larghe, di due coperte e di due ordini di remi, uno per coperta; gl'interiori sono lunghi piedi ventiquattro, li superiori trentasei. Ma poco giovano, che non ponno servire se non a voltare e guadagnare un cavo e cose simili. Portano artiglieria in gran numero. Ha ancora quattro galeoni.

Ha egli certamente molte belle fortezze e le ha fatte riparare dalle pene dei malefizi, che s'applicano al re.

La spesa sua è tale: prima duemila lance, metto per il conto migliore, scudi l'anno dugentomila; gli arcieri, scudi cencinquantamila; l'armata marittima di trenta galere, a ragione di quattrocento scudi al mese, circa scudi

<sup>(1)</sup> Relazioni ecc. ivi, pag. 485.

cencioquantamila. L'armata di Normandia gli costa scodi sessataminia; le pressioni d'Inghièrer, cenciunia; degli Svizzer, essentaminia; de Gerannia, non sias. La pensione ai principi e gentiliocuniai, condottieri e capitani si mette cui di agentinonia, compotanto gli stificati soni perche il duca di fichelder ha scadi cinquentia; monsignor di Yandono, il re di Xvarra, la regita di Navarra, il duca di Lorena, inano scadi doctioniai per ciaccuno; monsignor di San Potto, il discut di Lorena, inano scadi doctionia per discuspori monsignori di San Potto, in madana di Vindono, madana di Verera, hainji monsignor di Nevera, hanno scadi dicupentiai all'amon per uno.—

Anche altre di quelle relazioni pariano della natura dei vari soldati, e massime degli italiani. De' capitani che stavano a servizio di Carlo V, tal giudizio reca Bernardo Navagero (1):

— Sono stati nell' esercito di Cesare due maestri di campo; il signor Stefano Colonna (2), e il signor Giovanni Battista Castaldo.

Del signor Stefano bo vedato ed inteso assai lodare la prudenza e la gravità da tutti: non si lodò egli però molto dell'ultimo servizio (5), nel quale gli parre che di lui poco conto fosse fatto, onde ei procurò con ogni istanza di ritoraner a Fiorenza; ed avendone avusto licenza per mezzo del duca, ritornò contentissimo.

Il Castado (4) è reputato osmo molto pratico e di buon giudizio; nè può sessen altrimenti, avendo un boun ingegno, ed cassondo itvavati ni altre guerre con molti capitani famosi, e massimamente con il signor marchese di Pescara, l'imagine del quale porta sempre nel petto. Para delle coso che egil ha vedute (le quali son molte, perche è già usono di cinquant'anni) molto bene, e con molta grazia. È po fore libero tropo nel di ciò che ha in animo; per il che avendo fatto molti servigi all'imperatore, non è stato gaiderdonato come gli pareva di merirare e veramente se gli doverne.

a Il marchese di Mariganno (5), capitano delle artiglierie, è pistiosto bonissimo soldato, e che intende motto bene la guerra; diligentissimo, di molta fatta: ci di molta pratica. Disegna però sempre l'utilità sua partirolare, e ocrea d'avvantaggiarsi per ogni via.
Il sienor camillo Colonna è stimato nitì per la famiglia e merito de' suoi.

Il signor Camillo Colonna e sumato più per la lamigha e merito de suoi, che per propria virtù.

Il signor Pirro (6) fa professione di religione sopra gli altri e di fede, ed è in grazia di tutti i soldati. Nelli suoi consigli è udite e stimate assai. Quello che lo udito opporgli è che egli è troppo collerico. Ha avuto il carico de' cavalleggieri.

| chesa di Piodena : mo negli Elogi dei capitani il-2) Nipota di Prospero. Come portaveno la mise-Issairi di Roscin e Mascardi , unica hingm rie dei tempi , fece commercio del voloroso suo conceca di lui, è chiamato merchese di Casseno in braccio. Militò prima in Italia con Spagocoli contro Franccii . disgustato di loro , pane a' servigi di Lembardia. (5) Giengi scomo de' Medici di Milsee , del quolo Frances : disgussaco a) 1070, passo la secucia se Clemento VII : lasció il pontefica per lo difesa di Fi-rensa sel 1529, dopo la cadota della quale si tio-verò in Francia: acquito quaste baodiera, finche, si perlera pel Bocconto Lib. AV, Cap. 6 (6) Firro Colonna difeodera nel 4514 la fortezza di Carignono le l'icmoete, quendo , dope la battaeredendesi offeso, si offri a Paele III: ma ferse ne glia di Cerisala, fu costretto e capitolare. Or cere createaux esteus, as estra à Parle III; une force soi julie di Cerrolia, le custreile e capitalez. O recor por levre teutismi di questra principe, i pius quili quale stipresti di Cusiono II: dei quali pune più turdi e sective: a aprire voir reponse tentes les nitaspa-telle N. Terrosi en Firmare, el 1518 mancio di vitz.

(5) Nalla guerra, che si enechisse cul teutate di \* liura la ville aus français, il ne s'y trouvoit plus.

(b) Fu costai une dei più distinti alliesi del mar
que deex paine de son: il n'y sooit ni bló, ni rheie di Pescaro. Lo trovo le Robertson (Fille di ... poss, ai feres, ai autres preins quelconquere ; point l'ario l'. hb. A) communto, notto l'amos 1551, carri- e de sin .. de sel, de sinagre, ut d'hann » (b. X.). Il signor don Francesco d'Este (1), signore veramente gentile e cortese, e disignor Scipione Gennaro napolitano, il signor Alessandro Gonzaga mantovano, il capitano Cleve greco, il Pozzo milanese.

E per non lasciare alcuno degl' Italiani di qualche conto, il conte Francesco della Somangia milanese è atato acnor gila adoperato. E uomo di honnisimo ingegno e di buona memoria, che discorre assai e con buoni fondamenti. Non ba acrico determinato. Era riputato molto fastore della parte francese: però ri alla corte di Cesare troppo non gli credono; cd è opinion di molti, ed esso un giorno mon lo negò, che sotto presteto di volorei il suo consiglio, l'Imperatore lo mandasse a chianare per non lasciarlo in Milano, sospettando grandemente di lui per molti rispetti.

Ha il capitano generale cinquecento scudi al mese, che sono seimita scudi all'anno. Gli sono pegati venticinque gentituomini, dieci da venti scudi l'uno al mese, e quindici da quindici; e cinquanta alabardieri da quattro scudi.

Al capitano generale dell'artiglieria sono dati duecento scudi al mese, e cinquanta scudi ad alcuni che ajutano l'officio suo. Ha quattro maestri di casa a venti scudi l'uno, sei alabardieri a tre scudi l'uno, e infiniti bombardieri. Laonde egli mi disse un giorno che l'artiglieria costava al mese seimila scudi.

Ha il capitano de' cavallengieri scudi trecento; il maestro di campo, scudi docento; è parimenti il signo Camillo Colonna, bench' egli in quest'ultima guerra di Francia non avesse officio deliberato, e solo facesse alcuna fata l'odticio di maestro di campo. Li quattre capitani latilani, che hu don Francesco d' Este, hanno scudi ottanta: ed il conte della Somaglia è stato pagato a ragione di cento scudi al mese.

É fra tutti quelli capitani, che ho nominati, una infinita concorrenza, ami un estremo occulto odio; perché [l'inferiori non vogliono atimare il superiori, e gli equali concorrono. Di qua nasce che le cose del principe vanno a mal camino, e che il honoi consigli o ricordi sono alla totte, anzi del continuo, biasimati, per son lasciare ingrandire ticculi più di quoto che sono. La maggior vosta sarenial, finor che il signor don Ferranta; del quale però di disse, quando parti dalla Corte, che era venuto a Venezia per voler tentare il laogo del capitano generale.

Offer questi capitani lialiani (nelli quali era l'importante maneggio dell'escrito et tuti oli vigoro) vi sono capitani fiamminghi, i desceha id alcui spaguoli; dei quali prima che altro dica, dirò che, se fra giffaniani, che é una natione sola, vi è concorrenza, nollo mangiore à fra quelli di diserse e straniere nazioni; i quali per dimostrare di sapere più che i que il altri, o non conconditori di pertiti che la fortuna agli matti finantale, o conoccuodi il lacistico Descrito.

Ha avato l'imperatore in queste guerre soldati todeschi, famminghi, spaguoui e Haliani. Di tutte queste genti quella che serve peggio è la telesca. È cosa incredibile l'insoleuza di questa nazione. Sono empi non solamente contra nostro signor Molio, ma contra il prossiono in fatti e in parelle. Ho veduto lo nella guerra di Francia le chiese fatte stalle de' cavalli, e le immagini di richi soigno nostro credifisso brutate. Li ho veduti tutti disobbedienti, a rroganti, imbriachi, e finalmente non atti a far cosa alcuna buona, stimati più per la riputaziono delle cose passate e per la ordinaza che portano dal ventre

<sup>(1)</sup> Fratello del duca Ercolo II.

202 GUERRA

della madre, che per giudizio o pratica ch'eglino abbiano di alcuna guerra.

É gente che non teme la morte; ma non sa però prevolere alcun vantaggio, n à servisi «il actua" cascino nelle esupanzioni delle città, vor è bisogno di cuor grande, d'animo invitto, e di destrezza e agilità di corpo. Insomma è la peggio gente che possa darsi. Non esce alla acaramaccia; couloue seco molti impedimenti; è impazientissima della fame e della sete. Vuol sempre esser pagata al tiempo delletrati; pe viogino il capitani che si faccia la rassegna più di una fatta, ma che si continui a pagar sempre le medesime paghe sino alla fine della genera, anorchè dei loro nochi ven e realsaccia.

E poiché nelle imprese grandi e geurre d'importanza conviene che svvenes che non vi siano sempre vittuagie o danari abbastanza, e che alle volte manchino, però il capitano che avera il nerho delle sue forze di questa gente, surfia sospetto sempre mai di amanufamenteli, e avva minor nameva que quello di egil crede di vegli crede di vegli crede di vegli crede a vere, nei vi potrà rimediare. Le medesiane e quasi conquello di egil crede a vere, nei vi potrà rimediare. Le medesiane e quasi conquilli che servono a ravullo.

La gente da cavallo va armata in due modi; la maggior parte in armi bianche sopra cavalli che hanno tutti un trotto, come gil uomini a pisudi tutti un passo. Le selfe loro sono motto basse e approgisando la scirica in due rami fiacrocicchiati di ferro, che escono darl'amo e l'altro que delin-sella; e quali selle sono tali, che chi le vede giudica che malagevolmente gil nomini incontrati dal sono tali, che chi le vede giudica che malagevolmente gil nomini farontara di sono tali, che chi le vede giudica che malagevolmente gil nomini farontara di che che contra di sella, e tengono solto il braccio, uno spiedo da perci : costore erane molto dalli Prancesi tenucia.

Li Fiamminghi sono naturalmente poco buona gente da guerra per diverse cagioni, delle quali per brevità dirò alcuna solamente. Hanno perduta quella virtù, per la quaie fu questa nazione riputata al tempo antico forte e bellicosa: perchè essendo aliora la Gallia Beigica senza commerci veruni e piena di selve, aveano quelli del ferino e dell'intrepido assai; ma essendosi ora in queste parti ridotti tutti li commerci possibili , ed essendo tutto quel tratto di terra pieno di bellissime e spessissime città, sonosi introdotte anco quelle cose che hanno suervato l'antico nervo e valore. Quella però che era al servizio del principe d' ()range (1), è stata così buona gente, come abbia avuto da quelle parti giamma: Cesare; il che da altro non procedeva che dalla cura che vi poneva il principe in farli esercitare ed ammaestrare. Usava gran diligenza l'Istesso principe nell'elezione degli uomini cappaudogfi, e gran modi nel fargli insegnare ogni tratto di guerra, e molta liberalità in trattenerli, dando loro, oltra l'ordinaria paga che gli davano i ministri di Cesare, del suo assai; da che nasceva l'obbedienza e reverenza grande che gli portavano. Da questo derivava che non ricusavano mai fatica nè pericolo alcuno; e molte fiate, essendo camminati tutto il giorno, se allora avveuiva di dover far spalia alle vittuaglie, o soccorrere alcuna parte dell'esercito quando fossero venuti assaliti, o riconoscere qualche luogo, o scoprire il paese, il principe li faceva non pur rimoovere allegramente dell'alloggiamento preso da essi allora, ma correndo sopra un ronzino, li aveva si fattamente ammaestrati che dietro, senza aspettare altro ordine, comandamento o invito, gli correvano. La medesima gente, subito dono la morte del principe, parte si sbandò e il resto d'essa cominció ad invilirsi.

<sup>(4)</sup> Brasto di Nassau , necisa il 5 luglio (514 sotto Saint Dizier. La sua eredità e titoli passarono al engino Guglielmo , fondatore della repubblica d'Olunda.

La gente spagnuola è gente pazientissima, atta all' espugnazione delle città per l'agilità e destrezza del corpo, alle scaramuccie per la bontà dell'ingegno che ha vigilantissimo, a riunire onoratamente le rotte quando per avventura ne tocca. È cortese nel praticare e nel parlare quando è inferiore; onorata molto nel vestire e in tutte le cose apparenti; avara e desiderosa d'arricchirsi per ogni via; sobria e parca nel mangiare e nel bere. L'esercizio dell'armi non è il suo proprio, ancor ch' ella ne faccia professione; ma l'impara però agevolmente. E quella gente che è stata al servizio di Cesare, si è fatta alle guerre d'Italia ed alle guerre straniere. De' Spagnuoli l'imperatore si potrà servir sempre in poco numero fuori di Spagna; perchè sendo così facile ora la navigazione all'India, ove con minor pericolo e minor fatica si va a risico di guadagnare assai ed arricchirsi, quella gente che usciva alla guerra per non avere altro modo di vivere, attende ora più volontieri e con maggior animo a questi viaggi : e però con tutta la diligenza che fu usata in nome di Cesare per farne uscire seimila contro Francia, ne furono appena condotti tremila e cinquecento, tutti tristissima e male ordinata gente. È ben vero che, se dovessero uscire ad alcuna guerra fuori di casa sua, usciriano più volontieri a quelle che si dovessero fare in Italia, perchè hanno veduto che tutti quelli che ne sono ritornati, sono ritornati tutti ricchi; oltrechè, avendo in Italia quanto l'imperatore dà loro in Spagna, pare a loro in certo modo essere a casa loro, e vivere a modo loro.

Degli Italiani, parte l'imperatore si è di loro servito a piedi, parte a cavallo. È la fanteria italiana animosa e ardita, ma superba e disobbediente e sopra tutto mal trattata dalli suoi capitani: per il che essendo stata costretta molte fiate ad ammutinarsi e a cercar padron nuovo e più oneste condizioni, ne ha avuto infamia, ed è stata lasciata a dietro da quelli che onorar la doveano e sostenere, per esser ancora essi Italiani. Ma poi ciò è ritornato in grandissima lode sua e in maggior suo pregio, perchè si è conosciuto che l'imperatore, nell'ultima impresa di Francia, non ha guadagnato quanto avria potuto, per non vi si esser essa ritrovata; ove era ferma opinion di tutti, che duemila Italiani soli s'avrebbero impadroniti di San Dizier.

Di tutte tre queste nazioni tengono insieme più sempre l'Italiano e lo Spagnuolo che il Tedesco, il quale è nemico dell'uno e dell'altro. E una delle maggiori allegrezze che avesse il Tedesco alla impresa di Francia fu, che l'imperatore si ritrovasse senza Italiani e con così pochi Spagnuoli , ch'egli a loro potesse dar legge. =

Ho riferito questo lungo pezzo perchè si vedesse a che sorta di assassini fosse abbandonata l'Italia di Leon X e di Rafaello. Degli Italiani assai differente giudizio porta Marin Cavallo, altro ambasciador veneto: « D'Italiani è chiarito, che (per dappocaggine e avarizia delli capi) sia fatta dannosissima milizia, e sia come un'armatura di piombo, che quanto al peso è grave come di ferro, quanto al difendere non è pol di profitto alcuno (1). Di modo che quelli capi italiani

<sup>(4)</sup> Du Bellay non la iuteudeva così : « Le sei-gneur Pierro Strozzi ayant ausené trois cent soldats » qu'italiens jusqu'an uombro de sept on luit costs conceans tous signalés , ayant été ou capitaines , oa « le lettemants , ou enseignes ; et étaient armés de » confetes dorés , avec chacun un cavalin vit et , vers étraule même les soldats italiens. . . . Cinque corselets dorés , avec chacun un cavalin vit et , vers étraule même les soldats italiens. . . . Cinque a dispos, les deux parties portant la pique, et la « tierce l'arquebuse, allant tonjours avec les con-« reurs. Et s'il était besoin de combat, ou d'assaillir un fort, on garder un passage, on le conquérir, a sondain se mettaient a pied ; et ne leur fallait nul s eregent pour se mettre en bataille, parceque d'env-s mènes chacun savait se qu'il avait à faire ç car lis « confusien... Et si p pense qu'il y avait autant de « avaient tous commandé » (L. II). E altrover « On « bons soldats qu'il en fat par l'honcer en Europe» -

enseignes de gens de pied italiens lesquels étaient a les plus aguerris de notre armée , de sorte que s'ils « eussent été au bataillon des antres italiens ou · Gruyers, on peut estimer qu'il n'ent été ainsi « renverse qu' il fut ». E descrivendo un altro fatto

204 GUERRA.

che servono ora il re di Francia, servono come inggeneri od architetti (1) o vero on la persona oslo; nè averano mai compagnie in essere se non a qualche guerra d'Italia più per intertenimento e per mostrare di condidar nella nazione, che per spernana d'alcuno bono servicio. La causa di questo disorribue e vergogua sono stati il capitani, il quali per aver maggior cariro e condotta, si hamno offerto condur più soldati di quello ci erano le forze e seguito loro, di modo che erano forzati pigliare ogni vil canaglia. Oftre che per rubare assai, ritengono e giannano il soldati delle puglie cerpitodi promese, il quali non sessodo paguali della proporti della proporti della considera della proporti della considera della proporti della considera della condura della proporti della proporti della considera della consoggiogato il mondo, ora pel mal governo è riflutata da tutti per inutile e verpognosa. -

Delle forze inglesi informa la bellissima relazione dell'illustre Daniel Barbaro il 1551 (2):

— La disciplina militare degli Inglesi è osservata secondo l'usanza dei loro amichi prerbe pubblicato che hamo la guerra, per comandamento die re si comandano le genti per ogni contado, perchè l'Inglitterra è divisa in contadi. Tezno questi in prima tentanove; ma poi ne sono satia arginiti dottici del passes di Galles, a ciascheduno dei quali visne proposto un nobile che si chiama visconte del re, alto per un anno ner far servare tutti i comandamenti rezi.

Alle scelte degli uonini concorrono dalli villaggi e castelli e da tutti gil allri luoghi quanti son atti a portar armi da quindici sino a quarara' nuni, i quali tutti compariscono alla rassegna in luogo ampio e spazioso. Portano le armi che hanno, e le maneggiano avauti ai magistrati a ciò deptatti; dipol si eleggono i più aggilardi e robusti e che in vero l'Inghilterra ha gii uomini ben proporrionati e gagiardi, e se così tollerassero a lungo andare le fatiche e li disagi, non credo che si trovasse militia pari aggilinati.

Di questi gagitardi uomini, altri si scrivono a piedi, altri a cavallo. Quelli che non sono ne grandi ne piecoli, ma destri però del corpo, si mutono a cavallo, e di questi si fanno due ordini uno di cavalli leggeri, l'altro di uomini d'arme, i quali sono più presto di gentilluomini che d'altri, perché questi possono far le spese ed avere bonoi cavalli. Delli leggeri poi si fanno due parti, perchè una parte enare alla stradotta, e f'altra con gluppone di piastra ovvero di maglia, com mezta testa e lancia sottile e langa, e si serre d'opni sorta di cavalli. perchè nou parto urtano mai se non per fianno, e si chiannos hancette.

La fanteria si fa d'uomini più grandi, el è partità in quattro sorte. La prima sorte è dei sagisturi, el quatti alabonda l'Inghièrera, e sono molto occilenti per natura e per esercitio, dovre si è veduto spesso che gli arcieri soli hamo messo in rotta, escretti di trettamila persone. Il secondo ordine è di ornchette, arma d'asta corta e grosses, che ini il fevro a similiadine d'una rotac da villani, con contra persone de la contra persone de la contra persone della contra persone della contra della contr

Di queste quattro sorte di milizia si può fare un esercito di centomila per-

<sup>(1)</sup> Du Bellav ne nomina parrechi con molta lode. (2) Relazioni ecc. isi, pag. 200.

sone, delle quali ventimila sarieno eccellentissimi arcieri, ventimila persone a cavallo, e di questi appena la quarta parte nomini d'arme; ed il resto archibuigieri e picche. Ma per nissuma o rarissima occasione sogliono porre insieme tutto quel numero.

I magistrati militari sono questi: il primo luogo tiene il capitano generale; il secondo è del maresciallo, che essendo assente il generale, tiene il luogo suo; l'altro è il proposto a tutta ia cavalieria: v'ha il tesoriero, il mastro dell'artiglieria, il colonnello e molti altri mazistrati inferiori, che sarebbe lungo a riferire.

La fazione è divisa in compagnie di cento che hanno il lor capitano, luogomenne, handieraro e sergente. Similienne la ovaulieria è divisa in squadre di cento col medesimo ordine; questa usa le trombe, come la fanteria il tamburi, e sempre la guerra legittima è demunista per uno aratido, Quando alloggiada, il campo è munito di carri e d'impedimenti; e se il nemico è vicino, fanno i solo sosi con gli argini di terra e dispungenos l'artigleria, in luoghi opportuni. Fanno due sorte di guardie: uno di cavalia, che si chiama scolta; l'altra di fanti, che si posì girda in loro lingua arride, cerdi; che questa è l'ultima spermaza degl' înglest, e oguuno corre in un luogo spazioso che si chiama la piazza del campo, et l'il sectatora i comandamenti.

Nel campo ancora si esercitano i giudizi si capitali come civili, ma sommariamente et de plano, come dicono; e di questi è presidente il maresciallo dell'esercito con alcuni assistenti legisti; e questo foro si chiama la corte della guerra. Questa è la fine della milizia terrestre.

Ora lo verrò alla marina: perchè il regno d'Anglia è cinto dal mare, ecto lla dive contina colla Socia, s'i flegise per la moltitudine dia porti edecività il deve contina colla Socia, s'i flegise per la moltitudine dia porti del'Iliole hanno una grandissima copia di navi e di marinari, e nel mare vagitorio no coperte, e molte per uso della guerra confinamente sono servale in diversi l'unghi. Ci sono neco da estanta navisiti di vessi cisimante galenni, non un lunghi a grossi, con il quali hanno fatto nelle guerre passate tatte le fazioni.

Non usano galere per la grandissima forza del corso dell'Oceano....

Alle cose del mare è proposto il grande amminagito, che è mo dei grandi, al quile sono soltoposti molt imagistati del diffi- sopra l'armata. (ni piure si esercitano i giuditi in un foro proprio, che si chiama la corte dell'amminazio che in giuditi di molto di quale si estende la cose martiture soltomette di noi si fa in tato mare, riconocerno le cose dei corsarie dei maniragi e nel giuditi di noi mare, riconocerno le cose dei corsarie dei maniragi e nel giuditi piure delle ragioni chiii, qui di presidente di questi corte è unon di lores.

La pena de' corsari è, che stanno appesi in modo che la parte davanti dei piedi quasi tocca l'acqua, perchè ordinariamente sopra le ripe e nei lidi si appiccano.

Similmente le ragioni dei naufragi sono decise per le leggi d'Inghillierra, le quali portance he bien die naufragin tettata i erra sieno, overend etc. overende le padrone del fonde vicino al lido, se il re lo concede; ma nelle altre cose le leggi sono più numera, e anco verso i menicii, perchè hamon tutti gli stratieri, e specialmente i mercanti, libera facolità di andare per tutto il regno; e se sono di Bentici, prima si fi inquisitione come g'inglesi sono trattati da quelli nelli loro pessi, e da lla medesiam conditione trattano gli attri.

Questa è tutta la somma della disciplina militare degl'Inglesi, la quale sarebbe compitamente ordinata, se avanti il bisogno fossero i soldati esercitati 206 GUERRA.

come si conviene, e come son quelli di mare, che tengono il mare continuamente sicuro dai corsari fiamminghi e bretoni, e specialmente dagli scozzesi, che non riguardano nè a pace nè a tregua, essendo molto bisognosi, ma con tutto" ciò non ardiscono molestare i luoghi e porti inglesi. =

L'altro ambasciador veneto, Giovanni Micheli, nel 1557, soggiunge:

= Parlando prima della fanteria e genti da piedi, sarieno veramente queste innumerabili, se si guardasse a tutti quelli che per difesa del regno, in un caso di bisogno, dovrebbero uscire come sono tenuti; perchè in uno solamente dei trentanove contadi, nei quali è diviso il regno, chiamato York, è nome che vi siano descritti per quest'occasione settantamila e più uomini, e il volgo dice centomila. Ma non parlando di questi, ma d'uomini da fazione, che volontariamente e non per obbligo volessero come soldati servire nel regno e fuori, sariano anche questi assai ; essendosi osservato che gli eserciti di volontari , con che più volte, non parlerò degli ultimi tempi, han passato il mare quelli re, siccome furono quelli di Enrico VIII all'impresa di Teroana nel 1512 e del 1544 all'acquisto di Bologna, arrivavano a un numero di quaranta ai cinquantamila, e sariano stati molti più se non si fosse avuto rispetto alla spesa, menandoli fuori del regno. Di simil sorte di gente è giudicato da chi sa, che, quando si venisse alla prova e ad uno sforzo generale, si troveria da armarne una banda di dugento in trecentomila, corsaletti tutti ed arme bianca; parlo quanto a quelli che può armar la corte, perchè s'aggiungerieno anco quelli dei signori e particolari baroni, che non è di loro alcuno, per minimo che sia, che a proporzione del seguito e delle facoltà che ha, non abbia provisione di armarne un numero ben grande, con nome, alcuni delli principali, d'armarne le migliaja, siccome li conti di Derby e di Westmorland e sopratutti quello di Pembrok. Questi, ancorchè non fossero tutti soldati d'esperienza e d'esercizio, essendone pochi tra loro che sieno pratici a maneggiarsi armati, e a usar la picca o altra sorta d'armi, e a tirar d'archibugio, non usandosi in quel regno alcune specie d'esercizio di simile sorta d'armi ; però accompagnati con li pratici ed esercitati dai loro medesimi, usandone molti fuora, come dell'altre nazioni, a questa ed a quella guerra, fariano in ogni caso gran prova e gran difesa per l'attitudine e naturale inclinazione che generalmente vi hanno, sì come per le medesime cause, ma molto più per il numero e per l'ardire che hanno nel combattere , fariano , oltra questi, anco tutti gli altri da queste somme in fuori, benchè fossero disarmati ; non essendo, come ognun sa, nazione alcuna nel mondo che combatta con stimar meno il pericolo della morte, che gl'Inglesi.

E questo è quanto alla fanteria; dove non lascerò di dire, che tra l'armi offensive che hanno in quelle parti, usano alcuni gran hastoni dell'alteza di un uomo, grossi e ferrati nella testa, con alcune punte di ferro, ch'escono circa un palmo fuori da ogni parte, arme molto pericolosa, atta a spezzare e rompere qualanque duro incontro. Ma sopratutto il proprio e natural uso loro è l'areo e le frecce, nelle quali è così grande il numero, per il comune esercizio che in esses si fa da tutte le sorte di persone senza distinzione di grado nè di età nè di professione, che eccedono il verisimile. Il che nasce, oltre l'elezione, per l' obbligo che generalmente per atto di parlamento hanno tutti li capi di casa, di tenerne provisto ciascuno della sua casa come arriva alli nove anni: il tutto a fine non, solo di rimover ogni altro esercizio, ma per accrescer questo con ogni diligenza, essendo in questo riposta tutta la forza e tutta la speranza degl' Inglesi, attissimi, per dir vero, ad usarlo, sicchè non cederiano a qualsivoglia altri più pratici e più esercitati di essi; ed è tanta la stima ed opinione che ne hanno, che senza dubbio prepongono questa a tutte sorte d'armi ed agli archibugi, e più a

confidano e tengono sicuri in quella che in questi, con diverso parere però de' capitani e de' soldati d' altre pazioni. Tirano anco l'arco cou tanta forza e destrezza insieme, che alcuni hanno nome di passare li corsaletti ed armature intiere, e pochi de' loro sono, dei mediocremente esercitati, che per ogni tiro che tirano non obblighino in una conveniente distanza, o tirino al disteso, o come comunemente sogliono, per tirar più di lontano, all'alta, di dar sempre un mezzo palmo presso il segno. In queste per il più consistono le loro armi offensive.

Nelle difensive non hanno cosa d'importanza, o sia che non vi pensino, o che non le stimino, eleggendo piuttosto, quando combattono, d'essere spediti ed agili della persona per poter andare innanzi e indietro, correre e saltare, che caricarsi d'armi, ancorchè si assicurassero molto meglio la persona, con restare impediti : perciò non usano comunemente altro che, per la difesa della testa, alcune celate leggere ad uso di mezze teste ordinarie, piuttosto che morioni o cose di maggior importanza; e per la persona, ovvero qualche petto di corsaletto, che arma la parte d'innanzi, benchè meschinamente, ovvero più volonticri (quelli massime che ne hanno il modo) qualche giaco o camicia di maglia; ma l'uso più frequente è di alcuni giubboni di canevaccio imbottiti a molti doppi, alti due dita e più, riparo tenuto sicurissimo contro la furia delle freccie, e sopra le braccia alcune liste di maglia per il lungo, e non altro.

Dirò ora della cavalleria , stimata non manco necessaria ner la difesa, che per l'offesa. Parlando della leggera, questa se fosse buona, saria certo infinita, perchè più pumero di cavalli produce quell'isola, che qualsivoglia altra regione d'Europa; ma essendo cavalli deboli e di poca lena, nodriti solamente di erbe, vivendo come le pecore e tutti gli altri animali all'intemperie dell'aere per tutti i tempi nei pascoli alla campagna, non possono far gran prove, ne sono tenuti in stima; nondimeno essendo, come sono, arditi e coraggiosi, massime se si abbatte che siano nella provincia di Wallia, dove il luogo lo permette, sono attissimi per far delle discoperte e correrie e travagliare gl'inimici; ma dicesi che fariano meglio assai se fossero meglio nodriti. Di cavalli grossi , buoni per gente d'arme, non ne producendo l'isola, eccetto qualcuno nella provincia di Wallia ed alcuni pochi da certe razze che ha la Corona, non può avere il regno di grossa cavalleria cosa considerabile. Vero è che essendone conosciuto di giorno in giorno il bisogno e l'utile maggiore, per il particolare obbligo che ciascun de' signori , de' baroni e dei prelati hanno per la difesa del regno e servizio del re, di tenerne un tanto numero, tutti quelli al presente che hanno commodità procurano di averne razza. Quelli adunque che si vedono, tutti sono forestieri fatti venire di Fiandra, avendo la serenissima regina voluto che ognuno proveda il suo obbligo, acciocchè per mancamento di cavalli la cosa non andasse, come andava, in dissuetudine. Di questi adunque che sono in essere, è opinione che se si mettessero insieme, e se si venisse ad una mostra generale, accompagnandosi con essi quelli del pensionarj e dei gentiluomini che chiamano serventi e degli arcieri della corte, tutti con obbligo di servire a cavallo armati, se ne faria una banda di meglio di duemila, che saria una gran banda, tutti armati da uomini d'arme per eccellenza, benissimo, e molti con cavalli bardati da poter servire ogni fazione. ...

#### S. 48. - Condizioni degli eserciti da Carlo VIII a Luigi XIV.

L'armi da fuoco non procedettero rapidamente alle applicazioni e al perfezionamento. L'avalieri credettero poteri riparare col munisi di armadire sempre più robuste. Noi funmo tentati di credere che le artiglierie di Carlo VIII non fossero si necle e ratignate come discircardini e gii altri Italiani ce le dipingono; attrascobe le vedianno ancora tratte di lovi nelle geerre civil dispendi di questi nella diazione ra si esarso, che noi basiava ai grari dispendi di questiama, nel della diazione ra si esarso, che noi basiava ai grari dispendi di questiama, nel carrollo ratio avava sel pezzi d'artiglieria, qualtro quello della Lega; alla giernata di Gouttara l'accerdio protestante non ne contava che tre.

La gendarmeria vestità di ferro andò poi scomparendo, nè più fui il nerbo degli eserciti ; ciascum unomo d'arme non ne chbe chun a înv o seguito, ci restanti formandosi in compagnie separate, e la nobitità medesima preferendo entra nella cavalleria legera, e nell'i industria, servigio di fatita e spesa mi-nore. Peri poi affatto quell'istitutione quando la lancia fu abbandonata per la vevano sostituito l'armi di fuoco a quelle di punta, e tosto lo seguirono gil pistola, il che divenne poi generale sotto Enrico Vi; g già prima i redeschi na vevano sostituito l'armi di fuoco a quelle di punta, e tosto lo seguirono gil avavena postituito l'armi di fuoco a quelle di punta, e tosto lo seguirono gil ma pianca non nel tiro, poco decisivo e molto incerto. In fatto nelle ultime ma bianca non nel tiro, poco decisivo e molto incerto. In fatto nelle ultime guerre noi rivedemno le lance, mentre nel secolo passato la cavalleria contino da dusurpar gli ultiti della fanteria, ne si potè riconoscere l'importanza della mobilità d'unesta.

Ritardó i progressi della fanteria la creazione dei dragoni sotto Enrico II, che combattevan a piedi e a cavallo, per potere e allargarsi e portar prontamente i fuochi da un punto all'altro, non sapendosi ancora immaginare che un battaglione potesse canciar posto dopo ingazgiata l'azione.

Gii Stati erano găi în tanta relazione fra loro, e he la novită introdetta da uno era tosto accettata da tutil. Cosi contemporamemente troviamo adottate le armi da fuoco dai ratiri teleschi, dai carabinieri spagnuoli, dagii argunieta e dregoni francesi. I ratiri o jatoleie franto gran compara neile genere religiose de degoni francesi. I ratiri o jatoleie franto gran compara neile genere religiose droni di venti a trenta ille, le quali una dopo l'altra foccasa linanza sparrado, poi si rifuravano alla codo per ricarican. L'earchinieri, sodali laggeri a caivallo, formavansi in piccoli siquadroni più profondi che larghi, e al segno dato signaganal avanti, facendo fuochi soscessity per file, sinchè la cavaliria pesante si movesse alla carica; aliora si ritiarano, promi a inseguire se vincitori, se util sostene in ciritata. Gii argunieti combatteuno alla shandata, armati come gii Stradioli, e con spata, mazza agli arcioni e archinogio, scortavano come gii Stradioli, e con spata, mazza agli arcioni e archinogio, scortavano esistione.

Franceso I pensò sottrare il suo regno al capriccio degli ingeodi mercenari discipianano I Prances alia foggia degli Sitzeri e, crecitette di dover in cò limitare i Romani. Creò legioni di seimita, composte di tre classi di fanti; picchieri, labardieri, archibulgeria, quasi in nuence equale. Ernos este, cisacuno col nome della provincia overa levata. Ma non furnon mai o sol per breve organizate, e, assibio si torno dalle bande esparate di due o trecento somini, adulte alla natura della nazione e de capitani insofferenti di subordinazione. Pure si comprese quanto importasse alla prontezza e regolarità l'ornie più hangle insistine e concentrare i

comandi, talchè sotto Enrico II e Carlo IX si tornò agli ordinamenti della legione, col nome di reggimento.

La cavalleria combatteva abitualmente in questo modo: prima venivano gli archibugieri e gli altri a cavallo cou armi da fuoco, poi i lanceri, sostenuti dalle corazze u cavallegaeri, dietro cui altri archibugieri.

Fin ad Enrico II durava l'antico metodo di dar di cozzo colla lancia sopra una fila sola; e allora soltanto si cominciò a far manovrare la cavallerla per isquadroni, cioè in molte file di profoodità, ma non sempre. Lanoue, un de' migliori generali di Earico IV , ne' suoi discorsi politici e militari insiste sulla necessita di tornar la cavalleria per squadronice con tanto calore che ben mostra quanto su ciò fosse divisa l'opinique dei tattici. Egli disapprova affatto la cavalleria pesante al modo feudale : « Com'ebbero buona ragione, atteso la violenza delle pistole e degli archibusi, di render più massiccie e a miglior prova le loro armadure, passarono tanto il segno, che molti portano incudini anzichè armi. Così tutta la bellezza dell'uomo a cavallo si converse in mostruosità. Oggi un gentiluomo di trentacinque anni ha le spalle sterpiate da tanto peso. I' ho veduto il signor d'Eguilly e il cavaliere di Puigreffier, onorabili vecchi, restar un giorno intero armati da cano a piedi , marciando a cano delle loro compagnie , laddove ora uu capitano più giovane non vorrà o non potrà rimaner due ore in tale stato. Il modo finora osservato di disporre la cavalleria , deve abbandonarsi, per prendere quello che la ragione ci suggerisce per migliore. So bene che altri contraddirà . dicendo che non vuolsi facilmente cambiare il sistema antico . e che la gendarmeria nel suo flore combatteva così, e che il siguor di Guise e ll conestabile, capi si eccellenti, nulla innovarono. Io risponderò che i costumi antichi bisogna guardarvi tre volte prima d'abbandonarli. Molte cose sopravvennero che costringono a cambiar manlera, come si sa delle fortificazioni dopo le artiglierie. Quell'ordine fu scelto, io credo, perchè la detta gendarmeria essendo composta di nobiltà , ciascuno voleva combattere di fronte , nessuno restar dietro, nun credendosi in valore di sotto dal rumpagno. La gendarmeria seguitò così fin a metà del regno d' Enrico II con buon successo; ma verso il fine, le perdite che noi femmo mostrarono esser venute da un tal ordine e dalla fermezza di quello dei nemico. Quanto a me son di parere che cento valletti, armati, montati , guidati , serbando l' ordine di squadrone , romperebbero cento gentiluomini disposti in ala ».

Queste ragioni trovaronsi vere; o la battaglia di Coutras, dove il duca di Joycuse e gli splendidi favoriti dell'ultimo dei Valois furono rotti dagli archibugleri a piedi d'Eurico IV: è l'ultimo esempio di prove cavalleresche nella storia della guerra.

Allora la fautería abbandonó le armi difensive, e andò crescendo la proporzione di quelle a fuoco, benché il prublema d'associarle con quelle di punta restasse irresoluto fin quando non s'inventò la bajonetta.

Poo siamo informati della tatica elementare e dell' educazione delle truppe: si vede che sapeano variar disposizione secondo i terreni, associare la mobilità colla forza; pure mancavano di ordinanzo direttrici e di regolamenti scritti, e ciascun capo creavasi un metodo proprio di vedere e di profittare delle sue truppe.

D'ordinario nella fanteria I picchieri formavano battaglioni di dieci di profondità al più; tra le file era un intervallo di due passi. I mostruttieri or combattevan dispersi a modo dei veliti, or in ordinanza a dritta e sinistra del picchieri, sopra otto o dieci file; talvolta precederano la cavalleria o marciavano fra gl'intervalli delli squadroni. I (ucchi si ficences successivamente, non tirando una fila sinchè l'anlecedente non l'avea scoperta o col passar dietro o coll'inginocchiarsi.

Anche in Italia le guerre di Spagnuoli, Francesi e Tedeschi avanzarono Il milare sistema, e sull'ecunjo di cesi i principi nottri organizzarono troppe, cvitando così i mercenari. Le truppe regolate frenarono i menlici interni. Primi il venetiani imanenne a soldo truppe regolati; ma Emanuole Fillibrot di Savoja fu vero creatore della milizia permanente. La sua era composta di reggimenti ordinanza, seltu con arruodamenti volontari, e di reggimenti provinciali, forniti dallo Comunità. Ogni provincia aveva il proprio reggimento. Questi soldati il provinciali durante la parce attavano a casa attendendo alle arti, ricevendo tevaleggiaron sempre di valore in guerra coi reggimenti di ordinanza. Pel reggimento a cavallo cerano arruolatti volonta, ci, cientendosi coda di ricorrere ai nobili.

### S. 49. - Miglioramenti della scienza militare.

L'Invasione di Carlo VIII in Italia, dice Blanch (1), la lega che se gli formò contro per chiuderlo in essa, la sua ritirata troncata strategicamente dall'Alviano general veneziano, la difesa della Calabria fatta da Aubigny, la fine della battaglia di Fornovo che apri la strada all'esercito francesc, rassomigliano di molto alle operazioni che precedettero alla battaglia della Trebbia nel 1799, al passagglo della Beresina nel 1812, alla battaglia di Hanan nel 1815, e dimostrano che i capitani di quel tempo avevano l'istinto delle grandi operazioni di guerra . mentre vediamo che cercarono con le marce di prevenire il nemico in un punto geografico importante, e di giungere allo stesso scopo che a' nostri tempi cercano di conseguire I generali istruiti, e che la scienza, ridotta a regole chiare, indica e facilita. Se vi aggiungiamo il merito militare di Marcantonio e Prospero Colonna (che segulvano ed ingrandivano le combinazioni strategiche, le quall noi segnalammo nel precedente discorso non esser ignote ai più illustri condottieri del xiv e xv secolo), troviamo la serie di questo regole non Interrotta. La campagna del gran capitano Consalvo sul Garigliano, quelle di tutta la scuola del capitani spagnuoli sotto Carlo V , le sue imprese d'Africa (ov'era indispensabile la cooperazione della marina militare, personificata in Andrea Doria), tutto prova il progresso in cui crano le combinazioni militari, giacchè uno de' suoi segni più evidenti è quello della combinazione degli eserciti con le armate di mare. Le guerre di Solimano, e quelle dei capitani francesi del tempo, sono prove novelle alla nostra assertiva. Maurizio elettore di Sassonia era un generale pieno del vigoroso istinto della guerra, di cul vediamo il carattere in tutti gli Stati belligeranti d'allora. Ciò doveva essere, mentre il combattimento si era ingrandito, le guerre civili della feudalità finite, le nazioni combattevano tra esse per mezzo di eserciti permanenti, con vasti spazi da percorrere, da conquistare, da difendere, e le campagne dovevano avere una durata corrispondente allo scopo della guerra. Tutte queste circostanze forzavano l'ingegno umano a svilupparsi nella direzione delle sue necessità; per la qual cosa, como dicemmo, la strategia fu presentita e praticata, benchè non composta ed elevata a grado di scienza. Queste stesse circostanze resero indispensabile un sistema d'amministrazione militare. essendo divenuti gli eserciti colonie operanti. Ma l'imperfetta amministrazione degli Stati faceva sentirsi nell'esercito, sicchè la guerra tornava funesta alle

<sup>[1]</sup> Discorsi sulla scienza militare.

contrade che n'emno il tatro : e basta la press di Roma del contestabile Bone, cosò per la cajone come per gii feltiti, a far comprendere che cosa fosse l'amministrazione di un escretio del più potente sovrano di que' tempi. Può diris per la tattica, che le stesse enunitati crosstanze, le quali avveno fatto giungere gii spiriti devati alle combinazioni della parte trascendente dell'arte, dovevano produrer lo atssos risultamento per mouver le masse che si utrasuno fra esse, per ordinarne e sottonetterne a calvolo i movimenti e i loro elletti. Ma henche sentis più naturate e più ragioneto che la tattica, mono subinne nel sosti me-todi, dovesse procedire prima della strategia, pur nondimeno il contario è di un utiliatie spariete, vegliam dire di concente facti, cols non esserva noche oggidi la tattici tin armonio con la strategia, anzi dover fare assai progressi per livelarari con unifica di causati fatti.

Ma prima d'inuoltrarci vogliamo inserire le considerazioni che attorno alla nuova forma data agli eserciti pubblicava un giornale, a proposito dell'opera di Alfredo Vigno Servitude et grandeur militare:

— Per una contradicizione strana, non però inesplicabile, l'esercito permanente, situlzione più d'ogni altra oppressia o d'assona dai costumi d'ella Prancia, è la meno impopolare. Lentamente arriva il grosso del popolo a discernere un corpo dagli individia c'he lo compongono; e no l'Eranceis no sappiamo ve-dere i ditetti d'un nome, qualora porti in fronte un riflesso di gloria. Però questa lunga pace comiencia a smorarea quel barbaglio, che rendera ato per dire invisibili alla nazione l'uti d'el nostro sistema militare. Se la Francia sottoponessi gia allegramente ala imposizioni della querra, non cerciendo mai pagar troppo care le vittorie, sra che dail con progianto pais escreti non ritue che una containa unnial, comica la sentire che, quel che portava come un deconsione, le pesa come un carico sul petto. Eppare ancora con iscrupolo si permette di mormorarme, e labulsta coglice se stessa in atto di improverarselo come una h-stemmia contro la gioria, qualora vegga siliare un corpo velerano di infliziali colia stella d'Austerlitz.

Prima di parteggiare contro gli eserciti stanziali, ci par indispensabile distruggore il pregiodirio peneralmente diffuso, che vi assegna mi origine anatica; giacche qualvolta uno viene a riprovare mi sistuzione susseista da lunghi secoli, ha dei ridicolo, ne à torto; e se uma forma sociale invecchiò con un popolo, si può ben dichiararia non più sopportabile, ma non gia cattiva la se stessa. Quanto sia all'istuzione degle secreti stabili, impianatta suller unide del sistema di militia sovranamente nazionale del medio evo, in ono so ch'essa conservi la minima tracta delle ranchibige militari della fevolultia.

La Francia nacque in un empo; come Arturo, fu allattate entro un caschelo, cuilata in un palves; e prima d'esser nazione in seriori, che Suguritirio nella Gallia divenuta sua porzione di bottino. Quando, nel nenzo di una battavira i la ranca divenne popo e oll' ingiocebinisri santa il a (1886, 1898) e la viera si una cantonamenti si trasformarono in principati; i guerrieri divenero cittadini; gii naziani, signori (emerior; ji pi d'estrono alcuni capi più marcati (marchear), sottomessi anche loro a duchi o generali; e al sommo della genralia socialo apprare un re generalissimo, che ha per trono uno scudo. D'esercito dunque fero in Francia in costituziofe, prima che la costituzione formasse Fescricio; osservazione di capitale importanza, polche domina e signata tutto il sistema delle militie temporarie dei feudalismo: nel medio evo, ogni corpo della stema delle militie temporarie dei feudalismo: nel medio evo, ogni corpo della gerarchia sociale rialazzio di vessersi odi guerra, riordinavasi la

212 OUERRA

gerarchia militare, la Francia tornava un esercito, e viveva più spesso sotto le tende che nelle città, essendo allora confluata alla sua azza la missione d'inclvilimento, che oggi esercita coll'intelligenza.

Ne' primi anni della monarchia, la Francia è un veterano che nella vita civile portò tutti i gusti del suo stato antecedente; la guerra è ancora quasi unica sua occupazione, suo passatempo, sua festa: le abitudini cittadinesche doveano naturalmente addolcirne sempre più l'umore troppo marziale; onde comincia a concepir un' altra gloria oltre quella dell'armi ; un'educazione intellettuale si sviluppa, conservando ne' suoi gradi i nomi di quelli dell'iniziazione guerresca: alcuni signori di pacifiche inclinazioni, per danaro si dispensano dal servizio senza aver aria di tradir l'onore; la nobiltà più non è tanto gelosa del privilegio di combattere, che si popolarizza collo stabilirsi delle milizie comunali, estendesi alla razza galla, di cui si comincia la fusione coi vincitori, così secondando il graduale Inflacchirsi della passion dell'armi: il sistema di difesa affatto nazionale del medio evo nulla avrebbe perduto, venendo modificato dalla potenza che traeva dall' essere in perfetta armonia colla costituzione sociale, e da un de' primi mobili umani, l'interesse individuale; risultamento della mutua obbligazione, fondata sul vigoroso sentimento dell'amicizia, non avrebbe cessato di consolidar i legami d'un contratto passivo per via d'affezioni morali; se non che non sarehbe più stato l'esclusiva occupazione dei Francesi, che già d'allora parevano tendere a foggiarsi in un vasto sistema di milizie nazionali, ovo ciascun borghese saria stato guerricro senz' essere esclusivamente guerriero; allorquando le crociate, che tante politiche esistenze modificarono in Europa, sovvertirono questo procedimento uniforme dell'incivilimento militare.

Le crociate, col soggiogare Terrasanta, infusero nei monarchi d'Europa la passione delle conquiste; coll'imprimere un efficace impulso alla civilit, naffreddarono l'ardor guerreaco delle popolazioni; fondarono la monarchia pura, agevolando la riunione dei grandi feudi alla corona: tre cause immediate degli eserciti stanziale.

Subbeno le guerre sante foserco causste da impeto guerriero, pio e apontano, sualtato dagli oltragio recal à Cristiani di Oriente, e non già da spirito di conquiata, pure seminarono in Europa la cupidigia delle provincie altrui, quasi scononcituta end medio evo, e che è tuti altre dalla definante passione delle hattogiate guerre di qual tempo sono grandi tornei, o res escopo immediato del combattere non sigia spogliar il nemico, ove tutto si giudica guadegnato altorniè tutto è pertutto fuerde l'amer.

Se però la conquista non fu lo scopo delle crociate, ne divenne il risultamento; comquista sonta che non rampolta da egoismo di nazionalità, ma si legitima col suggello d'una doppia missione d'itoriviliarento e d'espiazione. Per conservare i vantaggi olteani dall' Occidente sopra l'Oriente nella lunga lotta della cristianità contro l'islamismo, una militia permanente divenne indispensabile; per frasi incontro a tutti I guardi che fidatta sittatione si trae dietro, la Chiesa che, in que' secoli cattolici, rispondern ad ogni hisogno dell'unamità col miratolo d'una isittuzione, concept un corpo nel fecondo suo seno, che tra il positivo d'oggidi ne compare siccome una favola del tempi eroci, vol dire gli disciplina di Dio, e che i Crociati, abbandonando Terrasanta, lasciaceno di guarnigione alla tomba di Cristo. Al l'occasione però della conquista del santo sepol-cro, il piacere delle conquiste colpevoli, che non poteva clia ispirare, svegliusal per l'alauso del legitimo orgogio di posseder l'errasanta; al modo onte la divina

istiluzione d'un esercito stazionario monastico divenne modello alla viziosa d'uno

Vicppiù fermentando l'amor di conquiste nella testa dei signori d'Europa, fe mesticri d'eserciti sempre disnonibili per acquistare, e più ancora per conservare, Chiamarono all' armi i vassalli; ma allora appunto che l'amor del conquistare invasava i re d'Europa , la passione delle battaglie era dallo spirito de' popoli cacciata dalla civiltà. L'anima di questi popoli viaggiatori s'era aggrandita: l'Europa, come un credente che da un santo pellegrinaggio riporta tesori di grazia, chinando sua fronte sul sepolero di Cristo, sembrava averne attinto una miracolosa potenza progressiva; camminando a passi di gigante, era giunta sui confini d'un nuovo universo, che doveva esser governato meno dalle repressioni della forza, che dal pacifico scettro dell'intelligenza; e per reudere i suoi passi più liberi nelle nuove funzioni della cittadinanza, sentiva bisogno di deporre l'armadura. Quindi i vassalli risposero pigramente all'appello dei re; e a guisa d'una focosa giovinezza passò quel tempo quando la Francia, al primo grido di guerra, ridiveniva un esercito. Più non è , come dianzi, un castello gotico traforato di feritoje, e coronato di torricelle merlate, entro cui veglia un popolo di cavalieri collo spadone in pugno, pronto ognora ad avventarsi ne' rischi; e scambiandosi per danari, divien ineseguibile l'appello. Oltrechè il servizio feudale, che limitavasi a quaranta giorni, se bastava a dar libero corso all'entusiasmo ravalleresco e per lo più disinteressato delle guerre fra i signori, più non poteva applicarsi a guerre da popolo a popolo, prolungate per anni c Intese alla conquista. Già la lentezza degli armati a raccozzarsi, e la prontezza a sciogliersi ad ogni prima apparenza di accomodamento, aveva giovato agli eserciti soldati di Inglesi per penetrare fin nel cuor della Francia; e Carlo VII, per respingerli e prevaler su di essi, rinunziò alla convocazione dei vassalli per creare un esercito sempre a sua disposizione.

Di qui comincia la demolizione dell'ammirabile sistema militare del medio evo, e la formazione dell'esercilo stanziale. Dov'era urgente una trasformazione, accadde una rivoluzione a grande scapito della Francia. Il fior della nazione ripugnava ad arruolarsi nel nuovo esercito, che perciò, secondo dice Brantôme, fu un ammasso di scioperati, mal in arme, ladroni e divoratori di popoli. Questi ladronecci momentanel cessarono collo stabilimento più regolare delle compagnie d'ordinanza, di circa novemila uomini ; ma per mantenerla si dovette crear la taglia, balzello arbitrario e divoratore de' popoli ben più di

quelli di cui parla Brantôme.

Da quel momento, quanto di nazionale e d'indipendente vi avea nell'antica milizia, comincia a cancellarsi. Più non è quel patto militare feudale fondato sull'amicizia, sorgente di grandi virtà e di generose. L'indipendente lealtà francese s'indispettisce al trovarsi umiliata sotto una timorosa disciplina, e si vede la nobiltà francese risolversi a stento a formar gli uffiziali dell'esercito, di cui un giorno andava superba di comporre i soldati. Comincia da quest' epoca il vergognoso assoldare di corpi stranieri. L'esercito francese che un tempo esagerava il sentimento della propria dignità , sino a non ammettere che gentiluomini nelle sue file, or chiama sotto i suoi vessilli avventurieri d'ogni genia, arcieri italiani che fuggono i primi ad Azinconrt, lanzienecchi tedeschi, womini di sacchi e di corde, dice un cronista, cattivi arnesi, marchiati del fiordaliso sulla spalla, coi capelli irsuti e la barba lunga; perfino si vede, sotto Carlo VII , la scimitarra turca ammessa fra le nostr'armi, e la mezzaluna de' turbanti marciar in fila colla croce dei caschetti.

Ma soltanto sotto l'amministrazione di Louvois la nuova costituzione dell'e-

sercito spezzò ogni legame fra essa o la nazione, e cominciò la sua era di servaggio. Per velarne l'inceppamento, fu vestita d'oro, alloggiata in palazzi; poichè so il regno del gran Luigi è, come dice c'histeaubriand, il catafalco della libertà, ei seppe ricopririo d'uno strato funerco così pomposo, che andando alla fossa note fredersi nel più giuliro ciroru di festa.

Ora di questo magico sistema d'ordinamento militare più non ci rimane vesigio: la sua distrutione comincito con Carlo VII, e seguitata di asso successori, vanne compiuta in parte da Luiei XIV coll'imporre all'esercito, per nuezo delle divise uniformi, una cer'aria di domesticità; e Bomparte vi pose l'Illiam mamo, col farme una cosa stessa. Onde allorchè un ulliziale, tornando soletto dall'assalto, interrogato da hui ove (ossa it is soa lottaglione, gli rispondeva, Sire è rissuato tutta di receta, egli ne prendeva minor fastidio che d'una batteria inchiodata.

L'escreito stabile de nostri giori à un popolo stranio, che vive come un un popolo stranio, che vive come un popolo pio mazzo alla nazione e della sostanza di essas, un d'esistaza affatto di-stiuta; un popolo che, in mezzo d'una nazione la quale agita la tesi dell'abelli-cione della pena capitale, la un codice particolare la cui sanione per colpe lie-vissime è la morte; un popolo, la cui indipendenza in perse libero è l'obbedienza Passiva.

Ecco quale l'ordinamento moderno ha reso l'escrello, rompendo le sue antiche meravigliore relazioni colla costituzione politica. Col diventir un corpo distinto in tutto dalla nazione, perdette quel principio di vita, che dalle basi dello Stato circola alle istituzioni, come il succhio dal trouco ai rauni; e da quell'ora seso dovette cominiciar a cadere in dissoluzione.

## 50. — Le fortificazioni si cambiano. Il baluardo.

Come l'assediante vide i nuovi projetti mandar a catafascio le sue elegoli e l'altre macchine d'attace, dovette modificar l'arte, o opporre cannoni a cannoni. Più non reggendo le gallerie sopra terra, si scavò il terreso, gettando lo sterrato verso la piaza assediata, e formandone una triocae serpegiatute, dove collocare l'artigleira che sfolgorasse la mura nemica. Allora gli assediati sentirono insufficial benatibe municioni. Le cortine e le tori voltreo spazio maggiore, sicchè convenue dar più largheza ai terrapieni delle prime, più superficie alle altre, le quali anche si fecro massiece, munte prima erra volte.

La forza principale delle mura antiche stava nella loro altezza, talchè rinanevano scoperte talla vista del nemico. Gió divenne un difetto allorche non fecero
che offrier maggior faccia alle offices dell'artiglieria: si pensò donque affondare
entro al fossi. Nella campagna radicatte la contrascrap usava, almen da nol, far
correre una strada di circonvallazione, dettu terraggio o terrapieno del fosso, co
riaziata sulta campagna mediante il cavalicio del Gosso. Sol limite suo esterno
si piantava una palizzata, la quale, se non vi fosse il terraggio, facevasi sulla
cresta della fossa, e dicevasi spatio; nome però comune a qualsifosse parapetto,
rimasto poi a quel piano che dal ciglio della contrascarpa sincina alla campa
a, inutila entile difesa antiche perche le maccinie d'altora non tracava che in
arcata, e poi nel secolo xy suggerito dal bisogno. Per difinder da presso la fossa
et li piede della munggia, e assisurura la ritirata dopo una sortita fallita, si facea
parallela e rasente alla mura una strada corperta, detta nel secolo xy spomerio,
o falsalmena e di luori munità di muro. Vona sendo essa imoratana se non

quando vi sia lo spalto o artefatto o naturale (come fu a Brescia nella guerra del 1458), poco o punto trovasi usata avanti il 1550.

Il fisso è tra le difese più naturali e quindi più antiche delle città, qualche Feuvulta anche doppio e fin triplice, come a Padova nel 1580, a Caravaggio nel 1448, a Rodi nel 1480. Allora, come adesso, disputavasi se sia più opportuno asciutto o con acqua, e gli assediatii cercavano ridurio al contrario di quel che vedeano preferito dagli assediati.

Principali disce essendo le piombanti, la ripa interna del fosso facevast verticale, o pochisimo scarpala; r lestema si ando anchesa scarpando. Larghezza e profondità dovettero crescrsi coll'aso delle artiglierie, quando l'ingrossamendo el terrapieni oltenevasi dal maggior cano defossa. Allora la sponda esterna o contrascarpa si murò, onde renderla più che si potesse verticale, e quindi difficio il cidar per fosso: a qual ospo i cigli munivani di arpioni di ferro. Ma raccomandavasi che il muro bastasse appena a sostener la spinta del terrosa, nilicabe il nemico non potesse arrivari con galierie coperte e piantari camoni. Il fosso con acqua impedira le mine, ma era facile a colmarsi; onde si punò unime il vantaggio con quello del fosso asciuto, vazuadovi in mezcu on fossatello più profondo con acqua. Francesco di Giorgio Nartini circa il 1500 indica già la cuenta, quale si erdette inventata mezo escolo più tardi.

Difendeasi il fosso anche colle carbonaje o bocche di lupo, cavate nel fosso; inoltre col barbacane. Machiavelli proponeva che il muro finisse immediatamente colla campagna; ma ciò non vuol dire che riflutasse il fosso, bensì lo voleva interno, come altri del suo tempo pensarono.

Landolfo seniore, descrivendo le antiche fortificationi di Milano, dice che da- nevnatvanti alle porte emao cittigi elevati, di pianta trianolarea. Questé il più anticocenno dei ricellini o antiporte, che si reputano inventati nel xy secolo. Generalmente ficansa i triangolori, talvolo a semicircolo; ma davanti alla porta maggiore del castel di Milano, ritatto da Francesco Sforza nel 1450, si fece pentapuno, dove l'angolo del fianco ha la gola di circa 57º; talché se fosse stato unito alta cortina, avrebbe dato il primo esempio debastioni moderni. Il Marchi poi circa il 1520 il prefeziorio, fiancolno e conordar le line con quelle della magistrale e del fosso, al tempo stesso che Galasso. Alghisi gli adattava ad ogni polignon. Falto e diumpe fossero inventati da Maurici di Nassua nelle guerre ciandesi. Dagli antichi rivellini semitondi venne il nome di mezzaluno, serbato ai moderni di tutti farto forma.

Casematic ora si chiamano le cannoniere coperte; ma nel xv secolo erano camento citilità pianti, analoghi ai voindi le tamburi d'orgo, che formaxano um corpo staccato o sporgente, appogesto alla mura, o sulla sommità delle torri, o isolato nel fosso. In somme rano l'amitica esineo o galto resi stabili; è vi corrispondenno per la guerra di mare certe navi coperte di cuojo e fornite di feritoje, che si dissero navi incamatatica. Se ne moltiplicavano a difesa delle fosse, fin quando il Sammicheli invento le piazze alte e basse, cogli spazi opportuni, supplendo con ciù assai meglio alle casemata nel fosso, i cui svantuagi crano visppiù palessti dal progresso della scienza dell'attacco. D'allora non servirono che a temporario rivevore d'archibugica.

Prostessua i Greci e antenurale i Romani chiamavano la difesa di mura-bartane. Lum o di legno posta nel Rossa, appidi e parallelamente al mure, dietre cui combattendo con armi manesche, impeditusti al nemico d'avvicianarsi. I nostri nulle erociate poteromo velere questo modo assai più comune fra gli Orientali, code l'estesero col nome usato colà di barbacome; e moltissimi di quel tempo ne cororvono. Daponi chiamarona con sil riscerca i contrafforti delle mura. Lé porte, che, come la parte men sollida, eramo principalmente folte di mira, Ferta si dovette travar modo di rinforarzie. A tal uopo sellassi tempi non vi Sarrivara che per andirivinzi, esponsudo Essasilitore a lunghe lince d'officas per flamo (1). Tala abblamo la porta Madalicane di Corneto, oltre i molissime per le quali il flamo officie i una volta solta. Altri modi si pensarono, fin quando la scienza dell'attacco migliorandosi, mostrò quanto meglio pioranse upiri la levecia. Alfora le porte si manirono, in modo che non impocassero la servizio levecia. Lilora le porte si manirono, in modo che non impocassero la volta le recenta della considera della della citaledia di Troto na 11-564, disconta nuedolio.

Le autiche porte colicoransi fra due torri, e così continuò ne'metti tempi, quando anche sovente si aprivano nel piode d'una torre altissima. Dappoi si apersero entro grosse torri, ma non così alte, come poù vedersi a Firenza. Avanti alle porte facevasi un chiaso, o chiostre, o bassacorte, ricitato di legno o di muro, con un solò ingresso chiaso da una saracinesa a bilico; ovvero un cancello in giro, detto anche tornafolie. Mettevasi tanto avanti alle porte maestre, unanto alle false e alle nostierite.

Ponti

Vi stava davanti il poute levedojo, che a tal uso non compare se non nel Ni secolo, e subito si propaga in ogni castello. Si studio di agevolarne il movinicato e la collocazione, ma non s'arrivò al perfezionamento che per merito di Belidor. Levandosi, il ponte raditojo chiude la porta; onde non può avere che corta tratta: il resto cra fisso.

Delle potre alcune erano pensili o piombanti, e pare se ne ravvisino le traccie Saraci- fin nelle mura ctrusche. Forse i nostri le videro più usitate in Oriente al tempo recès delle crociate, onde le chiamarono saracinesche, o anche cataratte, alla groca.

Le cortine antiche proporzionavansi al tiro dell'arco o della balenta. L'uso dell'artiglieria pen molificò la lunchezza, na non la si poli Basar fluche hella più parte delle fanterie non fu introdotto lo schioppo. Del terrapieno naturale o artifitali tervansi esempli in nell'aggere di Tarquinio a Roma, e doven natura indicente essere a scarpa. Rivinto di terra e leguo farcasi frequente, ma più in Germania ovè mione il maleriale solido. Si terrapienarono some pui pi inuti dopo introdotte le artiglierie, vuoi per differa, vuoi per collocarsi di sopra i cannoni. Ne segul per ragione statica la scarpa, e perché il muro ascarpato hattito in broccia non rovina si facilmente. Alforta si fecero scarpe anche ai muri antichi verticali: ma perché agronivano la scalata, allora terribile, e si fecero solo a due terzi del muro, vi s'inseri un cordone molto sporgente, o si inclinò in fuori la narie sorzastanto.

Il parapetto munivasi con merii della media larphezza di 9,90, e della apettrar di 9,60. Usuo delle artiglieri en mestrara l'intuitità, mui il pericolo, atleso che il merio croliando uccidera più gente che non l'artiglieria; sicché furono smerlate le mura uei fortificar Tadova e Trevisi ul 1,509. Biopan le porte agentavano i piombatoi, de'quaii poi nel secolo xiv si cerchia tutto il ricinto delle mura.

Nelle difese coperte aprivansi feritoje, che anticamente distinguevansi in archiere e balestriere. A quest'ultime somigliarono le piccole troniere per le prime armi manesche da fuoco; dappoi ebbero esternamente uno squarcio che dilatasse il settore del fuoco.

Da principio nelle fortezze avenasi cannonlere coperte; e le prime scoperte per difesa che si rammentino, le fece fare nel 1509 il cardinale Ippolito d'Este negli argini del Po presso Ferrara, donde fulmino la flotta veneta: nei-

(1) La porta che mena alla récea di Pola, attesta che quett'artificio era conosciuto anche agli antichi

l'offesa però già ermo ustet. Se alla difesa non bastassero le torri per soverchia distanza o scaras superficie, si abavano lungo le cortine delle piazze d'armi, spongenti verso l'interno. Senza altern l'ura pianta e crescendone l'altezza si mono ne' moderni cenulieri, che il Turchi adoprazano si nel vir, e i nostri mel vivi secolo. Dipoi si fecros sporger alquanto in pianta, e furon detti piattafpirmazi e aumentata ancora la sporgenza, caralieri a caculieri. De resolucio. Prospero Codona inventò i cavalieri di trinca per protegere le estremità delle sue lime contro il castello di Milano da lui ascediato nel 1300.

Le torri son difesa antichissima, se è vero che da esse trassero nome i Tir. Terri neni. Le antiche aggettano poco el clevansi assià sorra le cortine; poli si famo meno sporgenti e men larghe, e di figura varia in pianta. Ne'hassi tempi si moltipliarono, sibizzarrendo in ornamenti, altezza e stravaganze, fin ad avere, come a Pavia, la punta in basso; ridotte poli a proporzioni scientifiche, si distinsero in torri quadrate e torrioni circolari e polifornii. I molti castelli che fabbricò porsero il destro a Castruccio di migliorar tali costruzionii. La sola Augusta di Lucca n'avea ventinove. Ne'sotterranoi delle terri raccoglievana le acque, e si chiudevano i prigionieri. Raccomandavasi moltissimo l'arqua, e si ecreava chel i solo castellano l'avesse in man sua ret rener docile la esumiciono chel i solo castellano l'avesse in man sua ret rener docile la esumicioni colle la comincioni.

L'altezza delle torri talora dividensi in varj piani : e nelle private si preferivano i solia, che scomettevansi man mano che si era ridult a ritiraral più in alto. Finivano in piramide o scoperte, eretta nel mezzo la bandiera, e attorno i ballatojo demerit. Taviota di mezzo il piano de merzi di piano de merzi di piano in maschio o torriction, anch'esso con fertioje e scale. La campana non mancava, con cul dar il segnale dell'erta quando si vedessero i menici alzar i manteletti per mettersi in atto di sparare. La difesa principale facesal dai piombatoi e da meri; pio dalle fertioje al trasse con piccole bombarde: le grosse intronavano le torri e le faceano cadere, onde si trovò necessario un piantato di terra, alzandolo tabra fin a piano della stratad di ronda.

Delle torri pentagone, cioè volgenti l'angolo alla campagna, e che sono il modello de bassioni moderni, essempjantichi si hanno, e più ne bassi tempi, ove mi contenterò di citar le due di Como nel 1192, colle faccie di 8 metri, ottossismi gli angoli della spaila e de financhegiato, poiche li primo è di circa violossismi gli angoli della spaila e de financhegiato, poiche li primo è di circa violosi il secondo di 1372. Pesterbori a-quade ce u' ha di molte. Appena commissaciavano la difessa.

Il passione nacque dal bisogno di scoppire i noveci del nemico, e da un uso Pousedella difesa d'alizza, per cui le balterie si piantavano quasi sempre perpendicolarmente alla fronte di fortificazione; talché di molto se ne scennava l'effetto prosentando a desse una faccia abiliput. In de piàntatichi sempi è il harbaccane di Nota,
della metà del secolo xv, monito d'una serie di puntoni; e Leonardo da Vinci
propose di surrogar alle terre i alle cortine un sistema di puntoni collegati senza
cortina. Quali si faceano dapprima, non erano che rivellimi tiraspolari, applicati
alla cortina; fanoglo fianchegioti en ottuso, e faceana cosi grandi, che quel di
Sarzana ha di 30 metri le facec; onde i ditensori scoprivano i rovecci del nomito: ma potchè l'angolo ottuso gioneca che la cortina, battuta o assalita, non
fosse fiancheggiata, vi si provide con un torrione tondo, il cui centro collocavasi
in circa sull'apice del puntone. Le varietà di queste costituirono il batuardo; e
ne nacque pure l'iden dei forti a stella, che a mezto il secolo xvi furono adattati alle città e a i campl.

Quanto alle opere staccate, le bastie faceansi in prima di legni e terra, poi si Opere cinsero di fossi e redefossi con acqua e senza, e si guernirono di torri e bertesche, siascot

Lescondo Cotogle

218 GUERRA-

cioè guardiole di legno. Preparavasi del materiale per portario poi dove occorresse, e massime a munire gli approcci de' campi fortilicati, cinger le città assediate, congiungendoli fra loro con catene; ma poi si conobbe lo svantaggio di questa dispersione di forze.

Poco pe diferivano il battione e il battipile. Battirpelo chiamvansi je gradi tori ambulatorie, poi le difensive di legos abalibi nelle mara, ed anche le sigacate che a molo di piccole bastie si facevano per sopravegliare le operationi del mento. La biecces estrovia di voletta in campagia, come la berteca in città o negli accampamenti; torretta di legno, e talvotta puramente un legocio, appoggiato un allero, a guissi delle gaggie dele antenne. Tutte queste opere cascarono in dissuo nel Cioquocento, mentre le regolari e permanenti si perfesionarono : tra queste la più faratteristica e il balurudo.

Senza cercar quelli che il baluardo confusero coi torrioni, varie opinioni Beloscio corsero sull'antichità de' baluardi. Li riferiscono alcuni a Giovanni Ziska, il famoso capo dei Taboristi bocmi, sul 1420, fidandosi alla descrizione di Enca-Silvio Piccolomini. Ma chi ben guardi, non erano se non bastie vuote, di grande effetto per la postura e più pel valore con cui furono difese; onde i Boemi venner chiamati altrove ad opere di fortificare. Altri vorrebbero che fin dal 1461 si cominciasse il bastion Verde a Torino, mentre il Promis (cui noi seguimmo in questo discorso) lo mostra posteriore al 1556. Altri ancora credono adoperato il primo baluardo da Achmet bascià a fortificare Otranto nel 1480; ma anch'essi a torto. Di troppo poi ritardano quest'invenzione coloro che ne fanno primo esempio il bastione delle Maddalene a Verona, fabbricato il 1527 da Michele Sanmicheli: prima di quello aveansi bastioni moderni a cantoni attorno a Firenze del 1526; ad Urbino dopo il 1521; a Bari prima del 1524, Nell'assedio di Rodi del 1522, già i baluardi eran formati alla moderna, per opera di Basilio della Scala vicentino, ingegnere di Massimiliano e Carlo V imperatori. Nel 1519 Carlo III di Savoja aggiunse baluardi siffatti al castello sul monte di Nizza ; nel 1518 Alberto Pio muniva così Carpi; ed altre città e fortezze furono allora costruite o riparate a quel modo, fra cui Padova, Treviso, Ferrara, Il primo loro iuventore rimane dunque incerto, ma sicuramente italiano; e probabilmente fu Francesco di Giorgio Martini da Siena. Certo nell'opera di questo si vedono e lo spalto e la strada coperta e la cunetta del fosso e le casematte isolate e i rivellini e le falsebrache e le caponiere e i diamanti e i puntoni e gli orecchioni, tutti insomma gli ultimi raffinamenti dell'arte antica: e inoltre il baluardo, schbene non ne desse spiegazione, sia per serbar il segreto, sia perchè non ne conoscesse l'importanza.

Baluardi chiamavansi dal tedesco bollwerck, equivalente a bastia, che tra i Francesi alterossi in boulevert poi boulevart; dai quali passò a noi con Carlo VIII: na noi l'applicammo specialmente ai bastioni pentagoni.

Con questi alle difere pionibanti si sostituriono le fiancanti; alle perpendiconi le muragile a scarpa i cogii parta della forteza car volutie peroletta da qualche altra; e l'artigileria, dando obliquo nei muri, non fa tanto colpo come percuotesca e ratio; che see per la batteria rovini la cancisia esteriore, il terrezo
al regge per so melasimo. Alfondate le mura nel fosso, si pote stricciare colle
la cortina in modo, che il nemico, volendols lastere, e contretto tagliere asso spatio
e la contrascarpa, com extremo perricoli.

Tali miglioramenti furon introdotti passo passo, e di molti è merito agli Italiani, quasi unici ingegneri militari per tutta Europa nel primo secolo. Altri sono dovotti a Maurizio di Nassau ed altri campioni della lunga guerra delle l'Endere. Musta l'arte delle fortificazioni in scienza servita dalla geometria a dalla meccanica, abboniarono scrittori in questa materia. Degli Italiani dirò nel paparagrio seguente i i Prancesi vantano Bar le Duc come il primo che ponesse sodi principi a questa scienza, perfezionata poi dal cavaliere de Ville, indi dal conte di Pasano.

L'arte degli assed] dovette mutaris al tutto, dopo che s'ebbero armii di si lontana projesione di si terrible urro; le alture si assicurarono soltanto nel casi che fossero dominate da altre; e poi restò sempre a temere le mine che finessero saltar in aria la meglio munita fortezza. Si cessò dumpue di confiliare nel valor personale: se bitatavano scarse gamriigioni quando le fortezza non cruno cinte che da cua muruglia cu no fosso, con torre opere lateral poco sporgatil, e sema opere esterne, le moderne occupano vantissimo tratto, con opere guit, e pera de presenta del resto, e moderne occupano vantissimo tratto, con opere più esporsi al fonce per lavarra ella trince, fre quest'ultimo commesso ai soldati, i quali poi avvano un tanto per ogni braccio di triucea, mentre ora son pegati a ragione di ora.

#### S. 51. - Degli ingegneri militari in Italia.

Il signor Carlo Promis, commentando l'opera di Francesco di Giorgio Martoi (1), cercò le mutazioni nella scienza delle fortificazioni fino all'interio sua restaurazione, valendosi anche di molti libri inciditi. Esordisco egil da una bioigrafia dei trattatisti; e mentre il Martini nella Bibbisco di fortificazioni di Gamieri non cominciano che dal Tartoglia nel 1546, egil move da Ecupto Go-Lonxa di Homa, de resosi apostinisco, nel 1269 studio teologia a Parigio el venne in berve uno de 'migliori, poi inmalzato all'arcivescovato di Bourges, mort in Avignone il 25 dicembre 1516. Pilippo l'Ardito di Prancia aversale deito a precettore del figliuo suo, a cui decica Egidio Il suo trattato De reposina e et e cipum, diviso in tre libri, e ciascuno in tre parti. Nella terza parte dei regiona, diviso in tre libri, e ciascuno in tre parti. Nella terza parte dei ricipum, diviso in struzione e disciplina delle truppe; la la porta del a celta di parta della sectia struzione e disciplina delle truppe; al capo 16 al 22 di celtalettura militare e balistica; nell'ultimo, della guerra navule. Opera copiata e di niun conto.

MANN SANUYO VENCIANO VISEGE (PERA PARTE di SUA VILA nella Romania conde poler scientemente condurera fine il lillus ospur la ricuperazione conservazione di Terrasanta, da lui presentato il 24 esttembre 1521 in Avignonea disvanni XXI, con quattro mappe. Vuol egli che l'escercito da abarroc conti soti quindicimila fauti e trecento cavalli, e la flotta sita tutta veneziana. Si estembe circa la forma e la struttura delle galesi inaltategiane e delle navi da trasporto, delle quali alcune siano ineamatata, vale a dire mantellettate e circa la struttura organi sorta d'arre del toppul riamenchi di offens, deverive inniutamente i manfonte delle carina sua, cossi cassa; avverendo che gran parte dell'ottimi ragioni stata d'arrigacti asta della carira sua, cossi cassa; avverendo che gran parte dell'ottimi ragioni stata chi arriccia della pierie e nel giusto suo rarret dell'ottimi ragioni stata chia siferitia della pierie e nel giusto suo prare

<sup>(1)</sup> Trattoto di orchitettura civile e mititare di Francesco di Giorgio Martini, architetto senese dei croolo VI, ora per lo prima colta pubblicato per cura del cavaliere Cesare Saluzzo, con diasertazioni e note per servire aldi soforia mititare sioliana. Torine 1811.

guaglio col contrappeso e le dimensioni della macchina, vale a dire il calibro di quegli stromenti. Nell'arte delle fortezze dà buon saggio, come comportavalo l'età sua (1).

Guino a Vista Nao, medico dell'imperatore Enrico VII e posto della regia Giovanna di Borgona, essendo in el 1553 ordinato un passaggio in iPerasanta, vi concorse coi consigli raccolti nel Thesarrar regis Francia capitalitosi. Tercinante de latte mara, ne non sanitalis corporis just e vitte ipsius prolangationis, ac etiana cuna custolia propter cenema. La prima delle due parti contene precuti medici ia seconda, il modo di difinedere città, villaggi e castelli dalle freccie dei Saracini; di far betresche mobili, pouti murali, seale e castelli inshattigalia, ponti portatili dei arrarasi in uiva, navi Togni sorta, carri inshattigaliat che si movano serc'azionati nel vento, altri mossi dal vento, le della della contra della contra contra calculario della contra di colta marchine di legno lungle 50, 100 e fin 200 braccia, di pianta triungolare, e munite di ractivere so suntoni.

BANDLOMKO DI SINONE CARUSA, DAIO IN Urbino nel Sun secolo, Jasció un Tractatus de re bellica spirituali per comparationem ad temporalem. Benchè il titolo indichi un trattato di ascetica, l'Opera è interamente militare, poiche il parallelo rolla guerra spirituale non ha luogo che pei primi tre capitoli, ed in modo così sinodare da non farne lamentare l'interruzione.

CRISTIN DA PLANO, nel Liere des faits d'armes et de chevalerie, versa interamente soils geurra dituiva est gius militare. Figiia di un misentalico, vissula in corte guerriera, ed all'uopo consultando des nobles checuliers experte en difes chores, tolse il Bore dei precetti da Frontino e da Vegeto; non però il copiò, anzi partà delle matazioni uocessarie agli usi nuovi di guerregiare ed alle artiglierie, e propone le migniori massime di difesse è d'olfesa che trovinsi effettutate nelle guerre di Francia, in que lemple. Per l'arte dell'ingegnere, le principali sono: le alacalite dai nanaganti, le piazze d'armi lunga le unua per pianiara imacchine e pezzi; 1 varj calibri delle artiglierie adattati al differente servizio nell'assessio di una piazza.

Delle opere del Brunelleschi di architettura militare non si conoscono i despeni solo qui serve ricordare quelli da lui fatti dei ponti, col titolo Fabbrica dei ponti antichi et modello del ponte Cesariano, cioè di quello gittato da Cesarie sul Reno.

Il libro Malansi Jacom cognomento Taccola, necnos et esponomento Armelit, senensi, et mendits, intensi, et, quos extrait anno 140; sur Paulas Santinus additu prefatione Burtholomeo Colleono dicussi, contiene ligure di harche incendiare, la luttini, pout le svalo da terra ce di nature, navi congegnate per porti, inggani per risalir le correnti, larrice non mote a pateix, menchino perti rere di lunitare pesi, idrauliche, incendiarie, pelichea, pererieri a cavallo armati di lance, cerbotane e schioppi, come allora usavano: delle mine moderne sagiunge la describione nella memorie.

Se PAOLO SANTINI non copiò di qui tutto quanto vedesi nel codice suo parigino, almeno troppo ne tolse onde l'opera sua non possa più esser detta originale. Nelle macchine varie architettoniche e militari non si dilunga gran fatto dai contemporanci; ma importano i disegni delle sue artiglieri«, quello della mina a

<sup>(</sup>f) Vedi il nostro Libro XIII, cap. 30.

polvere, i precetti per le palle infocate e per quelle cave e piene di polvere o siano granate.

Nel trattato di Loon Brittstra Alerrity. De re edificatorio, è da lamentare che l'amore dell'erudione e della perta latinità all'alegi fatto trascurar le pratiche militari del tempo soo, shoo a non mentovare tampoco l'uso della polvere e le sue consequente. Delle munitorio delle citta egil paría secondo Vitrovio, Vegezio ed altri greci e romani: de' tempi suode la pratica di rivestir le mura con terra e strame, oppure pomiele e tud, pillati fra pilstra i arcasti.

Lauro Bracim da Milano coprira nel 1450 posto elevalissimo allorchè lo Stora se ne fece signore: datosi alle letter, molti litti volto di greco in latino, de' quali Il trattalo da Nicolaum quintum postificem mazimum Lampi Biragi Stralgirios aderareas Turcas. Propose un esercito italiano di mile ducento cara la composito del cara del considerato del composito cava seggio ritamiri, ne sia legiona ce antique del cara del composito cava seggio ritamiri, ne sia legiona ce artinolo Biscontente del cara del composito cava del più tra sami basterolebro all'impresa. Incidentenente è uno tra i più antichi scritton d'artigiteria, parlando degli schioppi, adottati dal gianzieri od opo il 1455; ne fa colla ladestra un lungo paragone, e conclude coll'anteporre questa, poiche lo schioppo è utile manegiato da vicino e con condità, mentre in battagia, per la fertia, mai si caraca e peggio si toglie la mira; ne la gittata sua è maggiore di quella della balestra heu tesa, e l'umidità della bombarda, il sodato si a escoso inerne ai colori.

Non era Roberto Valturio uomo di guerra, ma l'opera da lui scritta ad istanza di Sigismondo Malatesta è prodigio d'erudizione. Avevano i letterati sopra l militari questo vantaggio, che versati nella storia greca e romana, dovevano teoricamente conoscere le leggi della disciplina e della strategia, assal meglio che quel capitani, pei quali la guerra era puro mestiere: onde durarono a disputare e dar precetti di guerra nelle Corti dei principi, sinchè l'educazione militare non si rese plù compiuta. In dodici libri tratta ampiamente dell'antica milizia, e della moderna per accessorio. Nel I da una lunza descrizione del castel Sigismondo di Rimini; ma di architettura militare non porge precetti, nè altri esempj. Nel libro X figurò e descrisse parecchie macchine inventate anticamente, e usate ancora a quei tempi. Importante è ove parla delle artiglierie, da lui credute d'uso ed invenzione antichissimi, e perciò le chiama coi nomì di balista e tormento, invece dei correnti : attribuisce al Malatesta i pezzi desinenti in vite che reggevansi orizzontali sulla vite sola, e che non avrebbero fede se non ne possedessimo certissimi monumenti; così pure le bombe (granate reali) di due emisferi, con lnescatura. Dà i disegni del cannone compagno e dei cavalletti e carretti d'artiglieria coi mantelletti loro, della torre e della macchina tormentaria, che è un organo di otto canne radianti. Seguono figure di trabucchi, briccole, muscoli, mantelletti e simili ingegni. Il libro XI tratta della guerra navale e dell'arte del gettar i ponti, ed ha le figure similissime a quelle de'codici quattrocentisti. Da Vegezio sino al xvi secolo la guerra su mari e fiuml fu sempre relegata al finc dei trattati,

 222 GUERRA.

in pianta trovasi appunto sulla prolungazione della capitale. Nel libro XIII espone due castelli chi decti la fore di un fiume, difesa pur anche da un ponte fortificato in gallerie coperte e feritoje; e parla del ponte di corde gettato sul Tevere da Francesco Sforza.

Fancasco de Giosolo Martani (1470-1506) da Siena, studio assali e antichità, servi la patria in opere di genio civile e militare; fa chiesto da varj priucipi e repubbliche, e singolarmente da Gian Galezzo Visconti per averne parrera intorno alla cupola del Duomo e alla certosa di Paria. Motte forditazioni condusse, e degli studi suoi espose il frutto in diversi havori, il principale dei quali e il Trattato d'articittera civile e militare, che per cura di Ceare Saluzzo fit edito a Torino il 1810, e ad occasione del quale il Promis stese le motirie degli architetti, che noi veniamo compendiando.

ORSO DEGLI ORSINI duca d'Ascoli (1477) nell'inedito Trattato del governo e exercitio della militia aggirasi specialmente sopra la composizione, l'amninistrazione e il materiale di un esercito di dodicimila cavalli e seimila fanti. Il materialo che vi aggiunge, oltre cinquecento guastatori, consiste in cinquanta grossi carri tirati da cento paja di bovi e cento uomini di servizio, cento carrette portauti cento cerbottane grosse ed altrettante mezzane: ciò costerebbe ducati diecinula all'anno. Le opere minute e le munizioni per guastatori ed artiglieri, seimila ducati all'anno. Spesa annua totale per l'esercito, ducati quattrocento settantamila. Descrive le cerbottanotte, che appoggiavansi sopra un forcella: vuole che le carrette portanti le cerbottane siano sul dinanzi coperte di un mantelletto a modo di palvese, e tutte incuojate con feritoje, onde coprano non solo i due cerbottanieri ma anche sei altri schioppettieri o balestrieri; usanza che forse tolse dagli Ungheresi. Quindi espone la struttura di due grosse bombarde traenti duccento e trecento libbre di palla, poichè due soli grossi pezzi egli attribuisce al suo esercito, osservando che un numero maggiore darebbe impaccio per la necessaria coda di carri e di attrezzi.

ANTONIO CORNAZZANO SCRISSE DE la integritia de la militare arte, e dedicolo da Ercole duca di Ferram, cio è posteriormene a la 1471: rimane incidio nella biblioteca Estense, e serigli di tena pel suo pocum De re militari, pross versicana. È diviso in nove bibri, rattanti quasu internacett di disciplina e stratagemni. L'VIII continea precetti circa il munire, difendere ed assaltare le città e fortezze; mai l'più delle volte al precetti supplice con una folla d'esempi dalle antiche e moderne storie. Dica al capo 17, che una volta faccana le cittu in triangolo quadro, ma quindi per maggior saldeza funor fatte trepolari e con torri ai cantoni e grandi fossi, perché etità bene affustata ha doppie surre: se con acqua, meglio, perché impedir la cava: alla porta sia la sarcainessa ed un pionalacjo da bultar acqua contro chi i a affocasse: al merdi siano le ventiere com molti assai in serbo; sala de forteze monitissemi di provigioni per ori l'acqua ai fossi si adoprino trombe e mantici, pratica figurata in tutti i trattati di quel tempo. Sa soco in la d'Verezio.

Francisco Patricio nicque in Siena entrante il xv secolo. Il suo De finititutione rejpublice, scritto dopo il 1470, e diviso in nove libri: nel VII tratta dei materiali di costruzione, e nell'VIII dell'architettura militare in ispecie: vuole le mura alte da 40 a 50 cubiti (circa 15 metri); le turri quodrate, rotonde od ottigeno, sieno meritate colle ventiere, pelle cita di pianura i fossi sieno larghi assai e profondi, ed un pomerio tra questi e il muro. Tutto desume servilmente dalle sturie e dai precessitai antichi.

LEONARDO DA VINCI lasció un' infinità di disegni e manoscritti, la maggior parte de' quali corrispondendo esattamento a quanto egli si offri di fare nella sua proposta a Lodovico il Moro, se ne arguisce che gli abbia inventati e figurati in gran numero circa l'anno 1485. Li divideremo in classi giusta gli articoli della citata proposta:

- 1. Ho wodo di fare ponti leggieri et acti ad porture facilissimemente et um quelli seguire et aleuna vedia paggier la insinici; et altri secrir et insoffanibili da fuco et battaglia, facili et enumoti da levere et ponere; et modi de ardree et disfare quelli de l'inimiei. Queste parole ripeta accanto ad un disegno rappresentante un ponte nel'atto che vien getata, in due modi different, e con stud del conglungere i capi delle travi in sei varj modi segue un ponte getato su sei barche.
- II. So în la obridione de una terra toplier ria l'acqua de fonti, el for timit juntiquit la seale et altri instruncti perinenti a di deta expeditione. Il pontegato è una specie di sambuca, ma invece di venir abbassato da un'elepoii, si trova nel disegno poggatio ni bilico sulla limea superiore di un gatto. Leonardo diederfi questo nome perché coperto a mantelletto come i gatti: secatandoi dalle iman ed abbassandoio, si viene a porre parallelo alla fronte del gatto facendogii un secondo rivestimento. Seguono pouti espugnatori su ruote e muniti di mantelletti, sevia a produnça ed imattalgalica, attre di corda in varire guise, o di una staggia sola e dentata; un mecvanismo assai integnoso, che spinto da masta imperanta, esse dal muro ad atterrare le seale orgia sassiliori; un altro per aprire e chiudere ad un tratto le venitere, aitri di quattro langhe aste semplici d uneriante, che mosse in gire orizonales, spezzano ia straia di ronda.

III. Item se per altezas de argine o per foriezas de loco et di sito non si potesse in do sòutième de une terro suscre Cafficio delle bomberda, ho modo di ruinare opni recer o altra forteza se già non fusus fondata sul nozo. Solto queste parole velò il nuovo sistema delle mine. Ecceccione fondatavis nella inesperienza, nella cattiva qualità della polvere, e nella piecola carica che davasi alle mine.

- IV. Ho ancora modi de bomberde commodissime et facili ad portare: et cum quelle butter a mostui di tempesta: et cum il funo di quelle cata pramati di tempesta: et cum il funo di quelle cata promet speciale sinistice con grave suo danno et confusione. Sono due mortai scaplicatifipiccio pais, edadi cauminati e palle artificiate un antro disegno rappresenta una pioggia di fooco useente da locche d'artigliciria nascoste nei suolo, e che lanciand minuti projetti dire le marea, impediscono ai difessori al difesa della breccia e il farri la ritirata; fors'anche queis fiamma e quel fumo conterrebbero matrie venethe, artificia sovenetic consigliato.
- V. Hem ho modi per cave et vie strette e distorte facte senz alcuno strepito per venire ad un certo.... (sic) ..... ehe bisognasse passere sotto fossi o alcuno fume. Questi artifizj non possono differire da quelli per cavar la mina sotto un punto dato.
- VI. Iem fatio carri coperti sicuri ed inoffensibili; e quali entrando intra finimici cum sue artiglierie, son è si grande molituluis di gente darme che non roupersitose et dietro a questi potrerano sequire fonterie assai infarei senza alchino impedianento. Questi carri coperti con artiglierie nono gli organi incamattati, de quali trovasi mensione sin old 1586. La maggior parte degii ora nogalo su carri disegnati constano di canne messe lu un solo piano, ora parallele ed ora radianti: il più ingegnoso, dall'autore detto piniqueda a organt, è composito di un cilindro, a quagi mi otto piani tangenti la sua superficie quidistantemente sianoa applicate altrettante serie di canne da fuoco, che presentano le loro bocche in giro, voglendosi il illindro all suo asse.
  - VII. Item occorrendo di bisogno farò bombarde, mortai et passavolanti di

224 GUERRA.

bellissime e utili forme, fora del cumune uso. Sotto il nome di passavolanti comprende tutte le artiglierie di canna lunga, dette poscia colubrinate: fra queste egli dà i disegni con qualche spiegazione del falcone e del falconetto: vuole che tutti abbiano esternamente la tromba ad otto faccie: divide la colubrina in meszana o minore anova ed in mezzana recchia, delle quali la prima è lunga palle trentatre e tre quarti, la seconda palle quaranta e quattro quinti: la colubrina più che mezzana nuova è di palle ventisette e mezzo. Assai si esteude a disputare filosoficamente sull'accensione della polvere, sulla espansione che ne segue, e sulla rinculata dei pezzi causata in parte dalla resistenza dell'aria: aggiunge precetti per modellare i pezzi e fonderli. Un'altra parte dei disegni e del testo si riferisce alle hombarde, ed è forse la più antica: se non inventò, certamente migliorò il metodo di caricare i pezzi, usato poscia in mare e specialmente dai Veneziani. svitando solamente la culatta, ridotta arl un disco assai sottile, mentrechè a que tempi si svitava intiera la coda che era molto lunga: propone una bombarda larga 3 braccia (m. 1, 749, non so se nel diametro interno od esterno, e lunga 40 (m. 23, 320), la qual cosa giova, se non ad altro, a render credibile l'esistenza di quella de Gantesi nel 1582 che era lunga 50 piedi, e quiudi tenuta da molti come favolosa. A questa sua enorme bombarda, come anche ad un'altra, disegna Leonardo una camera a pera ed il focone quasi perpeudicolare al centro della carica.

VIII. Dove mancassi le operazioni delle bombarde, componerò briccole, manohani, trabucchi et altri instrumenti di mirabile efficacia et fora dell'usato: et in somma secondo la varietà de casi componerò varie et infinite case da offendere. A questo genere di macchine appartiene un mangano con lunga pertica e col fulcro assai presso alla carica: egli lo chiama fulmingria, e gli fa scagliar dalla flonda una palla. Ad altre armi da lanciare a mano egli dà nome di caccianemico, lancampo, carciafrusto, fronzastra: espone quindi varj modi per fare e fabbricare le balestre a panca ed a staffa, e una maniera di mangano che ei chiama sbaratrona cismotica, baratrona morona. Farai che la rota dove si voluie il contraveso, abbi il cientro suo fuori del suo loco; e quando il contrapeso ha quasi finito il suo corso, la corda che posa sopra la rota sia più lontana dal cientro ece. Chiama pure catapulta sbaratrona un mangano la cui pertica è innestata dentro una ruota nella quale si affuna il contrappeso; e cimitrillo ovvero fronzastra alcune grosse fionde in azione orizzontale. Seguono altre ingegnose macchine da lanciare, alle quali nocerebbe però la troppa mole e la difficoltà del caricarle.

IX. El quando accadesse essere in more, ho modi de molti instrumenti actismit da Girdner es definience; et anult; de fornano resistentia al trarre de omni grassistita bomberda; et polerei o fussi. Altrove sono indicate barche portatili artificire, cle si fermavano per assestare il tiris queste aegiungansi altre, dalle quali lanciansi, a modo di cataputte, scariche di sassi contenuti dentro cassoni piatti.

Bi tutte le sue proposizioni offre sperimento. Negli acritit e disegni sou trosui Il flore della militare architetture d'allora, eccetto il puntone e il baluardo: dà una pianta di ròcca quadrata (però sensa torrioni angolari) con quattro rivelini triangolari, per orgunno di essi due altri minori e colla gola parallela alle loro faccire lungo una cortina finareata di terrioni disegna sleme difese triangorari, ic quali però non sono rivellari, ma sempliri parapretti per ungodire il ravvipare diffest i ruot rivellini semicircolari. Alcune figure rappresentano cascanate saccale di pianta poligona, altre geno di exponiere copere. Nelle piante dicittà e fortezze adottò il recipto stellato con brevi cortine che s'incontrano quasi ad angolo retto: nelle torri vide che, stante la scarpa, riuscivano inutili i piombatol, Il tolse e tondeggiò i merli verso l'uscita onde impedire od almeno difficoltare l'imboccamento delle cannoniere, e dilatarne il settore: pensò a staccare i torrioni ner breve spazio dagli angoli del recinto; fece, oltre lo spalto, due ed anche tre muri grossi assai e quindi capaci di magazzini e di abitazioni e col piovente sulla linea prolungata dello spalto: impostò torri circolari sopra searpa quadrilatera, onde evitare in alto dove batte l'artiglieria la debolezza degli angoli, e conservarli nel fosso per la difesà di flanco; pel rivestimento dei terrapieni disegnò speroni di sezione trapezia, e dentati nel profilo: le sue mura sono controminate, e col parapetto in lungo piano inclinato, oppure svoltato in sezione elreolare, ed in esso sono ricavate le cannoniere. Conobbe e figurò cavalieri di varla altezza nel primo e secondo recinto, fossi doppi con acqua e senza, oltre minori avvertenze. Quanto v'è di meglio nel Durer, tutto trovasi ed in assai migllor modo nel Codice atlantico del Vinci: ma per render ragione d'ogni cosa bisognerebbero disegni, anzichė parole.

GIULIANO DA SANGALLO florentino, da giovine datosi all'architettura, alle cose militari e specialmente al bombardiere, fu valoroso soldato e difese pel 1452 contro i Napolitani la Castellina del Chianti. Sotto Sisto IV edificò la rocca d'Ostia assai ben conservata, descritta, stampata niù volte ed incisa in medaglia : cominciò la fortificazione di Poggio Imperiale, lavoro diuturno e condotto poscia da' suoi consanguinei: nel 1500 diresse le opere militari di Borgo San Sepolero: due anni dopo fu ingegnere della rocca d'Arezzo: circa il 1505 Giulio II impiegollo a risarcire le vecchie mura di Roma e farne delle nuove. Nel 1509, avendo i Florentini decretato una fortezza in Pisa, ne diedero l'incarico a Giuliano, il quale ne fece il piano giusta la nuova architettura militare; e soccorso dal fratello Antonio e dai consigli del Machiavelli, la condusse in quattr'anni, durante i quali fece anche gli opportuni ristauri alla fortezza di Livorno. Morì in Roma nel 1517 ottagenario. Oltre le molte lettere e relazioni scritte dal Sangallo eirca la fortezza di Pisa, ci rimane un suo Taccuino, o collezione di noche piante di fortezze, nelle quali vedesi quanto gli vada debitrice la moderna architettura militare.

Machiavelli non solo è scrittore di fortificazione moderna, ma anzi il primo ad averne scritto.

GIAMBATTETA DELLA VALER, da Venarfo nel regno di Napoli, trovocal agli sipendi di Giova della Rovere pretetto di Roma, a en lerguo di Napoli capitano o colonnello per Fernando il Cattolico re d'Aragona. Scrisse il Vallo, libre continente appartennette ad capitani, per retenere e fortificare una citali con bationi, ecc. opera rozza e gonfia, e apesso impossibile ad hieradere. Il sapere tito è a la subsesso crasscar recedendo accessibile a più lapromati soldai, fece che di nessun libro militare di que tempi comparissere tante cilzioni quante di questo, che son dicei almeno in sodi trentaguature anni.

Vaxoceco Brancecce meque la Siena verso il 1470. Il suo tratato della Profeccina è il primo che abbia, con ragioni dedotte dalla pratica, atternata l'alchimia e foudata la parte tecnica della seiona metaliorgica: deve però esserconsiderato specialmente come scrittore d'artiglicari, ch'egli conoscera in tutta l'estensione d'allora, quando il buon maestro bombreliere dovera ad un tempo seser capace di fondere i suoi pezz, cessilaria, adoprarile, costa pure le pratiche degli artifulieri. Questo cose egli tratta con somma chiarcesa, per la quale, come pure per la lingue a per buonel e unuerosi motoli, supera d'assai contemporanei. 226 GUERBA.

Discorro anche della calce e dei mattoni, ed ha un capitolo apposito sulle mine. Fu dei primi a trapanare i pezzi che prima gettavansi coll'anima: conobbe e descrisse le grauate e varie sorta di palle incendiarie: alle quali cose agglunge il ragguaglio d'ogni particulare de' carri e letti dei pezzi.

FRANCESCO MARIA DELLA ROVERE, prefetto di Roma, nacque in Sinigaglia nel 1490. I suoi Discorsi militari sono una raccolta di risposte a quistioni in fatto di guerra. Nella materia delle fortificazioni vuole il fosso largo da 18 in 20 passi (m. 52, 96), o profondissimo, senz'actua o con contrascarna di terra: lo spalto dolcemente inclinato e cinque picdi più basso della cortina: sopra questa stiano i cavalieri o piatteforme, in altezza di 16 o 20 piedi: abbiano i baluardi circa 60 passi (m. 104, 10) in gola, e le cannoniere solo no flanchi. Dà quindi molti precetti circa l'oppugnazione delle fortezze, e specialmente Il piano d'una trincea, difesa nelle svoltate da gabbionate in forma di casematte, contro le sortite degli assediati: parla del collocare le porte nelle città forti, e dell'uso e dei vantaggi de'cavalieri nelle fortezze: termina col trattare brevemente delle artiglierie e delle disposizioni delle flotte nelle battaglie navali.

TARTAGLIA dice di se stesso: Giamai discargeti artegliaria, archibuso, bombarda ne schioppo; tuttavia lasciossi addietro gll artiglicri de' tempi suoi. I quali, mori pratici, non dubltavan nemmeno che la professione loro si potesse ridurre a scienza; primo disputò circa i gradi d'Inclinazione de' pezzi, gli effetti de' projetti, le distanze de' tiri, ragguagliate alla inclinazione ed alla carlca, e specialmente distrusse la vecchia opinione che i projetti delle artiglierie descrivessero una retta, e quelli dei mortai i duo lati omologhi d'un triangolo isoscele; le quali cose, seguite dallo scioglimento di molte quistioni, soventi felice e quasi sempre ingeguoso pei tempi, bastano a dargli il primato di scienza fra gli anteriori, ed Il primato di epoca fra i posteriori. Queste cose egli esponeva dapprima pella Nuova scienza (Venezia 1537). Più compinta è l'opera dei Quesiti ed invenzioni diverse, nella quale, rifuso ed ampliato quanto prima aveva detto dell'artiglierla, prende occasione dalla pianta di Torino, mostratagli da Gabriele Tadino di Martinengo, a chiarire i difetti della fortificazione d'allora. Dichiarato che le sue cognizioni in architettura militare, sono meramente teoriche, non avendo esaminata mai fortezza alcuna, appone alle mura di Torino sei colpe; delle quali tre sono molto sagaci, cioè l'andar soggette ad esser battute perpendicolarmente: il poter olicudere poco o nulla le batterie nemiche: l'essere, a motivo della pianta, capaci di poca difesa. In una giunta spiegò la forma e le dimensioni delle traverse lungo la cortina con altrettanti paranetti di terra con cannoniere, a guisa di piccole piazze d'armi coperte: invenzione eccellente a tutelar il presidio contro i rimbalzi e i tiri di ficco dall'alto parallelamente alla cortina, più tardi applicata alle opere esteriori. Molti miglioramenti propose ancora circa la forma dei baluardi e dei cavalieri, e specialmente circa la elevazione di questi, qualora capitassero in un saliente, e sul modo di volgere ad impedimento e difesa le ruine di una breccia: discorre anche dello spalto e della strada coperta, in modo da far credere che le stimasse sue invenzioni: e veramente era il Tartaglia così estraneo alla pratica delle fortificazioni, e queste due parti essenziali delle fortezze erano allora così infrequenti, che alle parole sue ben si può credere che egli le abbia trovate nella sua mente, quantingue già praticate. Importante è pur anche il suo pensamento circa la fortificazione di una grande città, alla quale si voglia tener nnito un tratto di campagna attorno, e salvarla ad un tempo dai colpi delle artiglierie nemiche: ove vuole le opere si faccian tutte sul limite estremo, alla città bastando una semplice muraglia per una battaglia da mano.

ANTONIO DA SANGALLO II giovine, nalo in Firenze uscente il xv sceolo, nel-Fassedio della patria propose ai papa di condurre neile mura una mina per fsforzarne l'ingresso: intervcune come consigliere nel 1555 a disegnar la fortezza da basso di Firenze, e moltissime altre.

GIANATTISTA BELLUCCE da São Marion nel Tratisto della fortificacióne parta a lungo della ertiglienic circle, applicandos ella forteze, divide la reali e non reali: vade il parapetto tondo, il terrapieno largo metri 11, 66, il fosso in bocca da 55 a 56 metri: alle cortino preservive i controminia: propone cavalieri volgenti un semicircolo alia campagna, i fossi con letto inclinato di qua dei alia campata, is atrada coperta, i posta con letto inclinato di qua dei alia campata, is atrada coperta, il porta col marcho, ma mon fa parola di orecchioni. Nel poligoni estabula: il triangulu e il quadritatero poi secuelo alla parola controli della campata, in adventa della campata, in adventa della campata di proteccioni di transporta e il quadritatero poi secuelo alla parola della controli altrini. el sessi di versalo nella mentica.

Il vero e peculiare sistema di Galasso Algunsi consiste nell'applicar la cortina a tanaglia a qualunque poligono, e nelle conseguenze che ne derivano per la posizione del fianco e specialmento del fianco ritirato, e quindi ne' rivellini di forma prescritta dall'angolo della cortina rientrante: cose che già trovansi in

gran parte indicate dal Castriotto e dai Maggi.

Di Arrosso Melloss è un trattato di fortificazione, del quale neguore i suoi Cennonesi hanno fatto parole. Si mostra mero prulico, nè para essese gran fondamento di geometria: ami egli stabilisce, che far fortezze debba essere utilio de 'solodai soli. Adattò l'assolioni al poligeno stesitato prima del Maggi delle l'Alghisi I, innatando nell'angelo della tanagita un cavaliere, e preparando dietro I balandri una piaza di triista. Espone parecchie figuere regional rossionate dal triangolo all'ottagono: prescrive i contrafforti perpendicolari alla contana, ed anche inciliati a sopraspadaria loda le cordire courses, nella qual cosa el si scosta truppo dalle ragioni della selenza. Da honni precetti per le inatematre di travi en florado redittazioni di terra, e aggiunge i disegni del lastione che fece in Vienas: parta anche del far le mine, o di altri suoi ingegni del qual timisce le florre.

Fra gil scritti milliari di Giax Giacoso Leonario da Pesaro, prime per conorpinento se non per epoca debbon essere le manocritte Considerazioni sopra l'incitia città di Venezia, e ciune ella sia sicurissima da poter essere offera
da forze estere e per li bisoni oriula et bondi depli moniai che nescono in
quelta et: sono divis in quattro parti; di cui le due prime sul modo di rendere
principi circa l'arte militare e specialmente quella dell'inegenere, combinata co
principi circa l'arte militare e specialmente quella dell'inegenere, combinata
con entimento di onore cavallerenco che egli volvari sin ogni cosa fosse servato. Il
Libro sopra il pigifar una fortezza per furto, diviso in 44 capi, tratta di tutte
e regola dettata dalla prudenna si per sorprendere una fortezza, che per impedire non venga sorpresa. Della sun Purbificazione, cosia modo di fortificore, gil
lingeneral di quel tempo fecre indiret econori; pero no venene noi pubblicata.

Jacopo di Pier Antonio Fuell, detto il Castratorro, narque in tiraino nei primi anni dei var secolo; dotte peratico dell'arte sua, trassa buno partito da quanto avvano scritto od operato gl'ingegneri suoi antecessori, da lui citali. Per oviare all'acteiraz de l'aluntari, e quindi alla loro piazza o piecolo o distrite, propues di farti a faccia polipone, colle quali staggivansi quessi due inconvenienti aggiunneli le cortina a tanaglia e a denui, invenzioni piùtussi ingegnore che utili. Invenzione contengia dall'algibile propose noble a lascitali his faccia conventioni più di proposita di periodi della proposita di ascitali his faccia conventioni più di proposita di periodi per servizioni dei conventi. 228 GUERRA.

può votere nelle sue descrizioni e piante de campi della Mirandola e di Francia. Il trattato Della fortificazione delle e titila da di si estrito circa il 1506; e per opera del Magri, che colle sue aggiunte lo rese più che doppio, fu stampato a Venezia in feglio nel 1564; se rila una ristampa della estasca città nel 1563, ed una versione tedesca in Giessen 1520. Segue un suo Ragionamento supra le pretzez fano ad mo piate realis Prancia et in motti altri tiuopii, nel quale si dimatra il modo da farte incapamabili, et aucora da riparare alle batteria. Laccio nelle mani dei e di Prancia il diseggia per le fortizza di quel regno, che militari, ma pare che morte giel abbia impedito. Sue lettere militari e famigliari si conservano manocrittie in Urbia.

GILMATTISTA ZANGUI comincia il tratialo con brevi cenni soprale artiglicire, quioti paria della forma perfetta dei luoghi forti, consigliando i poligioni di maggiora numero di lati: per duplicare i fianchi e le cannoniere usa le cortine ritirate mell'angolo della tanaglia iu lungherza di un terzo della cortina intirate: vuole grandi dimensioni ne luntardi e specialmente ne' fianchi (piazze) alti e bassi per la riturata e per i difensori: trata de cavalieri e delle casematti ostolate. Egil è giusto asssi e perspirace in talune propositioni, ora vulgari, a que' tempi move monte delle fortezza, vida e dimostrò che contro l'offensi aggi giasticili non hauno altro vantaggio che del tempo avuto prima per fortificarsi e provedersi. Il suo libro fu silmato assai dai condemporanei.

Ora paleserò un insigne plagio. L'opera più audica in lingua francese circa in moderna architettar militare i nitulista La manieri e de furifier villez, cia-teuxe e finire autres lieuxe piet; mis exa praspois par le seripemen de Brend; France que de la Trellez comusarere en Erutilirez. Lione 1550, 4°, con privilegio der red i Francia dato il 14 novembre 1555. Or quasto libro non de cle la versione di posto della Zinducci dall'belizione del 1554; La Trelle nella sua dedica a la d'abrade del producci dell'architetta della consecue del 1554; La Trelle nella sua decica a la maneria producci dell'architetta della consecue del 1554; La Trelle nella sua decica a la maneria producci dell'architetta della consecue del piano della consecue del piano della consecue della piano, e che conoscessemi il vero autore o che modulisarsor per la praviori su pichi pramo, il portico sono solii porre a capo del loro scrittori di fortificazione Errard di Bart-le-Due, che seriese nel 1504; nella quel cosa per altro s'ingannano, police non manezao di qualcua altro nateriore.

In ambedue le architetture Pietro Cattaneu ha migliur nome come scrittore che come pratico. La fortificazione è compresa negli ultimi quattordici capi del libro I. Comincia a parlare delle qualità del terreno ove edificare la città; quindi di un quadrato bastionato e delle sue relative misure massime e minime; al lato interno del pentagono regolare hastionato assegna metri 186, 56, a quello dell'esagono m. 579, a quello dell'entagono m. 210, e vuole i baluardi ad orecchioni, ch'ezli chiama a cuore. Prescrive che l'angolo del fianco sia retto onde le cannoniere e le piazze riescano meglio; insegna strutture di fortificazioni estemporanee e di noca spesa; parla di nuovo delle città in monte, e propone forbici e fortezze a stella, ove il terreno impedisca di far meglio. Da quindi il piano di una città decagona congiunta ad una cittadella peutagona, e poi piani e descrizioni di città marittime furti e col molo bastionato, come pure la ripa interna, in modo assai ingegnoso, sicchè il porto sia una seconda fortezza, ma intieramente comandata dalla città. Nei capi XVI e XX discute della politica importanza delle cittadelle e fortezze, e quando giovino o no, ed a quali Stati convença il farle: in questo, molto ei tieue delle dottrine del Machiavelli, avvegnachè non lo mentovi. Fu lodata quest'opera come conteuente utili precetti, e tale da aprir la via a belle invenzioni; o veramente assai migliore e più ragionato dimostrasi il Cattaneo nella parte militare che non nella civile.

Meritamente furono e sono pregiati i comenti a Vitruvio che Daniele Barnano pubblicò nel 1556, e che assai giovarono ai susseguenti editori, soliti a biasimarlo ove falli, e rubarlo senza lode ove disse bene. Nel libro I dovendo trattare della fortificazione antica, consultossi con parecchi dotti uomini e specialmente col Leonardi, uno de' maggiori ingegneri del tempo suo, avvegnachè non pratico. In fine al libro I dà il Barbaro in grande scala la pianta di una fortezza esagona, non regolare ma a lati omologhi, ed avente per ogni angolo un baluardo di metri 86, 82 in faccia, c metri 54, 75 in fianco: l'angolo fiancheggiato e quello del fianco sono retti: le quattro cortine minori sono lunghe metri 191, le due maggiori metri 582; e questi sei baluardi presentano tutti una interna disposizione differente. Agglunge poscia, in scala assai maggiore, un baluardo di dimensioni ed angoli eguali ai sopradetti, e con distribuzione e collocazione comodissima di piazze basse e depositi pel servizio istantaneo; così pure allo piazze alte, dando alle semigole metri 25, 44, e metri 20, 85 alla larghezza del terrapieno. Ai profili mancanti suppliscono le misure scritte delle altezze delle due piazze: ma queste cose sono in gran parte del Leonardi. Merita pure considerazione quanto dice al capo VI, del dolersi che facevan molti, che palesandosi il modo e le misure del fortificare, egli si viene a giovare a molle genti fuori d'Italia, alle quali par loro che si debbia tenere le mani strette nello insegnare: fa egli a questo proposito osservazioni assai giuste circa il dovere di propagare le cognizioni scientillche; ma quelle parole intanto vieniù chiariscono essere stata allora l'architettura militare nelle mani e nell'ineceno dei soli Italiani.

Di Jacopo Lanteni abbiamo Due dialoghi del modo di disegnare le piante delle fortezze secondo Euclide, et del modo di comporre i modelli, el tôrre in disegno le piante delle città (Venezia 1557 e 1601). Il dialogo primo, trattato secondo Euclide come allora dicevasi, è il primo scritto, nel quale l'architettura militare venza intieramente considerata, non più come una pratica, ma come ramo delle scienze matematiche. Il secondo, oltre ciò che è significato nel titolo, inchiude i precetti della costruzione uniti alle misure delle singole parti, giusta il sistema dell'autore, ed una discussione sui vantaggi dei cavalieri uelle fortezze. Ha pure Due libri del modo di fare le fortificationi di terra intorno alle città et alle castella per fortificarle; et di fare così i forti in campagna per gli atloggiamenti degli eserciti, come anco per andar sotto ad una terra, et di fare i ripari nelle batterie (Venezia 1559). Il primo tratta con molta diligenza delle opere di terra; il secondo d'architettura militare e della economia generale della costruzione, con più raziocinio che invenzione: in qualche cosa, come nei barbacannoni, non si saprebbe se abbia prevenuto il Marchi, o siasi giovato delle sue incisioni che da molti unni andavano in giro.

o aissi givinto odete sue incissioni crie da motti unità nitatato in gret. Dei discorsi di guerra di Assavo Carvono, che in Intote sono di Giambattista Casalado, il quarto setta all'arte dell'integene, ed ha per titto Del mode che circe terre una officia che aspetta fastadio. Vi lota le fortesse trattif fosso monerale del control del con

man of Graph

250 GEERRA.

11 Marcin, nato in Bologna nel 1490, morto probabilmente negli Abruzzi poco oltre il 1574, lasciò i disegni suoi a stampa e alcuni a penna, ed almeno tre differenti testi del suo trattato. Il secondo per epoca, venuto alle mani di Gaspare Dall'Olio, servi all'edizione bresciana del 1599, riprodotta poscia magnificamente in Roma nel 1810 per opera di Luigi Marini e per munificenza del duca di Lodi. Ma un testo migliore, rifatto sul secondo e compiuto circa il 1571 dal Marchi stesso, conservasi nella Magliabechiana. Diversamente dal testo a stampa, la materia è in sette libri, e assai più ampiamente trattata, oltre molte cosc migliorate, e rettificati non pochi errori. Una raccolta di ottantacinque disegni, alcuni topografici, e la maggior parte di città e fortezze d'Italia, sta nella Magliabechiana. Parecchl suol disegni di fortificazione assai importanti furono stampati in calce alle Memorie scrittene dal Venturi. Il trattato delle fortificazioni di terra attribuitogli dal Fantuzzi, è ora noto esser opera del Bellucci.

Fin qui seguimmo il Promis, al quale l'Italia sarà debitrice d'avere scoperto e messo in luce molte sue glorie o fenote o trascurate. Noi ne estracimmo quel che bastasse a mostrare quanto l'architettura militare debba agl'Italiani. Tartaglia prevenne i tiri di rimbalzo, che si credono inventati un secolo e mezzo più tardi, mentr'esso abbastanza gli accenna col collocare la sua artiglieria fra elevate traverse di legno e di terra: Lanteri pel primo diede aspetto matematico alla scienza delle fortificazioni: Carlo Theti insegnò varj contrafforti, recinti doppi, controguardie continuate, bastioni dislaccati: il Marchi pol, superiore a tutti, inventò diverse guise di bastioni, cavalieri, rivellini, aloni, tanaglie semplici e doppie, e grande varietà di liuce magistrali, fossi, strade coperte ecc. ecc. Intorno a che vedasi il Maffei nella Verona illustrata p. 111. c. 5, dovo anche ingegnosamente riflette come i nomi delle fortificazioni nuove sieno dall'italiano trasportati in francese; e a tacere piattaforma e mina e rivellino e ingegnere, egli cita bastione, cittadella, baluardo, orecchione, merlone, parapello, pubbioni, casemalle, caserme, banchetta, cunetta, lunetta, contrascarpa, palizzata, spianata, cannone, bomba, artiglieria, ecc., e dimostra per esempi ancora sussistenti come la bastionatura moderna si usasse in Italia ben inpanzi al Vauban. Se non che egli si ferma alle fortificazioni del Sanmicheli, mentre noi mostrammo che p'erano di ben anteriori alle porte della sua città, da lul descritte per filo e per segno (1).

### S. 52. - Vauban.

Con ciò il Maffei porlava il suo colpo nella zuffa, che nel secolo passato ingegneri e letterati attaccarono interno ai meriti del Marchi, e tacciando di plagiario Vauban. Senza entrare in questa disputa, ove fu gittato a spalle il rispetto che devesi a due illustri siffatti, rifletteremo che in generale si esagera la gloria di Vanban nella scienza delle fortificazioni, parendo che tutto si debba a lui, come avviene dei grand'uomini, su cui il popolo, per una specie di sintesi poetica, raduna volentieri ciò che spetta ai precedenti ed anche ai successivi. Senza ripeter ciò che dicemmo degl'Italiani, Errard sotto Enrico IV, il cavaliere di Ville sotto Luigi XIII e XIV, e il conte di Pagan, aveano cià spinta ben innenzi l'arte di

<sup>(4)</sup> Su tal conte vagnai patre Exervenza Pru, princep nas lecinor sulla biferstera militare, one i philopoli sopra l'era interiora militare. Minos soli liniva i andici che nomon "none G. Villari, 1710. Sal tentado delle ferdingiani di Gillia vali li setano Mallo; III. 33.

Requescorri di no Gener difenzatario co: septembro di none della validati di disconscoli e Vaccani.

fortificare, e ne son prova le difficottà medesime incontrate da Vauhan ne' suoi assedj. Inoltre egli non scrisse verun trattato speciale sulla fortificazione, contentandosi di lasciar modelli, che studiati dai successori, permisero di perfezionare ancor più quest'arte così impórtante alla conservazione.

Sebbene però i nostri avessero già conociuto e insegnato tutti giì artiligi dill'aggingen militare, non vuole logliersi a Vaudan la gloria delle applicazioni sistematiche. All'assedio di Camlia i Turchi, dovembo avanuarsi eon lentezza e circospozione sovaro un terreno vivamento dispatato, avaron moltipicicale le trinece e le piazze d'arme, dal che Vauban dedusse un netodo generale per giungere sia a piede delle sozare. Le pericaiono all'assedio di Valenciennes (1077), dove appoggiando lo estremità delle suo paralleba a dae inondazioni, impelli agli associati le sortice. Davanta la Philippoboro (1688) gel fio le prine provo scientifiche del tiro a rimbator, divenuta il migliore per roviuar le piazze, e reso regionar all'assolio di Ath (1697).

Anche nella difesa, kenché meno, Yauhan portò alcuni miglioramenti, adalttandoil alle nuoce armic. Causer-vando in parte il sistema delle lineo di Pagua, diminui la lunghezza di quella difesa, ingrandi le mezzelune, perfezionò le strade coperte, chiuse con filte traverso le piazze rientanti, chio reso pià spaziose, immagino la tanagita, che dapprincipio ebbe la forma d'una picoola fronte bassionata. Più vi applicò quando visib tutta Europa minacciare il minacciono Liufic, Ai bassimi ordinari surrogò torri bassionate che conservassero fuocchi fin all'utimo periodo dell'assegio; erobbe acorva le mezzalene, il esti massicio servi di riparo ai flanchi e alle spalle del bassioni; immaginò i rotti di mezzelune, e dicide alla tanagità a forma che tattore conserva.

Ma la son abilità principale consistà nell'applicare i sistemi già consociuli; coccup giudizionemente il terroro; tobe alla vista delle alture victore l'interno delle opere; manob quando posì il proimigamento delle faccie a terminari in patul, donde fosse impossibile il riminalore, mise sempre in amonsia, le acque, il terroro, le firtificazioni. Egli foce lavorare attorno a treculo piazre vecche; me di nove, confidence cirquantate assecti, al trovò a configence cirquantate assecti, al trovò a configence cirquantate massetti.

· I suoi principj d'attaeco (dice Zambelli) furono i seguenti: dare alle linee di trinciera quella obliquità che la stessa direzione del cannone della piazza insegna all'assediante, e tale spalleggiamento farvi, che procedendo gli assalitori sempre circospetti, sempre ricoperti dalle gabbionate, il fuoco della fortezza non possa colpire ehe per caso un piccol numero di lavoratori, e vada per lo più a disperdersi nelle fascinate, nè sian queste si facilmente rotte e sdruscite; non sacrificare. eom'erași fatto fino altora, una gran parte dell'esercito eou assalți impruvisi, ovitarli anzi quanto è possibile, circondando invece e inviluppando con le proprie linee tutte le difese delle piazze; non lasciare sui terrapicui un sol punto ove possano trovarsi i difensori, e conservare un pezzo d'artiglieria; e con un prucedere misurato e lento in apparenza diminuire il pericolo degli assedianti, abbreviare assai la durata degli assedi, rendere infallibile il buon successo delle operazioni.... Pertanto la guerra d'assedio canziossi al tutto; il corpo degli ingegneri ne salse in si gran fama, ehe quinci prese regola ed esempio ogni altro corpo siffatto. Per necessaria conseguenza le fortificazioni, deposte le viete forme. diventarono affatto moderne: così nella capitale del Piemonte poco innanzi il suo celebre assedio l'ingegnere Bertola surrogò nuovi propugnacoli agli antichi costrutti dal Paciotto, i quali resero la città munitissima di fuora eon opere bassissimo, acciò la moschetteria e l'artiglieria potessero bene strisciar la campagna

252 GUERRA.

e i difensori non venissero facilmente officia dai tiri del nemio, se voltese accotarsi alla piazza cosi, correado gli anni 1715, lo Schulenburg, generale de' Veneziani in Levante, conoscendo che, se le fortificazioni antiche erano sufficienti ad ostare ad una opupuazione condotta a modo antico, non Jerano parimente quando si trattasse di resistere a tutti i mezzi dall'arte moderna inventati per espugnare le piazze, pose ogni cura per inmoderante: così, vera inni appresso, in luogo del ridotto di Catinat, oramai poro valida forteza, Carlo Emannele di Sardegna pianto que balascoto del Piemonte, ch'obbe nome la Brunetta, perpetuo conore del predodato Bertola, e antemurale dell'Italia fino ai tempi di Napoleone -.

Meno che nelle invenzioni particolari, il merito di Vaulun consiste nella sagacità con cui seppe allarar l'arte della fortilizzazione cola starategia. Pel primo (scrive Carnot) vide le cose in grande, cercò i rapporti delle piazze da guerra fra fronç e della fortificazione coll'altra parti dell'arte intillare, e canhe coll'amministrazione politica: code lo impicciolisve chi non vede no l'avori suol che orecchioni, fianchi rottondati, torri basticosta o .

Censurarono sovente la sua inclinazione a multiplicar le pisizze forti, stabilimendi spesso di grave limpaccio per le molte trappe che rendono immobili; ma non farca che obbedire a Luigi XIV, il quale avrebbe voluto coprime tutta la frontiera. Ciò che monta è di sappere sa Vauban non pose le fortilicazioni nel miglior rapporto colla strategia del suo tempo; e su ciò non pare diabbio, come su quel principi generali dia cui parte e essere le fortilizzationi espre i utilima non ottenegnon questo secopo, sono saperfluse; che divengono permecione allo Stato colla loro mollulorità, è sua fino a produrre l'effetto contrario .

Ben questa lode gli conviene, che la conservazione degli tomini e dei loro abbilimenti fiu uno degli intenti suo piencipati, sia in e piani generali, sia in quanto mai divisio per l'attecco o la difesa delle piazze, avaro sempre del sangue de soldati. Ani diceva) non bissoma fare a scoperto ni per forza ciò che può « ottenersi per industria. La precipitazione non accelera la presa delle piazze, sovente la raitarda, e sempre insoguiusa la scenze.

Cost contro il feroce costume de' suol tempi aven introdotto di rispettare al più possibile giù dilligi civili e chi "valbtava. Con tale sprito fiu compripi to il suo Trattato dell'attocco e delle difese delle pinzae, opera che rispiloga in gran parle le sue creazioni. "Nato per secretar un'arte distruggière (disse Carnot) is sua più sollecita cura, il più ardente suo voto fu la conservazione degli un-mini. Tutte le sou flem, è massime sue crana si peo dieri impregnate da questo spirito di houte d'unantich de formara il suo caraltere; non cresava di raccomandar la moderazione; non potea sopporture si distrugenescre gi effizig e si comandar la moderazione; non potea sopporture si distrugenescre gi effizig e si d'arme da lui diente, perchè constituienco più chi altro a risparmitar le nupe, son international la tria del menico; studiavasi di eccarae, corriesso dierca, le rete seno inannyimente: code fu adorato dai soldati, e obbedito sempre con quell'entusiasmo che ispirano la condidenza e il bono successo ».

Prima d'entrare nel periodo nuovo della storia militare, gettiamo uno sguardo indietro per confrontare gli ordini antichi co' moderni. Dicendo antichi, intendo Greci o Romani, giacchè ben dice il Machiavelli non esservi scienza guerresca dove non sia un sistema di spiegare le proprie forze a proposito e con misura, perchè « dov'è la virtù ordinata, usa il furor suo coi modi e co' tempi, nè difficoltà veruna la invilisce, nè le fa mancar l'animo e il furore, nutriti dalla speranza del vincere, la quale mai non manca infino a tanto che gli ordini stanno saldi ». Ora de' popoli civili, come Egizj, Ebrei, Etruschi, sì poco sappiamo, da non poterci formare concetto positivo della militar loro condizione. I Persiani traevano seco una gente innumera, ma non ci è detto come la mantenessero é regolassero; anzi pare non fosse tra loro nè uniformità di vesti e d'armi, nè scelta d'uomini, nè concordia d'ordini, solo formando enormi masse, che operavano col peso non coll'intelligenza, e mancanti di quelle regole certe, medianti le quali soltanto può la guerra elevarsi al grado di scienza. Quanto agli Sciti, ai Galli, ai Germani ed altri Barbari che si versarono a volta a volta sovra i paesi civill, era in essi il furore non l'ordine, per dirlo ancora colle parole del Machiavelli; e se la condizione loro sociale li preparava meglio alle battaglie, non però si guidavano a regole positive.

Quest'enorme distanza nei gradi di civiltà fra i popoli belligeranti costituisce una delle più segnalate differenze fra la guerra degli antichi e de' moderni. Perocchè tra noi le vicende del medio evo, poi le comunicazioni per via delle strade e de' libri, portarono che una gente all'altra s'assomigli, e le armi dell'una sieno presso a poco quelle dell'altra. Per la quale conformità soltanto si rese possibile di ridurre la guerra a norme scientifiche, e tale che le scoperte d'un

popolo e i suoi miglioramenti a breve andare s'accomunino a tutti.

Gli eserciti antichi erano men numerosi de' nostri. Sparta non ne faceva di più di quattro o cinque mila uomini; Atene non oltrepassava i tredici mila di grave armadura: nel gran pericolo dell'invasione Medica mostrarono qualche sforzo maggiore, ma la vittoria più segnalata degli Ateniesi fu riportata con dieci mila combattenti a Maratona. Non pare che a Platea passassero i trentotto mila combattenti di fanteria stabile. Con seimila Epaminonda assicurò la libertà della sua patria. Che era mai l'esercito di Alessandro a petto a quello con cui Napoleone invase la Russia? trentottomila uomini gli dieder la vittoria al Granico.

Ne' migliori tempi Roma non accampava che piccoli eserciti di ventimila uomini; nelle maggiori urgenze congiungevansi quei de' due consoli, formandone quarantamila; e stranissimo contasi il caso di quando, per liberarsi da Annibale, l'affrontarono a Canne con ottantamila. Anzi gli storici romani si compiacciono sempre di mostrare quanto fossero inferiori di numero ai nemici che vincevano. L'accettar la battaglia in tali circostanze oggi sarebbe imprudenza imperdonabile; mentre la disciplina e il valore davano allora una prevalenza decisiva.

Gli eserciti poi erano più limitati nei bisogni, atteso la scelta degli uomini e l'educazione che riceveano. Si può dire che dalla cuna l'uomo ventsse allevato per le armi; ed essendo questo privilegio dei liberi, i soldati erano hen altra cosa che quella moltitudine, cernita a caso, a prezzo o a forza, e per lo più fra l'infima classe, della quale son composti i moderni eserciti. La disciplina e la forza morale pertanto degli eserciti antichi ci fa tal meraviglia, che par quasi indicare una specie d'uomini più perfetti; atteso che non era fondata soltanto

254 GUEDRA.

sovra metodi meconici, ma risultava dall'indiguna e volonta umana; occupitava in contentavasi il nobilato di obbelicima contentavasi il nobilato di obbelicima contentava il nobilato contentava il necessita il necessita il necessita il necessita il necessita il necessita il neces

Dispouevansi gli eserciti in ordine profondo, e moveansi con nuagiore calità, attes o lo sarao materiale di cui avano hisono, non adoperando armi che, come le nostre, richielossero un continuo e abboudante consumo di municioni da guerra. Il generale si trovava più libero ul diriger masse disposte più mobilmente e sopra spazio limitato; mentre oggi l'ordine profoudo e impedito dalla stragic che vi farebbero le armi da fucco; onde spiegandosi supra vastissima fronte, so ne diminuice la mobilità, e cresce la difficultà del commodo per posta maggiere o per la necessità di avere due ordini, uno per l'attacos, uno potroble facilmente mutare gli ordini; ed è custretto fidar gran parte dell'oscusiono a's soil horoconemii.

La natura della guerra antica riduceva di poca importanza le cognizioni toopografiche e goorgafiche, ei no susseguenza il l'avroc di tavolino e i corpi dotti. A un generalo antico eran dusque secondarie quelle econizioni dei luoghi, che ple moderno sono di primo nilicro. Operando con un'ordinanza forte per sè, l'antico aveva ogni cosa sotto gli cochi, e bastava fosse luon tattico; mentre il moderno deve dirigire il sue truppe sovra tercrei che non vode.

Negli eserciti antichi (dice Napoleone) il generale in capo, a 80 o 100 tese dal nemico, non correna verun periode, eppure en collocato convenientemente per ben dirigere i movimenti dell'esercito. Nei moderni il generale, posto a 4 o 500 tese, trovasi aposto al 1 neoco delle hatterio memicise; pepur tanto lontano, che molti movimenti del nemice gli sfugnoso: non v'è aziono eve non sia obbi-imagio d'accessaria alla portata delle armi picoche. Le armi moderne han tunto più effetto, quanto sono convenevolmente collocate; una batteria di cannoni cle funii il nemico per traverso, può decidere d'una vittoria. I campi moderni son più estesi, onde la necessità di studiare un terreno più grande. Molto più genio militare e sperienza vuolsi a dirigere un esercito moderno che non un antico (1).

Alla cavalleria e alle maechine non restava in antico che una parte secondaria, e alla battagia di Maratona gil Ateniesi non usarono nel cavalline sisquitar). La cavalleria antica, sonza staffe nè arcioni, non poteva esser così solida come la moderan; cere salire e amonatre deveva aver più larghezza, e perdere più tempo. Ma di rimpatto non aveva a temer che le freccie, puota teneria vioinissima alla mestira oggi contretta sa sire più lamgi in grutia dell'artigietra, lascia tempo ai mentre orga contretta sa ster più lamgi in grutia dell'artigietra, lascia tempo ai mentre orga contretta sa ster più lamgi in grutia dell'artigietra, lascia tempo ai mentre no mentre a neno quando seconoglichi: mentre ora attacca i fanti, principalmente se venga secondata da agile artigietria. Le macchine reulono molto più complicati i movinenti, ci designodo tatoin materiale de consumare, nuncratono i edificoltà di tutte le operazioni. Essendo poi inferiori le armi ausiliarie, ne veniva che frei gil antichi la difess fasse superiora il attacco.

Oggi che le baitaglie si decidono per le artiglierie, il soldato è quasi ridotto a nulla più che a solfrire e star fermo, e rassegnarsi ad un pericolo ch'egli non può evitare. Al contrario anticamente attaccavansi persona a persona, talchè si

<sup>[4]</sup> Mem. de Sainte-Heline.

richiedeva impeto e forza d'individui, dove il coraggio personale e sviava il pericolo e dava la vittoria. Quindi arma propria dell'uomo, perchè più acconcia a mostrar valore, era la spada: onde Lucano cantava

Ensis habet vires, et gens quacumque virorum est Bella gerit gladiis.

Quanto però gli autichi erano superiori per gli uomini di cui couproneano gli autichi erano superiori per gli uomini di cui couproneano gli seretti, tanto restavano al di solto in botali d'armir e on odico solo per l'uso della polvene, ma per l'applicazione delle scienze estate e naturali, di lauto progelle. (manto lampo che il clinesi adoptano i camonali non adottrono il nelle alcune genti selvaggari eppare ciò son basti perchei l'arto della guerra progenita della contra della contra contra contra contra contra contra della contra c

Mai dunque s'appogiarono quelli che, al fin dell'altro scoto, altegavano norora pli ordini antichi per esempio dei mouvi, quasi non fosse essenzialmente cangiato il modo dacche le battaglie decidevansi dai frombolteri. Ed anche in questi non si può istituir paragone fra la rapidità e l'aggiustatezza de' colpi di funcia el tremendo elletto del cannone, el a deche projetione d'un arosi, fra il combattere sparso e mobile dei leggeri nell'antichità, e il fermo e unito dei moderni soldati in file e riphe,

Per gli anticià l'oggetto dello stodio militare era la battagià, atteso che nella attica principalmente valessero: imoderna titus strategia, latora decidono la campagna prima della battaglia; e ad ogni modo questa è effetto di combinazioni e mosse lontano, e reputatsi vinciber quel generale che riesca a tagliar fuori dalla sua base il nemico, talche o debba venir a giornata per ricuperarla o darsi vinto. Ma la base dei Romani erano I campi, nei quali si trovavano confiamamente, e perciò era Impossibile tagliarneti fuori. Valendo la personale virtà più che in macchine, non era si grande l'importana dei danance, e sovenil le nationi povere prevalero alle ricche: oggi la ricchezza è elemento necessario della Vittoria, non mon che l'Istrutiono; lo che fa che un popolo barbara non possa più prevalere.

Le marce non poteno esser rapide come fra noi, portando il soldato armi disnovire, onde rabadavano sacrafi, quiet de dovorano riusire più lesti. Na il piecolo tatro delle guerre loro e la scaras gettata dell'armi rendoa men necessarie le rapide marce. Vantasia del Romani che, con taton pose indoso, hocessero venii e più miglia in cinque ora, e tosto fossero espaci di assalir come freschi il nemiro: ma lo credire dal conosce le forar d'un sono?

Non è però vero che i Romani s'affidassero unicamente al valor personale, e non conoscessero la startegia. Chi non as come continumente ingegiavarani di far senza degli impedimenti, siuo e caricarne i soddal? E le grandi strade, certo estranie al commercio, non erano Lavente da soldati, e perchè i soldati fossero più rapidamente portati da passe a passe? I loro accompannenti sulle frontievo nel seno delle provincie conquistate, attestano come aspessero scegliere que' che era cidamiamo punti strategici.

Dopo la polvere, le armi difensive caddero, e crehbe l'importanza del numero, per ottener la quale e impedir ai nemici di congiungersi, divenne arte prima il marciare rapidamente. Ma ciò non fu possibile fin quando le artiglierie non furono rese leggere.

Melia falange e nella legione metteanai sempre datanti i più valorosi; epperciò le revolutioni non potenni fare se non in modo che di fronte rimanessero sempre gli stessi. Ora invece, coll'uso del ficcili che traggono importanza da cause estrinseche all'uomo, l'bilima linea non è inferiore alla prima, onde la desilinazione di mezzo giro a dritta basta a far una conversione. Ne' campi si situva il maggior numero possibile di persone; il che ora sarebbe un esporte al macello, onde bisogna accampare sovra spazi larghissimi. Ciò fa pure che le sorprese sieno difficilissime.

Fu detto che i Romani vinsero il mondo coi movimenti di terra; ed è noto con quanta cura, ai tempi di Giulio Cesare, cingessero di terrapieni i loro campi, tali che in qualche parte ne restan ancora le traccie. Molto caso se ne fece pure nelle guerre di Luigi XIV e fin a quella dei Sette anni; dove essendosi compreso che l'arte consiste nella celerità, si trovò inutlle e dannoso il consumar tanto tempo a fortificare una posizione, che il nemico, manovrando sui fianchi, costringerebbe tosto ad abbondanare per correr a difendere i magazzini e le fortificazioni. Nelle ultime guerre si videro però i ridotti degli Austriaci a Caldiero e quei de' Russi alla Moscova: quei de' Francesi nell'isola di Lobau e innanzi a Dresda erano piuttosto teste di ponti, e miravano all'offesa più che alla difesa.

La concentrazione moderna poi rende più facili le conquiste: e la battaglia di Marengo diede la Lombardia a Napoleone; mentre Annibale, vincitore in tante battaglie, rimase vinto.

Potrebbero questi riflessi giovarci a render ragione de' grandiosi fatti della civiltà. La superiorità degli eserciti greci fece che fosse respinta l'invasione dei Persiani, e quindi conservato il centro della coltura, della filosofia e delle belle arti; mentre ic conquiste di Alessandro Magno, dovnte al medesimo stromento, operarono insignemente sulla diffusione e l'incremento della civiltà. Ma quegli ordini erano fondati sulta bontà degli uomini; onde allorquando questi degenerarono, venne in calo la potenza greca: mentre oggi noi vediamo nazioni avvilite dare poderosissimi eserciti.

Allora Roma sali, robusta delle repubblicane virtù; ma quando queste fecero luogo ai vizi d'un incivilimento corrotto, gli eserciti perirono, malgrado che gli ordini durassero buoni. Dicemmo come il lato migliore dell'armi romane fosse l'opportunità della difesa: ma allora gli uomini non si trovarono più in caso di portar le corazze, o i gravi elmi e i grandi scudi; talchè sc ne spogliarono a mano a mano, e con essi deposero la confidenza. Fu dunque forza mutar gli ordini, perdere la mobilità e solidità; e trionfarono i Barbari, che contro i metodi scientifici e le armi raffinate sarebbero soccombuti (1),

Nell'antichità i soldati erano cittadini; all'appello della patria prendeano le armi: finita la guerra le deponevano, tornando agli uffizi civili: epperò il console era primo magistrato nella pace, come generale nella guerra; il dittatore componeva le discordie civili, e debellava i nemicl esteriori. Durante il medio evo, guerriera non fu che la nobiltà; ma attorno a questi uomini, tutti ferro essi e i cavalli, raccoglicasi una turma di pedoni, che non contavano se non per teste, dovendo ciascuno condurne un dato numero ai servigi del re o del caposignore, e per un tempo determinato. Quindi mille guerre parziali e poche generali; e queste eterne, nerchè la breve durata del servizio e la incompiota obbedienza e l'impossibile disciplina impedivano ogni sforzo robusto e decisivo: combatteasi sempro perchè non s'aveano combattenti.

Il bizzarro filosofo Francesco Patrizi stampo Paancora in paragone fara chiaro quanto lo mo-derno sio difettose ed imperfetta (1583). Le suorolleli militari, ne'quoli si fa paragone della mive arms non sono argomento sufficiente e dissuaderlizie antiche colle moderne, opera eziandio pelilo che gli antichi ordinamenti bastino alle tattica tuco (1591); un i molti errori io cui cade, lo ferere deridere dal Busca, Tenesa esti che nessua mederna. ordine di guerra potrese trovarsi migliore di quei de' Romani, il che volte dimestrare nella Milizia romana di Polibio . Tilo Lirio e Dionizi d'Aliene- trefois et de l'ancienne milice ovec l'ort militoire

(1) L. BLANCH e A. ZAMBULLI già citati,

Daniel, Histoire de la millee française al lib. XII fe una Comparaison de l'art militaire d'aunasso, la quole bene intesa, non solo dard altrui et la milice de notre tempe.

stupore de' suoi buoni ordini e disciplino , ma

A poco a poco, e vedemmo il come, i re si trasero in mano quest'importante stromento dei regurare, e lemnor truppe stabili, col che depressero la nobilità, rinfortarono la monarchia, e assicurando la libertà politica esteriore delle nazioni, minacciarono la civile interna. Tutto allora fu mutatto, grosse somme dovettero assegnarsi dallo Stato a mantenimento della militia, benchè pagati meno del minimo operajo, e qui tanto solo che basta perche non mongano di fame; e quindi lo imposte divennero piu gravi e illimitate quanto il nunero de soldati che le rendea necessare e possibili, gil utilicali furnon stromenti armati contro la nazione, e cessarono essi e i soldati di riguardarsi come cittadini dello Stato, ma furnon ministri del capo e disposti at ogni suo voletta.

L'invenzione della polvero crebbe le spese della guerra, richicolendo preparativi, arsendi, inagazzini, armeria, l'infantei acquistò prevalenza perchè offriva minor superficie ai colpi, e potca dai re comparasi più facilmente, e disciplinarsi con minore spesa. Na divenen per necessario un continuo esercicio; e quindi la pace non isgravo le nazioni, ridotte a tenersi armate l'una rimpeto all'attra, e versare in ciò i lesori dello State; non s'andarono più a cerrara S'uzzeri o Borgognoni, ma ciascuna nazione volle varee eserciti propi; qualche ambi-tisso il crebbe di ilà da quel e he portava la proportione del suo paese, e pil altri principi, invoce di unirsi per obbligario a disarmarsi, crebbero essi pure atti eserciti.

La moltiplicità e la perpetuazione de soldati portò che se ne formasse una gente oziante, e in conseguenza visione: Il coltado obbligatorio nel mesiglo dell'età produsse disordini. I Romani gli adopravano a spianare grandi vie, asclugar lagbi, forare montagen. Cilinconvenienti di far lavorare I soldati moderni sono ancora tanti, che non s'è potuto superarli per far che giovassero la società riprarassero in parte i mali che son costetti la farte colle armi. Orma jueta è una delle piagle più assignatore dell'Europa, carica di clebit, eppure constitui a farte proprieta voragino, della quale il ritarro è anzoca lontano.

Il trionfo delle nostre armi a fuoco sopra quelle degli antichi sta nel metter limiti alla vitforia, e dare i mezzi di ripristinare il combattimento. Fra gli antichi, le truppe scompigliate nen si potevano più rannodare, e la ritirata era si può dire ignota; l'esito d'una battaglia era vittoria o piena sconfitta (1).

Nella giornata di Faragalia (rifiette Napoleone) Cosare perdette discusto umini, in quella di Munda mille, mentre i sioni nendici pordettero interi eserciti. Questa grave sproperzione di perdite in battaglia land dispinate tra il vincitere o di il vintio non può aver lango nella moderne, peroccie à battono con armi da tire, oli Il cannone e il fuelle vontitano egunimente la more ciali uma parte califalire, laddoveg gia discibi consolatavanta dil arma pere califali uma parte califalire, laddoveg di matichi consolatavanta dil arma pere caligno dell'armi dificative, perchigli scoli rigoraramo sovenite i colpi, a todi a punto della disatta il vinto era mandato a macolico non est, in sonuma, che una molitudine di duelli, in cui il vinto volgendosi a fuga, ricevera nel dorso il colpi mortano.

Sull'opinione che le guerre antiche fossero più micidiati delle moderne, Napoleone riflette che gli eserciti moderni si hattono, ogni qualvolta il possano, col cannoni e con la moschetteria di lontano, e gli antiguardi e gli avanposti scambiano fucilate a vicenda, e lasciano sovente sino a cinque o sciento uomini morti sul campo d'ambe le partij presso gli antichi invece I conflitti essendo più rari,

<sup>(1)</sup> Martialon, Essai sur l'influence de la roudre à canon dens la guerre moderne, Lipsis 1788,

258 GUERRA.

erano meno micidiali. Nelle battaglie moderne le perdite scambievoli, che tra morti e feriti sono a un bel presso eguali, superano di molto quelle che pativano gli antichi nelle loro battaglie, in cui tutte le perdite stavano a carico dell'esercito lattuto.

Ma se anche si negasse che le pugne antiche fossero più micidiali, resterà sempre indubitato che men sanguinose sono le guerre moderne. L'armi da fuoco resero difficilissimi gli sbarchi, e così tolsero un'operazione che era tanta parte nella strategia antica. Le guerre strategiche scemano la strage, giacchè fan decisa la battaglia anche prima dell'attacco. Diminuirono assaissimo gli assedi, nè più sarebbero possibili quelle favolose durate. Ne' combattimenti navali, men abituali sono gli abbordi, che mettevano veramente l'uomo a trucidar l'uomo. E quest'era in somma l'effetto delle antiche battaglie, talchè erano conflitti d'nomo contr'uomo, e ne nascea rancore, ferocia di strage, quindi peggioramento del cuore. E appunto dal lato morale, ancor più che dal materiale, scorgesi la differenza tra la guerra antica e la moderna; quella era personale, oggi è nazionale; in quella doveasi riguardare ogni uomo come un nemico; il prigioniero si scannava, si sacrificava agli Dei; ora rimane come un ostaggio e un oggetto di cambio. Qual serie di patimenti e di sprezzo per l'uomo non ci è rivelato dal solo sapersi che non v'avea spedali nel campo! Oggi abbiam norme più esatte per le tregue, gli armistizi, le capitolazioni; e per quanto sia a deplorare questo brutale esercizio della forza tra le nazioni, certo ora son meglio rispettate l'indipendenza nazionale e la umana dignità.

## S. 54. - L'arte nel 1600.

Svizzeri, Spagnuoli, Tedeschi, Francesi, che vedemmo (§. 44) rinnovar la disciplina e l'arte militare, mescolaronsi în guerre; e se prima non combatteasi che tra confinanti, corsero a cercar nemici e conquiste alla lontana: i popoli avviluppati ne'loro litigi dovettero imitarne le belliche ordinanze. Ben presto nacquero le guerre di religione, dove per un secolo fu un combattere continuo per tutta Europa; e si raflinò l'arte dell'armi, dei campi, degli assedj, delle fortificazioni. In quel periodo sono scarsi gli scrittori, ma abbondano capitani d'alta intelligenza, e che sovente usarono i metodi della strategia: e al duca d'Alba, allo Spinola, ad Alessandro Farnese, ad Enrico IV, a Coligny, Nassau, Waldstein, Tilly, Bernardo di Weimar, a Savelli, Piccolomini, Isolani, Veterani, Montecuccoli, Gustavo Adolfo, Banner, Forstedon e Turenne, appartengono con gradazioni diverse le qualità di gran capitani. Enrico IV nacque attissimo alla guerra, pur nulla fece di decisivo per l'organizzazione militare; colpa gl'impacci in cui si trovò fra le pretensioni antiche di nascita e le nuove di partito.

A trarre l'arte a passi di gigante vennero l'Olanda e la Svezia. Basti accennare le operazioni del duca di Parma per soccorrere Parigi e Rouen assediati da
Enrico IV, e i movimenti da questo opposti; la campagna del duca d'Alha per
impadronirsi del Portogallo, che fini colla battaglia d'Alcantara. Quelle di Gustavo Adolfo in Germania sono miste di precauzioni e di ardire, di marce rapide e di posizioni ben prese; e i movimenti non si veggono fatti se non dopo
aver assicurato una base nella Pomerania. Maurizio di Nassau, raccogliendo
l'esperienza dei precedenti, conseguì il titolo di rigeneratore dell'arte militare; ed
oltre profittare delle invenzioni altrui, inventò egli stesso, e molte novità introdusse per l'attacco e la difesa: fortunato che ebbe a guidare non un esercito
conquistatore, ma un popolo armato a tutela della propria indipendenza. Per

questo stesso doveva indicare tutti imezul di rendere più pronto o più sleuro ricetto della guerra; sicche fia la cuota dove reunero o nel escriciar i valore già sperimentato quelli a cul erano tolte le occasioni di adoprarto a vantaggio della patria come gii Italiani, o a far tiocolto que de nestivano come l'Europa bi-sognasse in fine d'un sistema determinato e regolare. Ivi s'introdusse di escricitar quotifiammente le truppe; ipi optata attenzione e repolaria ali approvigionamenti; ivi immaginate lo opere esterno delle fortezze e le strade coperte; ivi immaginate la opere esterno delle fortezze e le strade coperte; ivi minupario a fortificargii accampomenti; senta però che Stauritio abbia alla grosse sun asses allora in uso, cicè di dicci file, sapato sostituire unità tattiche, divisibili e felassibili. è dato un sistema militare alexanto tatolia.

Guisavo di Svezia fece, quanto alle particolarità, più che Maurizio; bennéco la Granaia collirimordure disciplian el soa escretto, dai quale elagura obbiedienza, temperanza, lavoro. All'oritice monale univa il materiale; il suo campo univa il materiale; il suo campo univa il materiale; il suo campo il quartieri; la finteria era sempre disposta in modo, da non esser forzati a comtattere, nel trancarvava cosa, per piecola, la quale polesse contribieri aviso tironi dirottamente o indirectamente; non dava i posti che per scata o merito, siechè
l'uffitibie cra stato messo alla disciplina orima di esseria dai soldati.

Così ai condottieri, al raitri, ai lanzienecchi, desolazione dell'Europa da un secolo, sostituivansi eserciti regolati. Crebbe la proporzione delle armi da fuoco, e in conseguenza scemò le file; diede alla fanteria i moschetti, allezgerendoli, e lasciò via la forca di ferro: tolse la corazza al lancieri, non altro dell'armi antiche lasciando che la celata in capo. Mentre i Tedeschi aveano lance da 20 pledi. Gustavo assottigliando l'ordinanza, credè noter ridurle a 11. Introdusse anche il vestire uniforme, glacchè diede a ciascun fantaccino una specie di giustacuore foderato di pelle di montone, contro il freddo; i reggimenti poi aveano colori distintivi e casacche simili; e nel suo esercito appare meglio che mai l'esistenza d'un elemento tattico di forma e dimensioni invariabili. La cavalleria svedese formava corpi di tre o quattro squadroni da sessantaquattro cavalli sopra quattro, poi sopra tre di profondità. Drappelli di fanti riempivano ordinariamente gl'intervalli di questi corpi di cavalleria. Preferi l'ordine di Marlo, e pose una riserva a ciascuna delle due linee. La poca sua fanteria, di duémilasedici combattenti, formava una brigata di ottocentosessantaquattro lancieri e millocencinquantadue moschetticri. I reggimenti erano di otto compagnie da cenventisci uomiui : lance e moschetti eran mescolati nella proporzione di tre a quattro : e in generale le suddivisioni erano multiple del sei, compresi fra il novantasci e il dugentattantotto. Più volte variò, come uomo che innova, pur conservando l'intenzione della sua ordinanza.

Nessuno prima di lul avea compresso la nocessità di seegliere e conservar le basi e le lince delle operazioni, secondo la natura delle armit da fosco, che richiedono continuamente ai possan tirare da dietro munizioni nuove. Vero è che avea nn esercito obbedientissimo, come di gente allor allora cavata dalla servittà, e spoțila di prefensioni.

Sin allora però la battaglia nen en il grande scopo delle operazioni straicipie, e spreso era condotta dal caso o da un faita escondario, e fresio suo abbandonato all'eventualità. Le marce freenat accera nei tre corpi di avanguardia, battaglia e retogonarlia, sabri odore la natura de terren l'impediesa, come fu in a Valladiina pel principe di Roban; solo gli Svitzeri usavano la marcia a sciochiero. Sei o scite leghe il giorno credenate un gram viaggio; e primo Coligny mostrò l'importanza della rapidità, percorrendo sin dicietto leghe in veutiquatt'ore. L'amministrazione era presso che ignota, e la polente monarchia di Filippo II non poteva pagare i sosi eserciti, i quali perciò svenette si amministano, a scapito della disciplina. All'imperfezione de eistemi amministrativi supplivano la durezza con la quale trattavansi i pusse inemici, e i soccorsi che si trovavano negli amini: ma questo sistema fece si che la guerra del Trent anni fosse la più detastirice, a crussasse la civilha aggli Stati ove fa comistatta. Waldache si della superiori della considerativa come un fagello e Gustavo come protettore, perché uno dilapidava e l'altro regolarizara si essaioni.

La suprema importama delle armi da fueco stentossi a comprendere. Non solo Machiavelli e i contemporanta soui Montica, Montaligne, ill maresciallo di Langeay, mostrarono credere si potesse, malgrado di esse, conservare gla auticiti cordini del combattere, poco altro causando che stordimento il loro colpo; ma fin Il Melos e il Montecucciò perseveravano a dire che regina dell'armi fosse a etavallo la lancia, a piedi la pieca; Florad credeva le nonve armi poco atte e agli assetti e alle difese, ne da tenersi in maggior conto che dai Romani Il saettare del Parti; gi leptcher eria tra la ferenci di Gustravo Adolfo alla hattaglia di Lutueri;

con esse Montecuccoli vinse a San Gotardo.

La polvere da sparo avea influtio sulle fortificazioni e sulla guerra d'assolio: el nostiture i assolia alle torri fro un immenso passo nella difesa, la quale da diretta rendevasi flanchegiante, e perciò più compiuta: la difesa di Ostenda che el 1601 occupi ber ami lo Spionda, quella di Leida nel 1574 contro le forze spagmode, quella di Arversa dove l'italiano Giamhelli contracavò con arte el ineggo le operazioni ardite del suo compariro la Boracchi che dirigera; i portentosi lavori dell'escretio guidato da Alessandro Farnese, il ponte sulla Schelda gittato dall'escretio associalane, poco pol nell'assoli dolla Rocella a diga fata gittare addi cardinale di Richelien per impedire i socrossi da mare, dimostrano avanzate le seiteze e le arti che vi doveano concorrere.

La fortificazione di campagna fu creata dal genio dei principi di Nassan, nel terrent difficii dell'Ottonala, par arrattara l'imptio delle vecchie hande apagnuole contro gl'inesperti e mori difficial dell'Ottonala. Del resto Gustaro e Waldadein ciampi di Noribberga focca volvere de nelle negli eserciti più mobili e nel terrenti meno montosi sapevano far servire le fortificazioni di campagna per serlarari Farbitrio di accettare o rifluatra la bulgalis; e la toro mazione attelesta il mansacione tatte alti mansacione tatte della resistenza del attori saltomo dell'imprortanza de' corpi sicusificia si e che a stominciava la divisione del lavron negli eserciti: Sully rivesti la cartica di gramamento d'artificiria, e crò arennali, parchi, inserve, laboratori, lusommo, lusomma

un sistema compiuto di ciò che dicesi materiale.

Gii elementi foudale, comunale e monarchico erano rappresentati negli escriti del precedente periodo e nelle nazioni diverse, secondo le proportioni che tali elementi conscruvanan nell'ordine sociale di quegli Stati. In questo periodo Pelemento feudale, ciche la cavalifera, quasi scompare; giacche la sua composizione non più fondavai sul servizio feudale, ma era una truppa permanente d'oronini persi dalla piede, e comandata da signori o gestilionenti, soggetti però alla gerarchia del gradi in ragione della capacita e dei servigi toro, e non del gradi in ragione del sistema dei contingenti feudali. Peppur virgino sociale, il produce del sistema dei contingenti feudali. Peppur virgino sociale, il che distiligi generale della contingenti feudali. Peppur virgino na le truppe leggere e gli altri carpi chi erano ordinariamente presi nel contingenti conumali, i seviavano compositi di avventurieri e comandati du condottieri mercenarj. La fanteria era ordinata in corpi nazionali, e se vi erano cerpi stra-nici, varivano riguardati si corone ausiliarje no come nerbo, eran soggetti

alle regole comuni, e non seguitavano i loro usi come prima si tollerava. L'artigitierla e gl'ingegneri formavano corpi particolari, e si richiedevano condizioni scientifiche per farne parte.

Abbiam già avuto occasione di mentovare il maresciallo Biron, ne' cul Commentarj si trovano massime eccellenti:

 Preredere e procedere son due parole che Il generale deve sempre aver sottocchio alline di prevenir tutto ciò che potrebbe turbare il buon successo delle sue imprese; non tralasciare occasione di giovarsene, ne trascurar veruna opportunità che si presenti senza troppo pericolo.

convien di certo ricorrere ad astuzie e cautele quando non si può altrimenti; ma poichè giova combattere francamente quando si può, bisogna anche cedere e abbandonar di buona grazia e a tempo ciò che non è possibile conservare.

Nel condurre un esercito non devono mai esser due capi di eguale autorità, giacche l'uno ben tosto vorrebbe nuocere all'altro, e in conseguenza agli affari : ma ll generale dee dividere la gloria delle fortune sue cogli uffiziali primari, e non averne rancure o gelosia, ne eccliarla in essi.

 Il generale conosca e distingua la misura della capacità di ciascun uffiziale, per attribuirgii gl'impieghi convenienti, gli nni essendo buoni a star saldi in combattimenti, gli altri a colpi rischiosi; e da ciascuno vuolsi trar destro partito, in città o in campagna.

Prima di Biron aveva tenuto il grado di maresciallo di Francia Montluc, le cui estese e preziose Memorie erano chiamate da Enrico IV il breviario de'guerrieri. Più vale per la guerra di bande, e spesso vi si trovano degli spedienti ove l'arte non è molta e meno la morale.

Altri molti di quel tempo scrissero le loro Memorie, e fecero progredir l'arte. La spedizione di Valtellina del principe di Rohan va tra le imprese più memorevoll, come I suoi scritti fra I migliori di quelli che si adopravano a por le fondamenta d'un regolare sistema militare. Tali sono la sua corrispondenza sulla guerra di montagna, a proposito della detta spedizione; il Perfetto capitano, osservazioni sui Commentari di Cesare; l'Arte della guerra; gli studi sulla corruzione della milizia antica. Propose di disporre la fanteria in reggimenti di mille quattrocentoquaranta uomini, seicento lancieri, altrettanti moschettieri, ducenquaranta uomini coperti d'un grande scudo e armati di spada; idea già venuta a Machiavelli, pol riprodotta da Montecuccoli, ma non mai adottata. Gli squadroni da lui proposti son di cinquecento cavalli, cioè quattrocento gendarmi, cinquanta carabinieri e altrettanti archibusieri; il qual modo tiene dell'antico, mentre la proporzione de' reggimenti è vicina alla giusta. La guerra delle montagne è ottima scuola; e nella Valtellina il duca di Rohan trovavasi costretto a cambiar tutte le usitate combinazioni e introdurne di nuove ad ogni istante: l'armi a fuoco divenivano elemento indispensabile; la fauteria, costretta ogni tratto a dividersi, riunirsi, moltiplicarsi colla rapidità, acquistava un'insolita importanza.

Quello in cul si può studiare il pratico e il teorico, è Montecnecoli. Si formò egio come semplice soldato nelle guerre di Fiandra ove e si erano dati il convegno quanti aveva l'Europa di valorosi soldali e di maturi capitani; le frequenti fortezze tardavano ad ogni passo con lunghi assedje travagliosi; le vaste pia-

DOCUM. Tom. II.

nure ed illimitate richiedevano nelle battaglic l'estremo del valore e della scienza; e le pianure stesse, attraversate da larghi fiumi e profondi, mettevano spesso, ancor dopo le vittorie, indugi gravi e sanguinosi al progresso de' vincitori (1) ». Militò nella fanteria or colla picca, or col moschetto; nella cavalleria or dragone, or corazziero, praticando così tutte le armi che erano in uso al suo tempo: servi da affere, ebbe una compagnia di corazze, fu fatto sergente-maggiore, poi tenente-colonnello; per la guerra di Castro, Francesco I duca di Modena lo dichiarò maresciallo generale delle sue armi. Ritornato in Germania, l'imperatore lo creò tenente-maresciallo. Poco dopo ebbe il comando supremo delle armi nella Franconia, poi nella Silesia e nell'Ungheria, e contro i Francesi nelle guerre del Turco. Nel 1665 fu presidente al consiglio di guerra.

Comandava le truppe austriache, poco reputate, e quelle che la Germania somministrava al suo capo. Aveva esso gli squadroni di cencinquanta cavalieri, di tre in altezza e cinquanta di fronte, e il reggimento di cinque squadroni o settecentocinquanta uomini. Non nomina il battaglione, ma lo forma al modo di quel di Gustavo Adolfo e dei reggimenti del principe di Rohan. La sua compagnia è composta di un capitano, un tenente, un alfiere, un foriere, ottantotto moschettieri, quarantotto picchieri, otto rondacci cioè difesi dalla rotella. Fra questi cencinquanta combattenti distingue ventiquattro capi-fila, di cui sei caporali e diciotto soldati : la fila è di sei uomini. Al tempo suo si dava al soldato due libbre di pane, una di carne, una misura di vino e due di birra, mezza libbra di sale per settimana; e pel cavallo sei libbre d'avena o quattro d'orzo, dieci libbre di fleno, tre fascetti di paglia per settimana. I nostri soldati devono trovar ben lauto quel trattamento, massime per la carne; mentre male sta il cavallo.

« Montecuccoli (dice il signor di Folard) è uno de' nostri maestri, è il Vegezio de' moderni, o a dir meglio, è assai maggiore di Vegezio. . . . . E andato innanzi a tutti, e se tutto non vi si trova, bisogna considerare la strettezza che si è prescritta nell'opera sua, la quale altro non è che l'idea d'un corso generale e compiuto dell'arte della guerra (2) ».

Nel capitano esige qualità naturali ed acquisite. Sono naturali: 1° il genio marziale e il temperamento sano, robusto, estremità grandi, decoro nella presenza e infaticabilità nell'operare; 2º l'età competente; 5º la nascita, la quald quanto più cospicua, tanto più ella ispira venerazione di se stessa negli animi de' soggetti. Sono acquisite: 1º le virtù della prudenza, della giustizia, della fortezza e della temperanza; 2º l'arte della guerra per teorica e per pratica, e quella del dire e del comandare (5).

Dell'ordine rilieva continuamente l'importanza sia nelle azioni, sia nello scrivere. E perciò, dopo esser così proceduto dalla formazione della più piccola suddivisione, passa alla marcia: e qui appare l'estensione del suo sguardo, giacchè propone le colonne parallele, tanto tempo prima che si mettessero in uso.

Son belli a vedersi i precetti che dà per la guerra offensiva, difensiva e pel soccorso. Per attaccar un paese con guerra offensiva vuolsi (4):

1º Esser più forte dell'inimico, e maestro della campagna, ed avere armata migliore. Soleva dir Cesare due essere le cose che acquistano, conservano e ac-

<sup>(1)</sup> Paradisi, Elogio del Montecuccoli. (2) Sur Polybe: Observations sur le passage (4) Tit. V. pag. 451 du Reuve Archelöus.

crescono gli Stati: i soldati e il danaro. La Francia oggidi compra col danaro molti luoghi, e molti altri ne sforza colle armi;

2º Vegliare alle congiunture; che nella provincia che vuolsi affrontare vi sia guerra intestina o fazioni, e che vi si venga chiamato dall'una delle parti;

- 5º Dar battaglia, metter terrore nel paese, far correre fama di esser forte più di quello che si è, ripartire l'esercito in tanti corpi quanti si può fare con sicurezza per operar più cose in un medesimo tempo;
  - 4º Trattar bene chi si rende, male chi fa resistenza;
- 5º Assicurarsi le spalle; lasciar quiete e stabili le cose in casa propria, e nei confini;
- 6º Piantar fermo il piede; stabilirsi in qualche posto che, come centro fisso, vaglia a sostenere ciascun moto; impadronirsi dei fumi reali e dei passi; formar bene la linea delle comunicazioni e delle corrispondenze;
- 7º Cacciar l'inimico dalle fortezze espugnandole, e dalla campagna combattendolo: immaginarsi di far grandi conquiste in guerra senza combattere, ha del chimerico:
- 8º Tagliargli i viveri; levargli i magazzini o di sorpresa o di forza; fronteggiarlo di presso, e stringerlo; porsi fra lui e i luoghi delle sue comunicazioni; occupare con presidj i luoghi del contorno; circondarlo con fortificazioni; distruggerlo parte a parte col battergli le partite, i foraggieri, i convogli; abbruciargli il campo e le munizioni; gettargli fumi pestiferi; distruggergli le campagne all'intorno, le ville, i mulini; corromperle di cadaveri contagiosi (1); seminare dissensioni fra la sua gente.
- 9° Guadagnare lo Stato edificando fortezze e cittadelle, presidiando le fatte, acquistandosi l'affezione degli abitanti, imponendo presidi, e colonie, facendo aderenze, leghe e fazioni; infestandolo con continue scorrerie, spoglie, minaccie o incendi, e per tal via costringendolo a contribuzioni, tributi e suggezioni; andando ad abitarvi, proteggendo i vicini men potenti, abbassando i maggiori, non lasciandovi prender piede a' grandi stranieri; conducendo seco i capi principali, quasi ostaggi, sotto specie d'onorevolezza; levando loro con la possanza la volontà di tumultuare.

Nella guerra difensiva osservansi queste massime:

- 1º Aver una o più fortezze ben situate, che sostengano l'assalitore, finchè l'esercito sia raunato e che il soccorso venga da chi che sia altri geloso della potenza del terzo;
- 2º Appoggiare e dar calore alle piazze con un corpo volante, cui reciprocamente diano calore ed appoggio le piazze;
  - 5° Contro alle sedizioni civili mantener guerra fuori del paese, dove corrono

a svaporare e risolversi gli umori inquieti e cattivi;

4º Essendosi senza esercito, o con forze deboli, o con truppe di cavalleria solamente, 1º ritirare tutto ciò che si può dentro le piazze e i luoghi chtusi, di struggendo il resto, massimamente in quei luoghi dove l'injmice potria pigliar posto; 2º allargarsi con fortificazioni quando si scopre che il nemico cerca di racchiudersi; mutar posto; non esporsi in luogo da esser circondato o ridotto a non potere nè combattere nè ritirarsi; e perciò tener un piede in terra e l'altro in mare, o sopra un fiume reale; 5º impedirgli le imprese gettando di mano in mano rinforzo nelle piazze alle quali egli s'accosti, distribuendo nei luoghi serrati la cavalleria che continuo lo infesti, preoccupando i passi, rompendo ponti e mulini, gonflando le acque, tagliando e sharrando le selve.

<sup>(1)</sup> Son precise sue parole al Tit. I. c. 5; onde invano il vuol difendere Foscolo.

- Si soccorre: 1º Congiungendo insieme le forze;
- 2º Facendo diversione;
- 5º Somministrando danaro, munizioni ed altri requisiti militari;
- 4º Ricordandosi di farsi dare in mano piazze di sicurezza, pegni di fedeltà validi per la ritirata.

Con aforismi di questa natura procede il Montecuecoli nelle varie parti, poi en libro il gli applica alle guerre de suoi tempi, e nel libro il il ali agentra possibile dell'Austria col Turco in Ungheria, ove sostiene la milizia non essere me delle arti necessaria per la propertità di un pasce, e al propone il problema di fare che un popolo non resti inerme, repure non si corrano i pericoli d'una moltitudine arrana. Le solutioni usu perdettero ossi ogni opportunità (1).

« Fioriscano le armi, e sotto la loro ombra fioriranno le arti, il commercio e lo Stato; quelle languenti, non v'è salute, forza, decoro, prontezza. Non si lusinghi chicchessia, nè si persuada con lo starsi egli quieto di godersi i suoi agi, perchè eziandio non molestante sarà molestato. Durò la repubblica romana finchè ella guerreggiò coi Cartaginesi. Un grand'imperio non puù mantenersi sent'armi : s'egli non urta, è urtato: s'egli non ha occupazioni fuori, le ba dentro. Perchè la è legge universale che nessuna cosa sotto il sole stia ferma, e le convenga salire o scendere, crescere o scemare: non si ferma il sole giunto al solstizio, avvegnacché forse il paia; nè quieto è sempre lo Stato, che si mostra in calma al di fuori. Siasi de' letterati questione se, tra il moto diretto e il riflesso della pietra nel vano dell'aere in alto scagliata, e di colassò al basso cadente, qualche intervallo di quiete si frapponga o no: egli è ben fra politici fuor di controversia, che nella vicinanza de' notentati, degli ambiziosi e degli emoli, e massimamente del Turco, non si dà se non fittizio riposo, ed è necessario opprimere od essere oppresso, perire o uccidere. Si appanna il lustro delle armi che, nel solo conservare occupate, alle conquiste non si sfoderano: si perde prima la fama, poi con essa la notenza.

• Le prime monarchie del mondo autenticano in fatti la massima. In la sevicia desitanto in ciaschebum provincia un erotto unmero di case e di campi come timori pel mantenimento de solutai, con si bell'ordine esercitait, che ella può d'ora in ora raguans froze considerabili per mare e per terra; ed è si gran pregio la milizia in quel regno, che le cariche principali non si conferiscono ad atri se non a colore, i quali lamon futo acquisto di metto fin fauerra al'usus degli andichi litonani. L'Olanda è parimenti sempre armata. L'Inquiliterra ha del controlo fotte potenese sul mare. La Polonia ha buone situtuoni per insogrere con ben centomia cavaiti e più a un bisogno: ma la libertà dissoluta di quel regno ammalando quel bene, confonde gli ordini.

• La Prancia obbliga non meno tutti i vassalli della corona riteranti direttamente e Immediate dai re, che i foro sotto-vassalli derir-e-rossazura, a servire in guerra con equipaggio d'armi e cavalli, ogni volta che siano chiamati intrivaguardo del por feutij e la pubblicatione cherdi queste comandamento si fa ai primi, chiamasi bando (omn), e a' secondi, addietro-bando (arriere-ben). Si sequipagno i regimenti stipendiati, nominati dalle province di Picardia, Normandia, Sciampagna, Navarra, Pernonte cec., poi il reggimento delle gaardie, e quello digli Szitzeri, de fanno un toste poderessissima si pel numero, si per la nobila rimocos, di natura el anno un toste poderessisma si pel numero, si per la nobila rimocos, di natura el anno lo belirosa se forta, reculta cinantio dalla necessita di prema, si cadenti fa messieri fabbicarsi lor sorte.

« Fu la Spagna formidabile al mondo co' suoi eserciti, e per essi la di lei grandezza nell'auge: ma come in progresso di tempo la stima delle armi e le ricompense declinarono, e i premj istitutiti al merito de' soldati degenerarono in favore di professioni straniere, così a mano a mano videsi sflorir la grandezza di tanta monarchia, solo col rimetter l'arme in credito riacquistabile ».

# S. 56. - Condé e Turenne.

In Francia l'arte militare fu restaurata dal principe di Condé e dal maresciallo di Turenne, grandi generali che con piccoli eserciti fecero di grandi cose. Di scuola diversa, quanto di carattere, tanto variavano nel modo di condur la guerra e di presentare le battaglie: Condé più audace, assale l'ostacolo di fronte per abbatterlo; l'altro riflessivo vi gira attorno, contento di crollarlo: « Condé nacque generale, Turenne divenne; il primo dirigeasi colle proprie isprazioni, il secondo per riflessione e per l'esperienza. Condé non fece progredire l'arte della guerra; Turenne con una nuova formazione delle truppe la portò ad alto grado di perfezione; i piani di campagna e le marce sue sono ammirabili; le sue battaglie presentano disposizioni variate, e sempre abilmente applicate al terreno » (Lamaroue).

Risoluto Turenne di riformare l'esercito, in mezzo alla bontà che il facea chiamare padre de soldati, con inflessibile durezza calpestava ogni riguardo da che credeva scorgere abuso. La precedenza d'alcuni corpi, le dispute fra cavalleria e fanteria, il turno degli uffiziali generali pel distaccamento e pel posto nell'ordine di battaglia, e altre pretensioni, gittò alle spalle; nominava ai comandi quel che credesse meglio opportuno senza por mente alla classe; disponeva le battaglie senza curar i privilegi, incompatibili colla disciplina e assurdi fra le truppe d'uno stesso principe, ma derivati dal sistema feudale. Allora dunque l'ordine diventò uno, e valse a favorire non ad impacciare le operazioni; e il Francese disimparò la sua naturale impazienza, per sopportar la fatica senza mormorare. Si corresse per tal modo l'opinione che de Francesi correva, mostrando al fatto come sapessero tener la campagna, e così obbligar le città all'arresa senza gli eterni assedi.

Turenne cercava sempre quella guerra, ove può meglio mostrarsi l'intelligenza e attività individuale; sistema dei gran maestri, e col quale, senza gli eccitamenti del fanatismo, o i mezzi d'un re assoluto, o la popolarità d'un demagogo, acquistò sulle truppe un impero meraviglioso. Le piccole truppe con cui compl cose grandi, lo fecero meraviglioso e degno di esser imitato a' primi tempi della Rivoluzione francese, quando con scarso esercito facea la spedizione d'Italia quel Grande, che poi dovette strabocchevolmente moltiplicar gli eserciti, coi quali non potrebbe sostenère un disastro.

Turenne narra egli stesso le proprie imprese per quindici anni; e sono il libro più istruttivo dopo gli antichi, con modestia e candore incomparabile raccontando i propri errori con ogni particolarità: ben diverso da Cesare, e più da Napoleone che non vuole essersi incannato mai.

I battaglioni della l'anteria francese, sin al 1678, cioè tre anni dopo morto Turenne, erano di sedici compagnie ordinarie e una di granatieri, ciascuna con un capitano, un tenente, un sottotenente, poi due sergenti, tre caporali, tre anspessadi, quarantun soldati e un tamburo; ad ogni battaglione poi v'era un ajutante maggiore, e un altro maggiore ne'battaglioni colonnelli: onde i battaglioni erano di ottocentocinquanta uomini e cinquantadue ufliziali; certo 'troppi. Gli uffiziali

246 GUERRA.

portavamo pieche di 8 piedi; I due sergenti labarde di 6 in 7 piedi; quattro soluti il fuelle, dobie le pieche di 18 piedi; gal atti ri lincoschetto; ig manatire tutti il fuelle con lapinetta dai manico di legno. Sergenti e solutai avano budrieri di trochetta; i moschetti il fundice con lapinetta dai manico di legno. Sergenti e solutai avano budrieri di apoivere. Tall compagnie erano troppo deboli; poi appartenevano al capillano dei o non avano non volvea usare i muera per ripiarra le perile; difficilmente travva le restute; sicchè restavano scarissisme d'uomini, quanto soprabbondanti d'uri. Alla quanti perile di soluti soluti scenar le pieche, introdurre il fucie; i battaglioni variarono solo di profondità, essendo non più di otto, ma di cinque o sol time.

Il lattaglione delle guardie francesi constava di sci compagnic, che formaziono totoconto ominis; inco avenono pranatieri, na siapanti uomini scidi ne faceano il servigio. Della finieria straniera, i hattaglioni svizeri erano di quattro compagnie di ducesto omini cissessuo, compresi gli ufficiali; la finieria tedesera avera i battaglioni di otto compagnie da cento uomini ciascuna; nè questa ne evulta avez arrantieri: ciì siliri reseimenti litalini o i riandesi avezno forza del

armi simili.

Nella cavallería legerar l regimenti erano di dodici, nove e sei compagnie, ciascuna avente un capitano, un tenente, un alfere, un inarescialo d'alloggio e cinquanta cavalieri, oltre due brigadieri e un trombetto; ogni squadrone era di tre compagnie, ll reggimento di cinque squadroni. Anche la gendamerla formava squadroni di cencinquanta uomini, che metteansi in battaglia in tre file, e al par de cavalleggeri e dei dragoni portavano bodrieri. I diragoni, combattendo a piedi e a cavallo, invece del moschettone portavano fucili colle loro baionette.

Në metodo në regolarità si poneva mell'ristruzione delle truppe; i colonnali uriavano a lor lalento gli escrettj, complicato ancom il manegolo delle arni, lentissini i fuochi, benché già si usassero cartuccie e giberne; gran disordine rapara nel rapporti del regimento col battagilione e colfrecerdo, nel nomi e loro applicazioni. Turcane vide la necessità delle riforme; ma queste non possono introdustri che i munga parce. Conoble però che il generale dee, mediante un più o men grantae numero di agenti, poter esercitare sulle masse dementari faziono essesa che i capi particolari di queste sopra gli individui; onde introdusse la sessa che i capi particolari di queste sopra gli individui; onde introdusse la nella fazioria; elementi sari, ma che rinevismo quasi qualit, e furono per un pezzo le sole divisical vere ne premanenti, con brigatiori d'autorità stabile ed affesti irremovibilimente alle loro truppe; il che riparava in parte al circolare che facevaso il marecciallo di campo e il luopotente peterrale.

A questi tempi la guerra formava la lunga meditazione dei generali, attenti al fatti e agli esempi d'antichi e di moderni, per quanto le truppe sapessero ancora così difficiimente muoversi, che lunga impresa era lo squadronarie, e per lo più si mettevano la ordinanza il giorno prima della battaglia. Guibert da rilievo

al meritl di Turenne narrandone l'ultima impresa :

• Studiando la campagna che terminò la sua vita, io ho visto Turenne fare presi estimane, in faccia a Montecucoli, una guerra di positioni e di movimenti, affatto simile a quella che generali del medesimo ordine farebbero coli tattica moderan. Egi comandava vottelemita soundi, Montecucoli Irretalmila, che per tale superiorità avera l'offensiva, e crecava passar il Reno e penctrare in Alsania. Strabutogo città imperiale pendeva per lui, e gii offiriva un facile accesso. Che fa Turenne? in vece di seguir la condotta ordinaria, dispotando il passo del fune che si vuol didendere, cele sembra ragionevole quando il flumer de barriera.

di tanta importanza quanto il Reno, lo passa egli stesso, si colloca fra Strasburgo che lascia a quattro leghe sulla sinistra, e i ponti suoi che fa risalire a Altenheim, e che ristabilisce a quattro leghe alla dritta, solo un corpo staccando per coprirli.

 Fra il Reno e Montecuccoli scorre lo Schutter, piccol flume d'alte rive, profondo assai e dominato da alture verso l'Alsaria: Turenne ne forma la sua linea di difesa. Osservò che fluisce sempre circolarmente, in guisa che l'arco si piega verso Montecuccoli, ed esso ne occupa la corda: onde, voglia quegli portarsi sovra Strashurgo o sovra i ponti suoi, lo dee passare. Su quest'opportuna natura di terreno, di cui soltanto un genio par suo poteva conoscere i vantaggi, fonda egli la sua difensiva: ha il Reno alle spalle, ma che gl'importa, se, mediante l'ostacolo invincibile che ha sulla fronte, è fuor del caso di combattere in questa posizione? Montecuccoli teuterà passarlo di sopra o di sotto? ei gli si fa incontro. l'attacca al passo, ovvero prende la sua difensiva in un altro senso, apporgiando la destra o la sinistra al Reno, e l'altra sua ala allo Schutter che gli sta dayauti.

« In quest'angusto teatro di 8 o 10 leghe al più di lunghezza sovra 4 o 5 di larghezza, questi due grand'uomini spiegano per cinque settimane quanto l'arte può. Molte fiate Montecuccoli tenta sorprendere il passo dello Schutter ; Turenne, avendo sempre la via più corta, non fa che prolungarsi sulla sua linea di difesa, e presentandosegli davanti, gl'intercetta il passo. Una volta, la testa del corpo di De Lorges, che staccato sulla dritta di Turenne, copriva i ponti d'Altenheim, è sospinta da Montecuccoli, e si dispone a forzar il passo dello Schutter; ma Turenne accorre, e lo obbliga a dar volta. Montecuccoli, stanco d'aversi innanzi questa insuperabile barriera, abbandona il giuoco, e scende Il Reno: Turenne lo segue, postandosi sempre tra il fiume e lui.

« Il flumicello Renchen diviene sua nuova linea di difesa; e in tal posizione i due eserciti passano ancora quindici giorni. Finalmente Turenne alla sua volta prende l'offensiva, cogliendo il momento e l'occasione, quando Montecuccoll, stanco di marce, contromarce e di tentativi scnza riuscita, lasciò la superiorità d'operazioni passare al nemico. Scopre egli un guado sul Reuchen, a due leghe dalla sua destra; parte colla seconda sua linea al far della notte, lo passa, e prende posizione sul flanco di Moutecuccoli. Questi non n'ha sentore che al giorno, e tutto il campo di Turenne che si vede davanti lo tiene sospeso: non risolve se non quando il vede stendersi, e tutta la prima linea marciar sulla sua destra per venire a passare il Renchen e portarsi ad appoggio di Turenne. Egli stesso si move; ma i movimenti di Turenne furono combinati con tal precisione, che tutto il suo esercito è disposto nella posizione nuova prima che Montecuccoli si trovi in grado d'attacarlo. Di là Turenne fa dare indietro Montecuccoll: poi li due eserciti si trovano a fronte presso il villaggio di Jasbach(1).,

Ma quivi Turenne restò ucciso. Su quest'ultima campagna di lui Napoleone fa i seguenti riflessi:

1. In questa campagna di due mesi il vantaggio fu tutto per Turenne. Montecuccoli volca portar la guerra in Alsazia pel ponte di Strasburgo, di cui gli erano venduti gli abitanti: Turenne volca assicurare l'Alsazia da lui conquistata nella campagna precedente, e obbligar Montecuccoli a ripassare la Foresta Nera. Quand' egli fu ucciso . Montecuccoli ripassava la montagna; onde Turenne trionfò.

2. Montecuccoli prese l'iniziativa, passò sulla sinistra del Reno per portarvi

<sup>(1)</sup> Defense du système de guerre moderne.

la guerra. Turenne restò insensibile a questa iniziativa, la prese egli stesso, vareò il Reno, e obbligò Montecuccoli a tornar sulla riva destra. Questa prima vittoria era effettiva.

5. Il maresciallo accampa a Wilstedt, coprendo Strasburgo e il suo ponte di Ottenheim. Montecuccoli si posta dietro la Kintzie, appoggiato alla piazza di Offenburg dove avea guarnigione. La posizione di Turenne era cattiva, e dovea dar battaglia piuttosto che esporsi a perder il ponte di Strashurgo.

4. Se Montecuccoli avesse voluto portarsi in sei ore di notte sopra Ottenheim d'un colpo, prendendo la sua line a d'operazione sopra Freyburg, avrebbe forzato il ponte d'Ottenheim prima che l'esercito di Turenne il potese coprire. Espure nol feez e isoli, contentesse d'allungurair, credette che munorre basierch-bero a devidere Turenne ed albondonar il campo di Wilstoli e scoprire Strasbero devidere de l'un consideration del potengra in deviar person Ottenheim, dio che prese catilità la sua nosizione.

5. Alfine comprese che compromettera il suo esercito, levò il ponte d'Ottenheim, accostandolo due leghe a Strasburgo e al suo campo di Wilstedt: egli si piantò a Ottenheim, ma era ancora troppo discosto da Strasburgo, e convenius gettarlo a una lega da questa. Egli fece l'errore di stabilirio qualtro leghe da Strasburgo, pianto di levò d'accostario appena due leghe.

6. Intanto Montecuccoli cambia divisamento; e risoluto di varcar il Reno di sotto di Strasburgo, comanda un treno di ponte in questa città, e recasi a Scherzheim per riceverio. Turenne prese posizione a Freistedt, occupò le isole, fece fare una palizzata, ed ebbe di nuovo sventati i dissegni del nemico.

7. Montecuccoll quando lasció per tre giorni il nemico gettare il ponte, e altar trinceramenti sul Renchen, lasciossi tagliar fuori dal corpo di Caprara e da Offenburg: Turenne l'aveva obbligato a lasciar la valle del Reno, quando nna palla uccise questo grand'uomo.

8. Turrene in questa campaçana si mostro incomparabilmente superiore a Monteuccoul, il chibilgandolo a seguir la sua inisiativa; 2º impedendogli d'entare a Strashurgo; 5º intercettandegli il ponte di Strashurgo; 4º tagliando sul Renchen l'escrito comeio: en afece un fallo che potava rovinari il suo sereito se avesse avuto a fare con Condé; ció fu di gettare il suo ponte a quattro legbe di sopra di Strashurgo invece d'accouratio a una lega.

#### S. 57. — Amministrazione degli eserciti.

I signori, gente non curante che del valore, non poleano o non voleano attendere all'amministrazione; onde questa fu midiata a persone colle, e così venne ad esser diverso il generale d'un esercilo dal maresciallo di campo. Quest'ultimo era un capo di Stato-maggiore, con molte attributioni accessorire e grande autorità. I principi comandavano per lo più l'esercito in persona, avendo immediata dipendente una persona, che attendendo alle particolarità, alle risoluzioni giornalize, lasciava libero al capo il pessare alle operazioni lu grandava libero al capo il pessare alle operazioni lu grandava libero al capo il pessare alle operazioni lu grandava.

Lo stato però di maresciallo di campo non era fisso; se non che, chi l'avea avuto nna volta, conservava per onore il titolo a vita. Al principio del regno di Lnigi XIV divenne grado regolare e permanente, onde si snaturò, e la più parte delle funzioni ne furono attribuite ai marescialii generali d'alloggio.

Il suddividere le funzioni portò a creare il luogotenente generale, titolo cominciato agli ultimi anni di Luigi XIII, e che anch'esso si moltiplicò, complicando l'organizzazione e nuocendo al servizio, mentre la sempicità in nessun luogo sta meglio che nella milizia; dove al contrario tante gradazioni non fanno che blandire gli spiriti minuti, e impacciar i veri talenti.

Col maresciallo di cumpo, somigliante al potemarca e al questore degli antich, retatava introduta qualche regiona anministrativa; ma ne conveniva una generale nella guerra. Men difficile era il conseguiria perchè, essendo l'amministrativa intrazione gia poce compilicata duranti le ostilità, al la pace diventava un nulla, rettando in armi pochissiria uomini. Dal 1000 al 1609 Enrico IV nono echbe più neimia selecciontretenesche: les requatronima altri erano occupiti nelle varie guarrigiona, di en d'achia, più limporativa, era guardata in qualtorescino della de

A poco dunque dovean importane le spess in tempo di pace; e nel 1600 sei milioni, negli auto siscunti cinque e mezzo, hastavano a mantener le truppe, le artiglierie, le mezze paghe agli uffiziali che la pace lasciava sprovisti. Secondo il conto reo da Sully al principio del 1610, orazo in casas trentacinque milioni; poi quattrorento pezzi di canone di quattro calidiri differenti, deventomini palle, quattro milioni di libbre di polvere, un considervolo triano di vetture cassoni, sessantamità armi di varie specie per la fanteria, sedicimila per la cavalleria, sessantamità armi di varie specie per la fanteria, sedicimila per la cavalleria, sessantamità armi di varie specie per la fanteria, sedicimila per la cavalleria, avanza, pe hastama a dar conificama si giganterela difissimamenti di Enrico, metter avanza, per la cavalleria, di seguina del distributioni cavalli, cerchaquanta canonel; scentre olto soli e ni reno, quara statismi cavalli, cerchaquanta canonel; scentre olto soli e ni reno, quara statismi cavalli, cerchaquanta canonel; scentre olto soli e ni reno, quara statismi canada, alla hattaglia di Montenbatera, A questo pericoli suot renation non septero oppora che coli fario uccidere; e tosto l'esercito fu congelato col solido d'un mess, spendendo per quall'anno noveceptoniali live.

Secondo quell'economica amministrazione, ventimila uomini a piedi di truppe nazionali toccavano ventuna lira al mese per testa, compresi gli uffiziali: cinquemila cavalli, compresi pure i capi, costavano ciascuno sessanta lire il mese; trentadue pezzi d'artiglieria costavano lire un milione centonovantascimila annue. A levare ed equipaggiar un cavaliero spendeasi poco meno di cento lire; un fantaccino, appena cinque: il soldo elevavasi a centoventi lire l'anno, che fan per giorno soldi sci, denari otto: e ciò parea molto; ma il seldato contava assai sul bottino. Nè la pace nè in guerra gli si somministrava pane, carne, foraggi; non v'era ospedali: e le prime ambulanze furono introdotte da Sully all'assedio di Amiens. In campagna e in guarnigione non si facea che far provigionare i mercati del campo o della piazza, ove ciascuno provedeasi giusta il hisogno; e scarse essendo le truppe, quasi mai non faceansi magazzini, sovvenendo il paese alla sussistenza dell'esercito. E sehbene ora il soldato riceva in natura molti oggetti, resta ancora che maggior fosse la larghezza del soldato d'allora : onde in appresso si potè più volte scemare il soldo senza eccitar grave scontento. Il re dava al fantaccino e al cavaliero le armi che traevansi dagli arsenali; e se non ne fossero nei magazzini, i capitani le compravano essi medesimi, previa intelligenza coll'amministrazione.

Luigi XIII ebbe tutto il regno il doppio truppe che Enrico, e gli costavano il quadruplo, essendo cresciute di prezzo le derrate, e complicata l'amministrazione, e in consequenza gli abusi. Negli ultimi anni di lui eransi sistutti degli intendenti che seguivano gli eserciti. Michele Le Tellier, padre del Tamoso Louvois, cominciò la carrica amministrativa con questa carrica, e perfecionò poi l'Istituto 250 GUERBA.

zione de' commissarj, che prima furono pagatori, poi controllori; istituì anche i magazzini, introdusse in tutto grande attenzione e spirito di previdenza, e si propose il gran problema di mantenere il maggior numero di truppe possibile colla minore spesa. Egli dunque tenne fissi i soldi e il valore degli appalti, mentre ogni cosa cresceva di prezzo, il che li rendea sempre minori.

Louvois segui le idee paterne: più tardi Choiseul levò dall'annministrazione gli abusi delle antiche abitudini. I capitani soleano vantaggiar alla grossa sul soldo dei loro uomini, e mostravano in lista soldati immaginarj. Choiseul tolse ai capitani il mantener i soldati, sicchè non poterono più trarre a sè le loro paghe, nè ebber a lamentarsi col Generale qualora strapazzasse i cavalli. In ogni reggimento v'ebbe un quartier-mastro, una cassa e una contabilità regolare: su tutto in somma portò gran finezza di combinazioni.

Da principio dunque si dava del danaro a intraprenditori, il che era la più sicura via di far rubare: così durò fin a Carlo VII. Dappoi sotto Enrico IV si fecero mercati, che doveano effettuarsi su varj punti da negozianti e speculatori; precauzioni che restano illusorie in una guerra sfortunata. In appresso sotto Luigt XIV e XV si stabilirono magazzini, si disposero provigioni sui punti militari; ma ciò condanna ad una strategia molto circospetta, a una guerra metodica, lenta.

Quando vogliasi rapidità, si comincia dallo stabilire una guerra d'invasione, imponendo requisizione sui vinti, come fecero i generali della Rivoluzione. Tali requisizioni sono ristrette da una quantità di circostanze, dalla natura del paese, dall'abbondanza dei ricolti, dalle vittorie o perdite, dalla marcia o ritirata.

Un altro metodo si usò: impossessarsi d'un paese, e subito cominciar ad amministrarlo; col che se ne risparmiauo le ricchezce, e si soddisfa meglio ai bisogni dell'esercito; il conquistatore rappresenta e il paese invaso e l'esercito invasore, onde si ha riguardo al consumo dell'esercito e alle facoltà riproduttive del paese. Ma non si può ell'ettuare se non sopra una vasta scala d'operazione e con potenti mezzi, come quei di Napoleone.

Il valente generale dee saper combinare i diversi sistemi secondo le circostanze, per soddisfare ai bisogni senza troppo incatenar le guerresche operazioni all'amministrazione.

### S. 58. - Secolo di Luigi XIV. Arte moderna.

La vera guerra in grande e alla moderna comincia sotto Luigi XIV. Allora l'importanza conosciuta delle armi da fuoco le fece assolutamente prevalere a tutt'altre, e la strategia si diè mano colla politica, il gabinetto col padiglione. Le guerre non si cominciavano senz'avere dapprima divisato un piano, ove dietro una serie di operazioni ipotetiche, fondate sopra dati conosciuti, procuravasi prevedere gli effetti. Allora si videro vaste operazioni strategiche, come nell'invasione d'Olanda; allora Marlborough raggiunse sul Danublo il principe Eugénio; allora Villars vi si congiunge coll'elettore di Baviera; Eugenio libera Torino dall'assedio; Vendòme e Berwick conducono le famose marce in Spagna, che finirono colle battaglie di Almanza e di Villaviciosa.

Sebbene fossero fatte tutte le invenzioni nell'arte della guerra, nè rimanesse che a perfezionarle, quest'opera è tale, che riflessi o innovazioni in apparenza di poco momento recano mutazioni rilevantissime nell'armamento e nella struttura degli eserciti; onde segnano epoche nuove i nomi di Turenne, Federico II, Napoleone. Luigi XIV fu fortunato d'accogliersi attorno tanti uomini grandi, i

quali le diverse parti del sapere o delle arti recarono ad una perfezione, che rillettendosi sopra di esso gli assicurò il nome di grande. Qui esaminandolo rispetto alle armi, i lunghi esercità della guerra de Passi Bassi e della trentenne di Germania avevano migliorato le particolarità, alleggerite le truppe, fatto meglio conoscere il merito delle armi da fusco.

La cavalleria, delle coormi armadure non conservava che l'elmo, la co-Cavalleria razza e i guanti: Gustavo Adolfo ridusse a tre file la profondità degli squadroni, esempio imitato in tutt' Europa. Allora più non s'ebbero che corazzieri e dragoni; salvo gli Austriaci che teneano un corno di Usseri (1) da onporre ai Turchi. I reggimenti tedeschi elevavansi fin a millecinquecento a milleottocento cavalli; a meno quei delle altre potenze; l francesi a non più di selcento. Per reazione, venne in dispregio la cavalleria; e i gendarmi francesi più non ritennero che il nome e alcuni privilegi, indicando le sedici compagnie de' principi del sangue; e lasciarono la lancia, assumendo pistola e spada, Crchbe la cavalleria leggera, armata di spada, nistola e moschetto : ogni reggimento ebbe una compagnia di moschettieri. I Tedeschi conservavano amore per le armi difensive, che poi dal Francesi forono ripigliate al principio del secolo xviii, appunto quando Carlo XII ne sguarniva i suoi: tanto su questo punto variarono le opinioni. Montecuccoli si duole siasi lasciata la lancia, regina delle armi per la cavalieria, come la picca per la fanteria; ma non osa riproporia, perchè erroneamente la crede impossibile se non coll'armadura compiuta-

Eccessivamente crebbero i dragoni, massime tra i Francesi, e doveano combatter a piedi e a cavallo, con la sciabola dritta o la spada piatta della cavalloria, ll fucile e la bajonetta del granatiere, uose e speroni; più tardi ebbero l'elmo;

all'arcione portavano un'ascia, o una marra.

Gil useri non divennero comuni tra i Francesi, se non dopo che nel 1692 acuni disertati dall'esercio imperiale furono messi alla prova e trosali bioni. Il modo loro ordinario di combattere era d'avviluppare uno squadrone nemico, sognentario colie grida e con differenti moti. Abisissimi a manegiare i piecoli loro cavalli e spingerii a sproni furiosi, precorrevano alla cavalieria grossa, ergernata spora le selle meria delle salfa cortissime, o neovrano singolarmente ni 'fuggiachi; rannodavansi facilmente, e con grande prestezza trapassavano le annustife.

La vera cavalleria legerara come oggi "introde, non comincio douque che agli ultulina andi a Liggi XIV, poi a moltipileò sotto vara) nomi nella genera dei Sette anni; più importante quanto più gli cerricii Baccansi numerosi e mobili. In hattaglia, gli guandroal lasciavano tra si intervali il vio quarto della fronte, o più; fornavansi ordinariamente a file agerte, distanti 12 pioli divilla nill'un nill'attor, o più; fornavansi ordinariamente a file agerte, distanti 12 pioli divilla nilla nino, a trotto o a galoppo, ma ques'ultime cariche riussivano irregolari, atteso la poca precisione negli eserciaj.

Al principi di Luiei XIV, cella finiteria francese ogni lettuglione componerationi, vaid di monchettieri e luncieri, nel rapporto di 12, 21; formuti sopra cito file, quelli aile ale, questi al centro. Turenne risiusso l'ordinanza a sei dile, ma senza notabile canagimento nella struttura amministratura de corpi. Gli ultilizzati portavano picche di 10 picili; i sergenti labarde più corte; le picche de solulati como di 14 bisidi. Invece di citturione, i satuttibilità le solidata semon budrieri

(4) Fauel rices dell'appress hurr 20, e er della Trensitivata, papertenenti e cinque anzieni rendate, assende i tribate de la Unglaria papera diserne t Engheria pripara diserne t Engheria (High va bugicati di cinque anzieni rendate casse un wome. Opi pi un- ex; Tedercha stabilità in Engheria; discendenti dei seri sono grate lesste dell'Unglarie; del Benete, Sesseni stabilità in Templesso; discendenti dei seri sono grate lesste dell'Unglarie; del Benete, Sesseni stabilità in Templesso;

di cuojo; i moschettieri riponeano le cariche in un astuccio cilindrico di legno o di latta, sospeso a una bandoliera.

La prima novità introdotta sotto Luigi XIV furono le compagnie de granatieri nel 1672, così detti dal lanciar ganata engli assedj. Dapprima erano sparsi, quattro per compagnia; poi se ne attaccò una compaguia a ciascun reggimento; infine una per battaglione, come si usa tuttavia. Allora vennero armati di fuelle e di bainoetta col manico di lenno, che infilavsia nella canan dono saratto.

L'armamento e la disposizione della fantria cra quasi eguale in tutt'Euroya, variando solo la fora e il numero delle compagnie. Gi Svizzeri, in memoria degli ordini primitivi, componeano i battaglioni di quattro compagnie da ducento comini ciascuna, compreso gli utiliziali. Nella fantria ridescen a battaglioni erano di ottocento uomini ciascuna non contanto gli utiliziali, uso tolto aggi Svelesi, i cui reggimenti componeanati di otto compagnie da certevoril istea. Ne Tedeno nel Svizzeri avvano granatieri, ma alquanti soldati ogni compagnia per farne il servicio.

Al fine del regno di Luigi XIV varió assai l'ordinamento della fanteria; a grandisimo fi i numero de regionenti, alcun dei quali compendera angua quali compendera angua un battaglione di quattro a cinquecento uomini, forse per moltipicar i gradi dell'utilitàtia, onde ricompensare i servisi. Granuo compende gli socori con olovano derivare, e dal conceder il comando delle compagnie a quelli che avensero danzo per levarma a proprio conto utilitàti institi, vanioto, de non otto se non sfegiare in abiti e parate, e singolarmente in hanchetti corruttori. Puro akune bosono novità si venero instituando, e specialmente si comprese l'indinatare della bajonetta, dopo il buson esito nell'attacco in colonna alla battaglia di Siria.

ouede verno. Scientio n'avenno i re di sparta, detti seristi i consoli romani, dopo del cop<sup>1</sup> Mario, elber almeno nua conte, oltre il corpo degli detti, nulivoi diarneli a geuerra: gl'imperatori romani una grossa custodia, essendo nove coordi pretoric al tempo d'Augusto, più del doppio al tempo di Alessandro Severo; sono quei Pretoriani che tanta parte presero nelle turbolenze civili e nell'elezione degl'imperatori.

Altorno ai re del medio evo accogilessi quantità di signori, cavalleri, scui diriri. Flippo Aquesto Insidiato dal Vercho della Montagna, si circonda di una compagnia d'uosinoi arranti di mazze a piedi e a cavalio. Carlo V la abolt, soulturordo una matso piò o men nunercosa di gentilomonii arranti di tutto punto, e della sculferi del corpo. Un'altra compagnia di solidali pitalizia, delli guardie quanti al compagnia della propiazzia quando gli altri corpi; e la fauteria vi fligarò ai tempi di Francesco I. Carlo V imperatore faccasi custodire da seimila veterani sagmunti, al megio fior fauteria del suo escretio.

In Francia, questa che chiamano maison militaire du Roi, ai tempi di Luigi XIV era così composta:

1. Quattro compaguie di guardiè del corpo, ciascuna di trecento cavalli almon, comandate da un capitan, tre tenenti e tro alfieri, e divisie in sei brigate ciascuna. La più antica era la guardia souzzese, creata nel 1440 da facil VII per ricompensare gli Scorezia il suo soldo; poco a poco vi s'introdusero anche Francesi, poi affine pon serbaxa di scozzese che il none. Delle tre altre, due frumo istituti cha Larigi IX, l'altra da Francesco I: tutte poi rifornate poco prima da Luigi XIV, togliendo la venalità delle cariche, e faccodo più degne di star attorno al re.

Una compagnia di cavalleggeri, di ducento uomini, in cul il re avea il titolo e il soldo di capitano.

5. Una compagnia di gendarmi.

4. Due compagnie di moschettieri di ducento uomini ciascuna; e in questi e in quelli il re era pure capitano. Non essendori scuola militare prina di Luigi XV, in queste i giovani gentiluomini prendeano lezioni ed esperienza d'armi.

 Una compagnia di granatieri a cavallo, che non aveano però il grado e i privilegi degli anzidetti.

La fanteria della guardia di Luigi XIV componeasi d'un reggimento francese,

uno svizzero, e della compagnia de' Cento-Svizzeri.

Sotto Luigi XIV crebbe in estensione non in perfezione l'artiglieria, usan-Artiglieria

dosì la stessa per gli assedi pe pic campi, në formando le balterie d'un unuero "
determinato di pezi e cassoni. Solo s'inventarono allora le carcasse, projetti
incendiari, hancitati com norta. Louis XIV sistitu le prime truppe permanenti
d'artiglieria, cerandone un reggimento di quattro compagnie: cannonieri, apppatori, falbri di ferro e di legamue; armati di fasili e lajonette. Pel primo
pensò anche a formar un corpo di minatori, che furono poi annessi all'artiglicria; indi stacatatine al princivio della Rivoluzione.

Altora pure le troppe di linea furono sostituite a quelle di guarnigione, specie di militia sedentaria, che convertivano le fortezze in giardini o pascoli. Tutto ciò, l'abolizione delle picche, l'adozione del fucile con bajoneta come arma upira dopo il 1705, l'assottigiamento dei corpi, fanno apparire un grande progresso nella tattica e repure tutti eli scrittori si accordano nel dimestrare la decadenza.

Tureme avea potuto, colle qualità personali, conservar l'ordine e la subordinazione; spate mell'escricio far tacere l'orgolio, attuire l'amor proprio, scutere la pigirità, fissare la legorezza e l'impazienza, conservar tutte le qualifat proprie del Francesia e ovviane i difetti; conoserca i motori antichi, e gli applicava al bisogni movi: onde maegiormente appare la sua grandezza, percibit tuto reggensa i pet sono di lui solo. Manacto il quale, si albandonarono le pratiche buson, e al tornò alle abitudini invecchiate; invoce di motifpicar le trappe col, morete abilmente, si ando crescendo sempe più, per ciò aumendamente, si ando crescendo sempe più, per ciò aumendamie, de si chiamò di positione. Solo tardi, introducendo l'uso della colonna, si tornò agli ardimenti e all'invasione.

Louvois ministro della guerra sotto Luigi XIV, odiava Turenne, e fu liedo della morte di tui come del soio forno al suo desposinos, coi quale si pore a riformare gli escretit, nell'intento di sottometter affatto la guerra all'amministratione, la straiegia al galanteta. Ai talenti dunque ca ella virità sostilui marchine d'ogni genere, il numero del battaglioni, la potenza del danzor cose che dispenado da un ministro, na non l'ispirare conggio, cado e disciplian vera. Quindi grossi escettili, grandi Statt-maggiori, grandi equipaggi, foraggi, spedali; in somma i grandi inhanzazi, grandi abast, ei no casegorenza i grandi disastri. Sterminatamente crebbe allora anche il sistema delle fortificazioni, merce l'inci-nazione di tuogli XIV e la somma alitili, di Vanhan. Per ultimo dispergio del abriga del favore la sorpassasse; modo che fa credere si stimino gli unoni cone tatti d'un regul valore intiresco, e che la potenza possa caminatare colle forze sue proprie. Grandi generali non si formarono piti; e Villars, Luxenbourg, calinat, Vendone, mostraronsi besa dredi di qualete parte di Turenon, e resero

segnalati servigi (1), ma sempre imbarazzati dalle soverchie truppe, e nissun di loro ebbe tempo di pensare a corregger gli abusi.

Sminuendo il valor morale di ciascun uomo, fu necessario adottar la tattica delle masse e delle colonne per supplir al valore e all'energia personale. Allora Folard suggeri la colonna, corpo di fanteria serrata, sopra un quadrilungo assai prolungato, e dove ai soldati rimane appena quanto spazio basti per marciare e usar le armi. Questa colonna è da un battaglione fino a sei, di più o men file secondo il paese; e stabilisce la proporzione di venti, ventiquattro, al più trenta file in terreno libero; riducibili fin a sedici se il terreno lo richieda. La divide in tre sezioni, senz'intervallo tra sè al momento della mischia. Le compagnie dei granatieri separa sempre dalla colonna, servendosene di riserva e appoggio, tenendoli alla coda o a ciascun lato dell'ultima sezione. Gli uffiziali o sottuffiziali son messi alla testa, alla coda e ai due fianchi della colonna. Suppone i battaglioni di cinquecento uomini, cioè quattrocento fucilieri, cento labardieri, non contando i granatieri e gli uffiziali: si disponeano sopra cinque file. Divide la colonna in manico di dritta e di sinistra, ciascuno suddiviso di cinque in chauge file.

Tal è la colonna di Folard, primo tentativo teorico di una tattica nazionale. Essa è men offesa da' fucili, ma più dall'artiglieria: poi la difficoltà consiste nel mutaria in linea qualvolta occorra. Pure con questo modo si sostenne la battaglia di Denain: e certo sariasi avuto vantaggio sopra le truppe d'Europa, disposte per lunghe linee; ma gli spiriti non erano disposti ad accettare questa nè altra rivoluzione dell'arte, e si continuò nelle vecchie abitudini.

Quanto alla disposizione in battaglia, si era incerti, o vi si cercava una simmetria, incompatibile colle varietà degli accidenti. Da ciò l'inferiorità dei Francesi nella guerra di Successione, le languide operazioni, le campagne senza risultato, quando si disse che manovravasi senza combattere, e combatteasi senza manovrave. In questa Eugenio e Marlbòrough fecero anch'essi errori; e sopra un teatro vastissimo, con cerciti grossi, i disegni erano piccoli, le battaglie senza risultati: pure dopo la battaglia di Hochstådt Luigi XIV soccombeva, se gli alleati si fossero concentrati sopra un'unica direzione, invece d'operare su tutta la periferia.

La castrametazione fu perfezionata dai campi d'istruzione in tempo di pace, e adattata all'ordine sottile che ormai prevaleva al profondo.

L'aspetto scientifico che presero le armi, si mostra nelle istituzioni per l'insegnamento della gioventù in questa carriera. I collegi militari attestano che la guerra era divenuta una scienza, e come tale richiedeva l'ajuto delle altre scienze, e progrediva a seconda dei loro progressi. La marina militare da un altro lato provava il progresso della società, del commercio, dell'industria, e del vincolo che unisce le forze conservatrici alle produttrici. Aggiungasi il raccoglier le carte, i piani, le memorie del deposito della guerra, e lo stabilimento dell'Ospedale degli invalidi.

<sup>(4)</sup> Nella campagan del 4703, si divisò di riunire se l'Elettore fosse marcialo verso le sorgenti dell'Ino, un dislocemento dell'esercito francese in Italia pel e Vandome verso quello dell'Adda. U'. Devuyuna, Trolo con l'esercito di Villaria in Bariera, o mur-fuerre de Succession, 1, 1, pag. 1431. Prova del ciare sopra Vienna: divisamento degno del Villars progresso della strategia, piacetia vi i trova in gerche aveva il genio delle messe, e sarebbe risoction un il piano della compagna del 4709.

# S. 59. - Scrittori militari dei secoli XVII e XVIII.

Feuquières, ricchissimo di genio, non così leale di carattere, si piacque attenuare la gloria d'alcuni, crescer quella di altri; e massime innalza Condé, e abborre Tallardi : in generale è giusto coi morti a scapito dei vivi. È chiaro nello stile e nell'esposizione, qualvolta la collera o il rancore non l'accecano: la sua descrizione militare del Piemonte è un modello.

Tallardi, secondo i pregiudizi del suo tempo, aggiunge massima importanza Tallardi agli attacchi di tutta la fronte, sin a ricusare il nome di battaglia a quelli per ordine obliquo. Di rado sale a principi generali, acchetandosi nelle proprie opinioni e perdendosi nelle particolarità; partendo sempre da postulati che accetta come provati. Vede però gli abusi del suo tempo; esclama che « si deve elevare secondo la capacità, ricompensare secondo i servigi »; riprova i piccoli reggimenti che aumentano soverchiamente gli Stati-maggiori, e il lusso delle divise uniformi introdotte appena allora, non dovendosi caricar il soldato con oggetti di cui non si serve che un giorno di parata: pensa come Montecuccoli che la guerra difensiva richieda più arte che la offensiva, e più cavalleria. Al suo tempo si fe generale l'uso di bombardar le piazze. Dell'amministrazione poco si briga, come gli altri contemporanei: pure ne abbiamo alcune particolarità, e fra le altre, che il soldato era nutrito alcuna volta sì male, che molti morivano esinaniti, persino in guarnigione; che Louvois fece molti sperimenti per surrogar al pane un cibo di men incomoda preparazione. Migliore è il suggerimento di dar ai cavalli paglia triturata, la quale mista a qualche grano, massime al turco, giovò tanto nella guerra di Spagna.

Di Folard già dicemmo; e colla sua colonna, benchè non priva di sconci, Folard avvezzò a staccarsi dalle abitudini, e ne nacque poi quel che si chiamò ordine profondo o francese. Guibert, che lo vilipese quanto idolatrato era fin allora, gli rimprovera la sua ammirazione per gli antichi, la quale appare specialmente nei Commenti a Polibio, ove si può nel testo trovare il paragone fra la tattica dei Greci e de' Romani, e ne'commenti, fra quella degli antichi e dei moderni. Ha sulle dita tutti gli autori; e talora stenderà un capitolo intorno a ciò che avrebbe dovuto far Regolo alla battaglia di Tunisi; o come Varrone avrebbe vinto infallibilmente a Canne; o come dovea comportarsi Waldstein a Lutzen ecc. Ha però un vigore, che nessun pareggia; un gusto vivo e profondo pel mestier suo: se gli manca spesso il metodo, giammai il calore e la fecondità; se talvolta la chiarezza e la giustezza di vedere, di rado la larghezza e sagacità: e dapertutto ha in pronto mezzi infallibili, nei quali perdendosi, e in casi impossibili e in ragionamenti inapplicabili, trascura ciò che è di tutti i tempi e luoghi, la formazione e struttura dell'esercito, il rapporto di esso colla società, della guerra coll'amministrazione.

Pure mostra conoscer l'uomo, e massime quel di guerra. « Bisogna procurare « la convinzione, e chiarire i soldati e gli uffiziali che han tanto vantaggio, da « non poter essere forzati nel loro posto senza manifesta vigliaccheria loro ed onta perpetua. Tutto dipende dal far loro intendere la forza de'trinceramenti « e la difficoltà di superarli : facciansi calar nelle fosse alquanti soldati, in pre-« senza di tutti gli altri, si ordini che passino le fosse e procurino di montar sui « parapetti; e il vedere la difficoltà dell'operazione varrà meglio che tutti i ragio-« namenti e le arringhe del mondo a mostrar la superiorità della difesa; e per

256 GUERRA.

« esperienza conosceranno quanti ostacoli avrà il nemico a sormontare se gli si « resista ».

Varj brani suoi furono raccolti in un'opera intitolata Esprit de Folard. che si suppone di Federico II, dove essendo ravvicinate, meglio possono vedersi le sue idee, perpetuo panegirico della colonna e della mescolanza delle armi; crede l'artiglieria inferiore alle macchine antiche, e perciò non vi bada troppo, e sugli antichi s'appoggia incessantemente.

« Greci e Romani faceano piccoli gli squadroni, perché il vero della cavalle-« ria sta nell'azione e nella celerità delle manovre. I movimenti gravi non le si « confanno; i fianchi restano si deboli, che facilissimamente una piccola truppa « può batter una grande se la piglia pel fianco. « La forza della cavalleria d'An-« nibale consisteva nell'agilità. Gustavo, e prima di lui Adolfo di Nassau, « aveano adottato il metodo dei Romani; due linee, una riserva, i battaglioni « a scacchiere, e combatteano sempre sovra 10 o 12 d'altezza. Pure aveano « due terzi di moschettieri in ciascun corpo; ma come usarono da poi Condé, " Turenne, Luxemburg, voleano si venisse immediatamente alle mani e all'ar-" ma bianca. Formati corpi di fanteria regolare, la cavalleria ottenne minor « considerazione, e i cavalieri provarono che significhi l'aver a fare con buona « fanteria (1).

« Grande scredito venne alla gendarmeria dalla battaglia di Contras, ove En-« rico IV si valse d'una pratica insegnatagli dall'ammiraglio Coligny, cioè d'in-« serire, fra gli interstizi degli squadroni, nodi di fanteria con moschetti di venti « uomini, cinque di fronte, quattro di profondità. Questo metodo era stato adope-« rato a Pavia dagli Spagnuoli, esercitati da Antonio di Leiva; Coligny se ne « risovvenne, ed Enrico l'adoperò costantemente, come pure Gustavo Adolfo, il « marchese di Montross in Scozia, Turenne a Giusheim, il duca di Weimar da-« pertutto.

« Combatteasi per squadroni prima di smettere le lancie e abbandonar la « gendarmeria; ma erano pesanti quasi come i Persiani, che pugnavano sopra « dodici e più file. Tali usavansi ancora al tempo di Waldstein e Gustavo Adolfo, « il quale li sminuì e vi mescolò manipoli di cinquanta moschettieri.

« La cavalleria spagnuola moderna aveva un giuoco arditissimo, ma non-ab-« bastanza sicuro. Prima di dar di cozzo per truppa, staccavano venti o trenta « uomini, che senza sparar colpo, colla spada lanciavansi sui grossi squadroni « nemici, e mentre cercavano penetrarvi, lo squadrone loro profittava dello « scompiglio per vincere. I Turchi imitano questo movimento, che spesso riesce « bene ».

La parte più importante per gli uomini dell'arte, più nojosa per gli altri, è la descrizione particolareggiata delle battaglie d'allora.

Il maresciallo Puységur, riunisce maggiori titoli alla confidenza de' lettori, Paveégur narrando con aria d'onest'uomo e insieme pensatore, e piace entrar nella sua opinione ogniqualvolta i pregiudizi del tempo non prevalgono al suo buon senso. Con tutto quel rispetto che pur troppo è dovuto all'errore, egli combatte gli abusi introdottisi nella pratica della guerra, per sostituirne altri più semplici ed utili, fondati sul buon senso e l'esperienza; e teme che questa novità non spiaccia ad antichi e rispettabili uffiziali, avvezzi dai loro predecessori a una certa abitudine. « Da un pezzo (dic' egli) avrei potuto dar fuori i miei principj; ma quando

<sup>(4)</sup> La cavalleria andava a passo o a trotto, como peiò stesso la fanteria, com'obbe armi da fuoco, la sempre si continuò, finchè le compagnie più non for-rouo a conto de' capitani. Perciò potes facilmente posso cui non era abituata.

si sta in impieghi inferiori, e si vuolo metter Innanzi cognizioni acquistate con
 molta fatica, si trova fra i superiori molti che se n'offendono. Allora la mo-

« destia e i riguardi dovuti alle persone di merito ed elevate in dignità impongono « silenzio, mal capitando a chi volesse romperlo. Molti il provarono, e gli altri

silenzio, mal capitando a chi volesse romperlo. Molti il provarono, e gli altri
 restano disgustati dal comunicare lumi che potrebbero tornar vantaggiosi.

« Perciò le antiche pratiche si perpetuano ».

Verità di tutti i tempit ed è bello sentiria professare da chi è maresciallo. Ma a qual posto era sallo traverso tutti i minori, nei quali confessara aver veduto che, nell'azione come ne'movimenti preparatori, la più gran parte di quel rhe s'insegna negli essertigi è imparitabile. Tutta la seculo, asi di teorio o di pratica, di questa grande arte della guerra non consiste ella anche oggi, in quello che chiamasi esercizio, qual si vede fare nelle riviste? Il poso che vi s'insegna si fa senza principi, gli uni essendo impraticabili per tutti i movimenti che si famo al cospetto del memico e nelle battaligi, gal altri assoultamente nocevoli. Ne convengono; ma non aspendo che cosa mettervi in vece, si contentano di direr questo rende agle il soldato.

Egli è persuaso che la pratica non basti a formar buoni uffiziali, altrimenti i caporali e brigadieri veterani sarebbero i migliori capi; ma son necessarie teo-

riche e cognizioni precedenti, poste le quali, basta piccola pratica-

Vero sistema egil non propone, impedito dalla sua modestia, ma una sequela di opportunissimo discussioni, ingegnose e soilab. Fella prima delle due parti, esamina le militie grache e romane, e gli scrittori che ne trattarono di proposibi o per incidenza; indi passa ai moderni. Bagioan pol del modo di mover uno o più battaglioni o squadroni; e del disporti in battaglia, profitando dei terreni o mendandoli. Pedrirete e piecciò al grandi escretti, a perciò fordine obbiguo, montanti un grande escretto di ha il grave socio di non poter riunite con locato del considera della proposita della più semplici e più presto formati sono i soit da usare. Coa è di tutti il movimenti particolari. Il stateglione che meglio conserva Tordine, e che quando non poù baciar di romperio, sa ripigliario al più presto, ha gran vantaggio sopra quelli che combatte.

Ragionando di tutte le partirolarità della tattica, passa nella seconda parte a suppor in azione e in guerra; e allora più non ha a dibattersi contro i cattivi regolamenti del suo tempo, e propone una finta guerra ne' dintorni di Parigi, applicandovi le sue massime, e mostrandole dedotte dalla pratica de' più illustri generali.

Il marchese Santa Cruz, spagnuolo, polle Riffestioni militari si cleva a Santa Cruz tutte le parti subini dell'arte, massime in ciò che riquanda la parte morate e l'alta strategia, e mostra come le huone teoriche fossero nel suo paese sopravisl'alta strategia, e mostra come le huone teoriche fossero nel suo paese sopravissuste al decadimento dell'arte. Piglia il soldato al primo entrar nella militar, e di
grado in grado lo porta fin a generale in capo, e a tutte le combinazioni possibili al suo operare, formando una eneciciopedia militare in azione, bono in tutti
i gradi e gl'impirephi, ammaestrando il suo alunno ai colpi benigni e avversi delta
fortuna, agli ostacoli, alla gloria e ai dissestri. Opera poisas, ma d'idee giuste, e
la più compiuta per l'istruzione militare; se non che ancora non era conosciuto
il sistema prussiano.

Nel mediesimo tempo il p. Daniel scriveva la Storia delle milizia francese p. Daniel coi materiali sopravanzatigli dalla sua Storia di Francia. Raccoglie e dispone i fatti, non discute teorie ne pianta sistemi, e si propone di esporre alla curiosità di Luigi XV le funzioni, i doveri, le prerozative tanto decli uffitiali che del corpi

Docum. Tom. II.

258 GUERRA.

componenti i suoi eserciti, l'interesse de guerrieri, etò che riguarda i loro impighi, le cariche, i corpà di cui sono; cose che molti non samo, o di bene che sappiano. Adunquo vi si trovano importanti particolarità sulle armi antiche, sulle macchine da guerra per quanto se ne può sapere, sulle hattaglie del medio vo. Sopratutto espone le quistioni di preminenza, i privilegi di ciascun corpo, la formazione di cest.

Il marchese di Quincy nella Storia militare di Luigi XIV ha moltissime particolarità; ma frivole e fanciullesche, meutro negligo i punti principali, e le cause delle vittorie e delle sconflite. La sua Arle della guerra si arresta sopra minuzie.

Il sig, di Turpin scrisse un'Arte della guerra, commenti sopra Vègezio, sopra Montecuccoli, sopra Cesare, in 12 voluni, ragionando d'ogni cosa senza sistema nè accorgimento, nè distinzione di tempi.

Il napoletano marchese Palmieri fu de primi a trattar della guerra con aspetto scientifico; spiegò le operazioni in ordine geometrico, e risolse così molti problemi; e fe chiaro come i varj elementi debbano concorrere anche nella guerra ad un solo scopo, cioè essere scienza.

#### . 60. - Il Maresciallo di Sassoma.

Sul fine del regno di Luigi XIV la civiltà aveva preso un andamento così vasto, che con essa dovea necessariamente mutarsi l'arte della guerra. Le rôcche, asilo della prepotenza, erano cadute; vaste fortezze proteggeano i confini dei regni; grandi forze stavano raccolte nei porti; villaggi cresceano dove prima boschi e foreste; si dilatavano le citta, miglioravansi le strade; i governi s'erano assodati, chiarito il diritto delle genti, posando sopra il trattato di Westfalia. Più non v'era mestieri di far campi e trincerarsi quando ad ogni passo, ad ogni fiume si trovavano città e mura già preparate: più non compliva la numerosa cavalleria quando, invece delle vaste pianure, trovavasi ogni tratto siepi e fosse e chiuse: non importava occupare le gole e i valichi quando per tutto erano strade nuove e moltiplici passi: l'occupar in un paese alcune posizioni, tenute importantissime per tradizione, era vano da clie, per le cresciute comunicazioni, si poteva essere sopravanzati : non serviva l'aprir nuovi sentieri traverso ai campi quando il nemico aveva grandi strade su cui condurre la sua artiglieria. In Francia massimamente, in cui l'industria e il commercio florivano, e l'antico genio riottoso erasi mulato in impeto di servir al principe e meritarne i favori.

Esternamente erano creciute due nouve potenze, la Prusaia e la Russia, di cui gla sentivas il peso sovra le sorti europeo, Pietro il Grande impovissi un popolo, improvisò un esercito col quale vinse il più disciplinato d'Europa; e cella bataglia di Pultara (1709) fu data all'Europa una gran elzone di tattica e fortificazioni. Uscendo dalle vie consuete, per le quali gli eserciti stavano immobili dictiva al trincarramenti in linea continua, egli copera la fronte della sua fanteria, con sette ridotti, separati da grandi intervalli, e chiudenti due battoglioni ciasamon.

Forza era dunque che la Francia pensasse anch'ella a mettersi a paro di tull miglioramenti. Na durante la minorità di Luigi XV, nella pace si sciobe la di-sciplina e l'emulazione: il Reggente, non pratico di guerra, più non penso cher a godere in mezzo alla depravazione un potere nomentaneo; i citalini ai da rificchirsi nelle speculazioni dell'agiolaggio: onde non profittarono della lunga pace acquistata con tantos sangeo, per emular i properesso delle competitici.

Bella istituzione di quel tempo erano state le sei compagnie di cadetti, per cui dalle provincie si traevano molti giovani gentiluomini, cui la miseria de'parenti non lascava dar edocazione, con còi ricompensando i vecchi servigi de' nobili, o preparando a renderne di nuovi. Conseguenza ne fu l'istituzione della scuola militare, fondata poco poi.

Luigi XV stabili militie in permanenza, vielando i vodoniarjo 1 sostibiuli; lisko a qualtro anni il servito, e origi gia sapoli da sedici al quarari'ani, e in mancanza gli ammogliati, seegliendo a sorte. Saria stata una vera coscrizione nazionale, se non vi fossero entrati esenzioni e privilegi. Occorrendo, s'incorporavano le militie nei reggimenti di linea. Cresccana anchei copri francisi, corpi irregolari di finireria leggera, che portavano il nome di quei che li comandavano o che gli avenuo organizzati.

Gioco, lusso di tavola e di equipaggi serviano ad Ingannar un tempo ozioso: gradi dil terno divisi tra famiglie privilegiale, sicole lo clomelli spesso mancarano di tutte le qualità necessarie; giovani eleganti, viziosi, aborrani dalle fatiche del corpo e dello apirito, il breve tempo che stavano al corpo, non faccano che feste e apassi; di rado vedeano la loro truppa in armi, per paura di moterar la propira inferiorità; nezzo d'avanzamento per gli uffisiali non v'era che la proteziono del giovano cotionedio, ottenuta coti/andarqii a versi e dissido campi d'accrettà, sperando ecciterable vi Cambiacione, mentre rinoveano i soldati o gli uffisiali dalle pericolose guarnigioni: ma invece uon fu che una palebert di lusso e spese dissatrose.

Allors vame ad offir! I servigi suoi alla Prancia Maurisio conte di Sassonia (1728), che strainere o osservatore, conobbe e decessies quali erano quegli essratiti, e quanto danneggiati dall'indiscipiina, e rinfacciara continuo l'esempio contario del Presissioni. Ma non potenta esseguir informe, repugnanti agli interessi di teopoj; e la sola che introducee, fui i passo in cadenza, per togliere l'andar rotto, segurato e combine, far che il soldoto conspi il minimo spazio nel ranque nella fila, e che una truppa marciando conservi la forma primitiva della sua ordinanza. Il Marcecialio di Sassonia guido la Francia cali te bataglie e 170 interpo, Roccux o control possibile al Prances l'eseguir le grandi manorve; egli che diceva tutta la tuttica star nelle gambe o le bataglie esser il rifugio de generali ignoranti.

compose un tratatac computato, ma espose le proprie impressioni, e lene applició alla guerra la cognizione del cuor unano. Col qual nome cuji sipiexa molti fatil, di cui non si sa altrimenti render ragione. « Supponete che una colonna estatechi un trincarmento, e che i sane testa sia su inargine della fossa; so a cento passi di là, fisor del trinceramento, compare un pugno d'nomini, è cerò che quelle testas al fermerà o nos sarà seguita. E perchà? El deven vonano...

- Quando s'è obbligati a difendere del trinceramenti, bisogna guardarsi dal met-tero i battacioni tutti control i prarapetto, perchè se una vota il nemico lo sor-passa, quel che sta dietro fuggirà. Ciò avviene perche la testa scappa agil unomini oggiunivolta accadono cose cho non s'aspettra. A: Feogla generale alla cuorri; essa decide di tutte le battagile. Questo lo chiamo il cuor ununo, ed e ciò che mi fece comporre questopera (1). Lo crodo nessuno siasi avvisato di ecrevarvi la ragione della più parte delle cattive riuscite. Un nulla cangia tutto - alla guerra; el debelli mortati no non messati che dall'opiniono e.

<sup>(1)</sup> Mes réceries.

260 GUERRA.

Da questo punto egli move in tutte le sue proposizioni o riflessioni, Questa tinta di sentimento applicata alle cose della guerra, quel filosofare filantropico come il secolo portava, è estro novità. E lo faceva in tutta la vita; sprezzava le cortigiamerie del son tempo, viteva il Parigi fuor odella società fivrio, initiolò sogni (récerica) le sue memo viteva il Parigi fuor della società fivrio, initiolò sogni (récerica) le sue memorie, e murendo diceva al suo medico: Senal, s' Ao faito su nobi Societa.

Disapprovars l'entrar in campagna a primavera; uso nato dai tempi feudaltr, quando gli eserciti erano la più parte composti di fanti, totti all'agricoltar, e che perciò l'inportava lasclar a casa durante la messe. Mossi a primavera, dopo i quaranta giorni, l'ordinaria misura del servizio, tornavano ai atovi. Ma con eserciti stabili emantenuti tuto l'anno, meglio torna l'aspettare che le derrate sieno raccotte e riposte, il che ed assicura meglio i viveri all'esercito, e rende mispore il danno dei popoli.

Egil pure insegnò l'uso sano, comodo e pulito di tagliar i capelli; chè nellabito non bisogua segiri la modo a e l'occhio de pittor, ma consultare i melici e l'esperienza de mittari. Per la cavalleria propose, invece della briglia, la cavezza, colla quale il cavallo podo pascolare ad ogni ora senza sirriglardo, ne fa despo agli avampost temetlo tutto il di col morso in bocca e affantato, per forti cuntro baciba. A quest innovazione fione si opposer raggiori, foren non forti cuntro baciba. A quest innovazione fione si opposer raggiori, foren non

Dovunque è sistematico, non regge alla ragione e all'esperienza; e le proposte sue circa all'organizzatione, fornamento, gli ordino pri a finatria e la cavalieria non furnon adottate. Conobbe la debolezza della fanteria per gli attacchi nell'ordine sottlie, e l'utilità della lancia nella evaluleria: vice la manezata o'un sistema di tattica, ma nol seppe trovare. Le altro opinioni sulfarmamento, il vestilo, Tordine delle truppe, clubrer officacia sui cambiamenti soccassivi: una prima dei Francesi gli adottarono i Prussiani e in generale i Todeschi, che allora si vedazon in incermento; one all'apriris della guerra del Sette anni gli Annoversi si tro-varono avere i cacciatori a picili e a cavallo, modello delle truppe leggere che poi tatto si moltiplicarono.

Osservò che i reggimenti segnati con un numero o col nome d'una provincia aveno spirito miglioro che non quelli col nome dei colomello che si cambia coni momento, e che non si conosce come proprio. Invece d'aversi un esercizio diverso per ogni reggimento, indusse ad accettar generalmente il prussiano, e trascurare una quantità di movimenti e tempi inutili, e far l'esercizio in filla ri-stretta. Vuol che 'Uffiziale non sia che il soldato prefezionato, e trova assurdo lo sceglier questo stato per moda o per segno di huona nascita: pochi gradi, affiche di cascono sappia nettamente cich che sta Inanazi a loi, e arrivarvi per emulazione. Ciò toplicrebbe uno dei più gravi sconci, quello d'uffiziali senza vocatione, che comandano uomini più valenti di lore o prima di renderesse attiresto di feudalità, quando il signore conduceva i propri vassalli, fosse pur fanciulto o inetto.

Alle idee filosofiche del suo tempo sagrifica egli quando divisa i modi di procacciare una bella e robusta razza d'uomini, presso a poco al modo spartano, con matrimoni temporari; nè s'avvede anch'egli, come tanti statisti, che la popolazione si cresce non col moltiplicare le nascite, ma i modi di sussistenza.

Trovava ai Francesi d'allora mancar due cose, che parrehbero implicar coutraddizione; di mobilità, in grazia dei lunghi e grossi battaglioni che non si potevano movere senza romperai; d'immobilità, col non poter reggere di piò fermo alla casalleria, ne saper con pazienza sospendere il fuoco e conservarsi al posto. Con molte ragioni insiste perche fil uffiziaj pariricolari sieno posti nelle file, in modo da animare o contenere il soldato: e perchè questi non fosse stimolato a sparar troppo presto, vorrebbe gli si facesse portar il fucile sulla spalla dritta, al modo de' cacciatori.

Da giovinetto egli era innamorato di Onesandro; onde sarà bello il vedere come egli alla sua volta delinei un generale in capo al giorno di battaglia:

• In giorno di battaglia il generale non dee Îar milia; meglio redrà, con-serverà più libero il giudizio, e sară meglio in grado di profittare delle si-tuazioni in cui si trovasse il nemico durante l'affare; e quando verla' il bello, dovrà accorrere di tutte gambé dove accede bisogno, prender le prime 'truppe che trova, farle avanzar di volo, ed esporre la propria persona. Ciò decide delle battaglia, ed assicura la vittoria.

Non dico nè dove nè come lo debba fare, perchè la varietà de' luoghi e
 delle posizioni che il combattimento produce devono dimostrario: tutto sta di
 vederlo e saperne profittare. Il principe Eugenio possedeva a perfezione questa
 parte, che è la più sublime del mestico, e che neva un gran genio ».

cope, in un jerino d'alfare, nos récorapios che de presa un gale gales avantes et capo, in un jerino d'alfare, nos récorapios che d'affar marciare le impie ben d'ittive, veders se conservano bene le distanze, rispondere alle domande degli sujustatif di campo, mandaril per tutto, correr essi medesimi seraza posa, in somma voler fare, col che non fanno unilla. Io il considere come gente cui fein il capo e non vedono più nulla, e non san fare se non quello che ban e fatto tutta la vita, siele merate ruppe metodicimente. Da che col prechè ben pochi s'occupano delle parti grande della guerra; di ultitata passano la vita a «arrivano al comando degli escretti, vi son sempre morri, e non sapendo fare vauch che derrobbere, fanno quel che samo».

Tale non si mostrò il Marcicallo di Sassonia. Alla hattaglia di Fontenoy assistette aggravato d'una di quelle mattle che tolgono ogni viopre, ni l'eliropiaia, latchè diceva: Sarobèc curiono che una patla renisse a farrai la puntarae. Espuriante pur vines; e Federico II, capace di giudicaine, gli sirviveza poco poi: - bispu-tandosi questi pionti qual tra le battaglie del secolo facesso più onore al senerale, gli uni proposero quella di Alamana (1), altri quella di Torino (2), - ma tutti s'accordarono su quella II cui generale stava moribondo quando - fic data » (3).

#### S. 61. - Federico II.

Non hastava sorgasse qualche gran generale; couveniva che alcuno introducese medoi movi, megior mobilità nelle masse, megior rapidità nelle marce, al che ajutarono I miglioramenti parziali già praticati. Alcuni già vi a'erano lidustirati, come Turenue nelle aglii pedizioni di que' asod serciti picori le ben scelli; ma ora erano erecciuiti d'assai, estessistime le fronti, mottiplicati gli un'interiorati della discontinazione della consistenza di consistenza di che muesti tare del visu soldati. La rivolazione e dovotua a Federica II.

Trovava egll un esercito che suo padre avea reso perfetto in tutte le particolarità; soll i suoi soldati sapeano caricar prontamente il fucile, aggiustare i tiri, sparar sei colpi al minuto; soli aveano bacchette di ferro, soli sapeano marciar in fila, unire il silenzio, la celerità. Fordine, Vero è che agguerriti non erano.

(1) Vinta dal duca di Berwick.

(2) Vinta del principe Eugenie.

(5) Nisas.

262 GUEBBA.

mai non avendo combatutuo che come ausiliarj; la cavalleria non cra distinia che per sedetza d'unomini e cavalli, del resto non sapea avanuarai che a piecolo trotto per far fuoco, el assalire a modo di foraggiatori. Federico Guglielmo ava pio dato una stravagante importanza al vestilo; isoladati logorivamo il tempo a puller, verniciare, imbanecare; al cavalli si lustravano, il zoccoli e intrecciano manti por porti del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito del modele e al beletto.

Dapprincipio bastarono questi avvaniaggi per assicurare a Federico lo vitiorie; na le scodite istivariano i asoi neineli, sicebe gli dovette ricorrere ad arti nuovo. Studia i prefecesori, ai fa scolaro degli uffiziali, e a breve andare ha in picidi un carerio lesto, suddivio one leproporzioni meglio opportune per potere in ogni dove squadronari, e dove le parti si possono sluccare e riunire a volonida, evana, nuocere al fordune o ai risolatali; principalmente porta al somno l'abilità

Invece di ostinaris ad emendar ciò che potess' esservi di vizloso nel sistema di suo padre, si volse a ciò che potesa manerari; de ecceti il hattaligno d'egi-ganti, che immediatamente riformò, egcuì la massima di non far mutatioul essentiali dove il miglioramento non compensa la secosa della marchina. Couservò dunque utti i regimenti paterai, col medesimo solido e abito, e principalmente quella mescolama di nazionala feroresieri che rica il fondamento; hi disione che foressiere: il reche l'escribe del propositi del considera del consensa del marchina del consensa della marchina di adistinatione, e a rende l'escribi lo mortale e come dice seso Federico (1).

Quando Federico diceva Sio Josat re di Francia, non si sporrerbbe un cannone in Europa senza ma l'Eucaza, il principal penseñe dovea corrergi al modo di reclutare l'esercito. Men di sei milioni di elttadini gli davano centrentamila soldato. In Francia, il modo stresso di reclutamento avrebbe dato, sorra trenta milioni, più di siercinonila soldati, ai quali, essendo tutti nazionali, Federico dato avrebbe altre leggi, ordine diverso, e mezzi d'attacco più vivo, più pronto, più diretto.

L'attacco è naturale alla Prussia, quanto all'Austria la difesa. Questa ha truppo che sanno rifiraris seuza scompicilo, node logora i nemici, conservando i veri suoi vantaggi; frontiera propriamente non ha, composta essendo di vari Stati, con capitali molte, sicriche dire pluttosto la resistenza di corp moltili, a men periculosa e la più durevole. La Prussia al contrario, sempre minarciata d'andar a pezzi, ha lisogno d'assalite per diffiendersi.

Adanjue Federico dispose il suo escretto per l'Offensiva, bax vedendo che la difinastiva crivcherbbe tinidità, e non potrebbe star bene colle minacciate suo frontiere, colle poche fortezze, a colla maneanza di danaro e d'ingenneri per fabbricarne. Crebbe l'escretto a ottantamila, ofter alcuni reggimenti di guarnigione; provocleva d'ogni cosa, lo disposuvea e animava alla guerra; tracara a se gli utilità in migliori al servizio d'altre potenze; raddopplava l'artiglieria e gli approvigionamenti degli assenali.

L'escretto suo che nella guerra dei Sette anni giunse fino a ducentomila unmini, era composto di cioquantacimque reggimenti di finetria di fila, doliri di guarmizione dell'arma stessa, qualtiro di fanteria leggera; nienni battaglioni frannic, composti il più di disertori o petigionieri, trediti reggimenti di corzalieri, fra eui uno per guardia del corpo; dodiri di dragoni, dierel di ussari, quattro di artigleria eu ne corpo del guulo. Nella fanteria, quasti uttili reggimenti erano di due battaglioni, composti di sei compagnie, una di granatieri, e or tre or quattro uffiziali per compagnia. Nel 1770 così era composto un reggimento:

| Grande Stato-maggiore.                                                                                  |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Generale o colonnello in capo                                                                           | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Colonnello in secondo                                                                                   | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tenente colonnello                                                                                      | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maggiori                                                                                                | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piccolo Stato-maggiore.                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ajutanti maggiori                                                                                       | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Maresciallo d'alloggio                                                                                  | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cappellano                                                                                              | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Intendente                                                                                              | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chirurgo maggiore                                                                                       | 1.   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Chirurghi assistenti                                                                                    | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamburo maggiore                                                                                        | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tamburo maestro                                                                                         | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Oboè                                                                                                    | 6    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Piferi                                                                                                  | 6    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Armajuolo                                                                                               | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Montator di fucili                                                                                      | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Prevosto                                                                                                | 1    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uffiziali dei due battaglioni.                                                                          |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitani di granatieri                                                                                  | 2    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Capitani de' fucilieri                                                                                  | 10   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uffiziali subalterni de' granatieri                                                                     | 6    |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Id. delle compagnie de' fucilieri                                                                       | 50   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sottuffiziali e tamburi.                                                                                |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 sottuffiziali de'granatieri per compagnia                                                             | 18   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 per compagnia de' fucilieri                                                                          | 100  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 per compagnia de' fucilieri                                                                          | 36   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Granatieri e fucilieri.                                                                                 |      |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 252  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 granatieri per compagnia, compresi gli zappatori<br>10 soprannumerari per compagnia di granatieri . | 20   |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                                         | 1140 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 soprannumerarj per compagnia di fucilieri                                                             | 80   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| o sopranductari per compagnia di racinett                                                               | 50   |  |  |  |  |  |  |  |  |

In tutto uomini 1724

Malgrado i difetti di tal ordine, vi si troveranno ben accordati la forza del battaglione e il numero delle compagnie colle condizioni d'ordine, economia, solidità, mobilità, suggeriti dall'esperienza e dal raziocinio. Al contrario in Francia noltiplicavansi le compagnie a detrimento della forza loro, per poter disporre di un maggior numero di posti da capitano: gli Austriaci davan all'eccesso opposto, facendo le compagnie almeno di ducento uomini, e quattro per battaglione; onde ogni ducento uomini aveano quattro uffiziali al più, spesso appena sei sottuffiziali, cioè un comandante ogni venti subordinati. Con si scarsi uffiziali non poteasi reggere che un esercito docilissimo come l'austriaco, formato di contadini e vassalli, pazienti d'ogni fatica senza mormorare, poco avvezzi a ragionar sulle cose, e perciò incapaci d'entusiasmo, ma buoni ad obbedire. Reggere dissi; giacchè far colpi arditi e pronti era impossibile con si poco di mobilità e d'audacia.

Al contrario fra i Prussiani moltissimi bass'uffiziali si volcvano per impedir la diserzione: i soprannumerarj supplivano ai vuoti, o si riunivano in due drappelli.

Era massima di Pederico Pechi afficiali pararuli e molti solulati, henche molti servigi aveza e compensare. Constamenente gli staccò le compagnie di granuliri dai reggimenti per formarne battaglioni scelli, o non coasse attacera un visio si radicario, o con dei volessa caver alla mano un cerpo scello di cui ripometterni meglio che da quell'accustaglia di disertori e priginatieri di ogni primo nella primo di constanti primo di constanti primo di constanti con primo nella qui successivi elbera o condustrere con Napoleona, Pena montro come una reconfitta bastasse a dissipar l'esercito: talché Federico Guglicimo III penado riafico lutto di nazionali.

Il battaglione, staccatane la compagnia de' granatieri, divideasi in due ale, ciascuna di due divisioni, e queste di due manipoli.

Fra varj sconci era pur queșto, che non sempre gli uomini erano sotto ai capi stessi. Gli uffiziali collocăvansi in battaglia per anzianită, i sottuffiziali per statura.

Ogni soldato avera una pelle, onde avvolgere l'arma e preservaria dall'omido; altro indizio della predizione di l'ederico per il funco. Malgrado questa però, e l'amor suo per l'ordine sottile, non trascurava l'uso della bajonetta e l'attacco a passo di carica, sempre però in ordine spiegato; che l'attacco in colonna non era di regola nell'ordinanza prussiana.

All'apiri della campagna davansi a ciascuna compagnia dieci pale o ciangue appe; inoltre una scure per teada, ossia ventijuattu per compagnia. Giò contrasta all'opinione che corre dell'avversione di Federico ai trinceramenti, bench in reatila polesse sovente farne secua, attesta la mobilità dei sou escreito. La qual riputazione di mobilità veniva meno dalla scarsezza di treno, che dal sommo ordine nell'amministratione e condotta degli equipaggi. De resto il re, per sersigio di ciascuna compagnia di fanti, teueva in guerra nove valletti, due dei quali pel capitano, e tre per gli falti diffiabili tre carri, molti cavalidi da basto per trasporto de viveri e de' hagagli. Di più ne facea mesiteri per la cavalileria e gli Stati-maggiori, talerbe per trentamila combutenti si voleno non meno di millottocento carri. Il che dia ad argomentare come andassero le cose negli altri esercità. Si sa che Napoleone ridusse a cinquecento al più i carri d'un esercito di quarantamila uomini, metà organizzati, metà requisiti, assicurando cile basterbebero pei viveri d'un meser.

Nel decennio seguito alla pase di Dresda, Federico si occupò a prove e perfecionamenti, e allora introdusse la formazione e lo sviluppo delle colonne serrate, rimembranze della falange macedone. E fu gran progresso, anzi rivoluzione nella tatica, come apparve nelle ultime guerre, sehben poco uso egli ne facesse nelle sue battato.

La cavalleria deve assai a quel re: tobe l'uso di caricar a trotto e con colpi di pistola e mochettone, ordinando di assalir a algopo e colla apada, col che riusci mirabilmente; e convinse che il viger della cavalleria consiste nell'urato, non nei fuochi. Esperò l'educazione della cavalleria si ridussa a gatoppar serzato e in linea, e perfecionare la scherma; e al principio della guerra del Sette sente della cavalleria prossione della cavalleria in ridussa que sente conservato e la cavalleria prossiona, dandovi sudacia;, rapbilit di moti, impeto di cavalleria prossiona, dandovi sudacia;, rapbilit di moti, impeto di carica. Composta quasi sobi di nazionali, porpera si curezza maggiore che la fanteria; ne' corazzieri e dragosi entravano quasi sobi figli di coltivatori possidenti, garanti dell'omone del cavallo in caso di discritione.

Togliendo il fuoco alla cavalleria, e dandole molta massa, si accorse come la soponese ai colpi della fantria e dell'artiglicrità a civallo che seguisse il movimenti di quella, e insense lontane la batterie avverse, mentre giustav l'esito dell'attacco. Sotto dell'attacco. Sotto dell'attacco. Sotto ma nuovo mezza d'altaco e resisienta. Vi sassocia quella degli dole, in campano della contra della degli dole, in campano della contra della degli dole, in campano della degli dole della degli dole, in campano della degli dole, in campano della degli dole, in campano della degli dole della degli dole, in campano della degli degli della della degli della degli della degli della d

Eppur nell'artiglieria e nel genio gli uffiziali erano poco considerati, forse prorbà non nobili, è perciò molte volte il re si trovò impacciato agli assodi, Pure del cannone fe molto uso per stare a coppella degli Austriaci che n'ebbero sempre moltissimi, e più per riparra alle pertille dei soni prodi nocisigli in guerra. Toles il pregiudizio d'attaccare tanta importanza alla conservazione d'un cannone come di una bandiera, il che impacciava le evolutioni. Solo in fine dei sun regno, quando nazionali più non v'erano quasi per riempiere gli eserciti, ricores alle artiglierie con un occaso bisaminto, e che todgica quella prontezza per cui erano stati todati i suoi; ma lo fece per aver combinazioni muove da opporre al nemici che tutte imitavano le suo.

Ecco un estratto della sua Istruzione per l'artiglieria circa il modo come dirigere i fuochi nelle varie occasioni.

• Pel preparativi d'una battaglia, quando s'abbia il nemico a fronte, sorroute co quattro ora, secondo la natura del terreno, la posizione dell'aversorio e gli ostacoli che è mestieri di vincere prima di assalirlo. L'artiglieria commette gil ostacoli che è mestieri di vincere prima di assalirlo. L'artiglieria commette gilo estacoli che in mentione, quando corred posizio colpite, in-comincia il fuoco. L'offenore come il difessore non può aver paura d'un una come della come dell

 Il cannonamento prima dell'attacco generale è scusabile solo quando il generale in capo vuol attirar l'attenzione del nemico sopra un punto, per nascondergli i movimenti che eseguisce sopra un attro.

- A sel o setteemto passi dal nemico l'artiglieria deve incominciar a l'urac, da misura che il distanza diminuscie, i oslipi debbono sescoderio non celerità e senza interruziono fino alla piccola passata; giacchè la palla a corta distanza, mon solamente traversa tutte le line opposte, ma il Beishò e il romore che fa produce un terrore segrero nelle file nemiche; ciò che, unito ai grafi del fenti e traversa della considera della considera di considera di

 A mitraglia si tiri a cento passi; di là di questo limite, le scaglie si sparpagliano e perdono, molte ne cadono a terra di qua, altre passano sopra al nemico, ed un piccolissimo numero colpisce.

• Allorché la cavalieria nemica assale uno dei fianchi, o minaccia rompreu qualunque altro punto della finea, non si cominci il timo a palle cho ad otto o novecento passi al più, mirando con cestetza e tirando con cietetti. O ridinarimente gli utilizali e i sodiati di finericia, al momento che vodono avanare la ravalieria, gridano all'artiglieria di tirar sobbo a scaglia, ed essa il la con piaccea. I voste iltufali ino devono dare ascolto a latti voci, e continuare tranqui l'amente il tiro a palla, finebè credono poter avere il tempo di lanciare gli utilizi colori a mitergia falla distanna di cinquanta o sessanta passi.

s'è parimente necissario addestrare i vostri cannonieri al tiro ascensivo e per medici cinè per pezi pari e dispari pilindela la lutteria sia sempre addicientime per pari dei della pilindela la lutteria sia sempre addicientime per provista di finerbi. I coluji sisolati non pongono il nemico in disordine, nè lo fermano ne solo movimenti. I diffisile che in tale cossione serba anque fredore i suoi pezzi, ma non tenne la cavalieria, la mon può percorrere al galoppo e in un misuto più di docento passi sensa diariris. Anmettendo che questa cavalleria, alia distanza di ottocento passi, incomini a soffirire più in a palle, e che ciacuno pezzo tiri quatte codi opi misuri a una batteria di dicei pezzi avrà lanciato da ceropuratuta a cencloquanta palle, pirma d'incominciare la mitraglia; giacche la evaulleria non si pone al geolopio, e per utiliron a briggia sciolata, quindi si l'artificierà di dire piene i sosì colopi, a cavalleria non penserà avvicinarsi a cinquanta passi per osporsi alla micidiale mitraglia.

• Due errori commotinon quasi tutti gil artiglieri: 1º anano dirigere a preferenza i coli più cuntro le bocche da fusoco dei nencio, per iscavalicaria e obbligario e tacere; 2º scigono le alture più elevate del campo di hattacila per avere una magolio protata. Porrete tutta Tattenzione per far dirigere i locororio e li liese di finteria, ad oggetto di romperie, disunirio o porre ostacolo ai oloro movimenti, den in tal caso veranno eseguiti senza accorrio ne ordine. Volta conseguito questo scopo, la fauteria sarà prostamente hattuta, le hatteria ammutice. o facile i l'immodroriresso.

• Quanto al situare is artiglierie sulle alture, tutti convençono che si tratta meno di litara lottano che di produrre effetto. Or quand'anche una pala lanciata, da gran distanza, urtasse contro la linea del nemico, feffetto non potrebb'essere micidiale ne d'importanza, a causa della trajectoria : le altre linea situate indictro non batano pi intente a tennere; poichè, se cado innanzi la prima ince sopra un terreno melle vi s'inforsa, sopra na terreno dure para solidati, se in fine colpiace l'orgetto non ultiragge che il solo panto di mira. Ma rou, di situare le artiglierie sulle alture, si badi che questo non debbano mai elevara; più di venti passi sopra di cita con rizzontatie, o del livello delle alture che ericondano la postisione che si occupa.

 È mestieri tirare il meno possibile di sopra le teste de' propri soldati: val molto meglio avanzare con la fanteria, giacchè, a malgrado la lontananza dei pericolo, vi sono sempre di quelli che perdono coraggio al fischlar delle palie, e ad ogni colpo fanno civetta, onde il movimento vien ritardato.

 La regola principale dehl'essere di evitare quanto si può i tiri curvi, e di preferire quelli di volata, salvo che il terreno abbia de' fossi stretti, piecole preminenze ed altri simili ostacoli naturali; e ciò perchè il tiro orizzontale manea raramente d'effetto, e traversa a breve distanza tutte le linee nemiche.

Federico stabill in Berlino un circoto militare, cui entravano gii ufiliziali più istrutti; yera accademia militare con libri, carte, tutto quel che giovasse a crescere lo militari eognizioni; vi si discuteva delle parti supreme dell'arte, di riforme, miglioramenti; davansi premi agli autori delle migliori memorie.

Senti pure la necessità d'un corpo e d'una scuola di Stato-maggiore. - L'esercio aven fatto molte campagne; un aspesso il quartier generale era maneato di buoni maressialli d'alloggio. Il re volle formare un tal corpo, e sceles dodici utiliziali che già avenno qualche ituttura di genio, per allevaril egi eissos. Per tanto fece loro lewar terreni, disegnar campi, fordificare villaggi, trincarra alture, alzarepatanche, marare le colonne di marcie, e principalmente espiorare le paludi e i ruscelli per non ingannarsi e dare a un escreito per appoggi un flume guadoso o un pantano in cui la fanteria può marciare senza bagnar la caviglia del piede ». E fu là prima scuola di tal genere:

L'uso, da due secoli comune, di accampare e combattere sopra due linee con un riserva, la fanteria al centro e la cavalleria sulle ale, fu adottato da Federico; ma invece di porte in quincunce, o come diciamo a mandorla, il che avrebbe lasciato interstizi nelle due linee, non frammetteva che sette o otto passi fra i battaglioni e gli squadroni della prima: la seconda essendo sempre più debole che la prima, non avrebbe avuta la stessa fronte; questa però non era mai tanto inferiore, da costringere a lasciar dei vuoti maggiori dei pieni. Battaglioni di granatieri coprivano le estremità delle due linee di fanteria, credendo bene dar a questa una protezione indipendente dalla cavalleria: precauzione inusitata, alla quale fu debitore delle vittorie di Molwitz e Czaslau.

Federico era attentissimo a trar dai terreni il migliore profitto. Preparandosi all'azione, l'avreste veduto camminar a capo dell'avanguardia, riconoscere e studiar il terreno, scegliere posizioni, spedir ordini alle colonne che seguivano da presso. Scopriva il nemico? raddoppiava di vigilanza; riconosciutolo con somma attenzione, moltiplica gli ordini, accelera il passo delle truppe e le dispone a squadronarsi. Se scorge alcuna parte del nemico che con vantaggio possa attaccarsi, risolve di botto la battaglia; ogn'arma, ogni colonna, ogni truppa si porta sul luogo assegnatole. L'antiguardo copre le evoluzioni, aspettando d'esser chiamato a rinforzar qualche punto della disposizione. La rapidità de' movimenti, e l'abilità del capo a velarli colle curve del terreno, resero incerto il nemico; l'attacco è universale prima che siasi potuto operar in contrario. Più non è il tempo che fin ventiquattr'ore si consumavano a prender l'ordine di battaglia: Federico In un atomo dispose ogni cosa (ROOUENCOURT). Se il nemico è sì ben collocato da non poterlo attaccare senza rischio, si squadrona al cospetto suo, cerca illuderlo, si vale di tutti i mezzi del terreno e della tattica per ingannarlo sul suo disegno; finge movimenti offensivi sopra un'ala, per diriger pol tutti gli sforzi sonra un altro nunto. Se il nemico casca nel lacciuolo, è colto all'istante; lo sfugge? Federico, con un esercito immensamente più destro, non ha preso impegno nè corso pericolo; si ritira, fa nascer un'occasione più favorevole, o minacciando le comunicazioni dell'avversarlo, o dirigendo verso alcun punto che a questo importa proteggere. Tanto petea fare Federico perchè il suo esercito aveva una tattica superiorità, quale oggi più non si riscontra fra quelli d'Europa.

Per tenere congiunte quelle masse disformi, oltre la disciplina atroce, come Lloyd la chiama, Federico valevasi della considerazione attribuita agli uffiziali, di certi vantaggi concessi loro nell'uscir di servizio, dell'emulazione mantenuta dalla rigorosa imparzialità nel distribuire le ricompense; tolta ogni distinzione di nobiltà, la divisa militare apriva qualunque porta, facilitava qualunque affare. Un capitano avea da cinque a seimila franchi d'assegno e grandissima considerazione, talchè tutti v'aspiravano, come a posto accessibile a tutti. Federico alimentava le speranze conoscendo ogni uffiziale, facendo riviste parziali e minute. La guerra poi era desiderata dall'esercito, prima perchè sentivasi superiore ai nemici, poi per gli onori e avanzamenti sperati.

Per impedir la diserzione, conveniva ricorrere a mezzi vessatorj: nessun soldato poteva uscir dalle porte senza licenza in iscritto; un uffiziale era destinato apposta a correr dietro ai fuggiaschi, tenendo sempre il cavallo sellato; appena si accorgea del mancar d'un uomo, davasene avviso con una cannonata, e tosto dai villaggi doveasi accorrere per trovarlo.

Uffiziali a sopravvivenza, o di puro titolo, o a doppio impiego non v'erano;

268 GUERBA.

il re siesso firmava ciascam brevetto, dopo avenci pensato sopra e udito lo informazioni. Conservari al piú che poleva i soldati e jel ultifalia; quelli erano in vita; negl'impleghi preferivansi i soldati fuor di servito; gli ultifalia; quelli erano in vita; negl'impleghi preferivansi i soldati fuor di servito; gli ultifali che hascinse soro le armi essendo en anora e aspaci, erano veduti docchio sinistro. L'esercito annava il suo Fritz, come noi vedemmo annato il Caporaletto; e le memorie sono pineo d'anedolto il proposito, alcuni dei quali mostrano e gran franchezza e oci-tura di spirito anche ne's soldati. Ad uno chiese Federico: In che taverne hai buscato cestati delettifi si mi siro! — A Kolin, done V. M. pagò ho stotto. A un granatiere che, per vanità, portava il cordone senza oriuolo, Federico chiese: Mostrami che ora e, tuche hai di oriuolo. E soggil trasse fiora una palla che V era attaccata, rispondenoi: Essa mi mostra che devo a tutte le ore esser pronto a morir per V. M.

Istituzioni utili dovute a Federico furono:

La divisione degli escreiti, fatta in guisa da accelerare la loro marcia con men fatica, e poter prestamente cangiare l'ordine di battaglia in faccia al nemico:

L'uso delle marce di fianco;

Gli ordini obliqui, di cui si valse a preferenza;

Per conseguenza naturale le evoluzioni divenute più pronte e facili;

La leggerezza data alla cavalleria grossa, senza nuocer al suo insiemo, qualità fin allora propria solo della cavalleria spagnuola;

La mobilità dell'artiglieria e l'introduzione di quella a cavallo, si giustammele vantata e felicamente imitata. Quest'istituzione diventava sempre più necessaria, quanto più facilmente potensi cangiare le posizioni. In quest'arma costosa de fani e conomia de pezat, moltiplicamolti mediante la celettà de movimenti, e fare che un minori tutturero cata in preda al nenico anche avvicinandosesti di timore di esser abbandontati conde convenue manaleror anche il "attelieria" il timore di esser abbandontati co onde convenue manaleror anche il "attelieria".

ordinaria.

Nelle particolarità dell'esercizio, prezioso miglioramento fu la hacchetta di ferro, e massime la cilindrica, che tolse la necessità di voltarla, sebbene aggravi il fucile.

Mol'altri miglioramenti propostigli non adottò per l'economia, diveneda estrema negli ultimi suod anni; pure fece mente a tutti e accobe i più importanti, e colta vigilianza continun, resa efficace dal potero, engionò si profondà impressione sorra amici e aemici. Non si lasciò allattare dui colqui artilli benchi fortunatti. La granufarte datti guerra (licare), si di prevenito ritate le continuati. La granufarte datti guerra (licare), si di prevenito importanti e della granufa continuati dell'assistate della granufa continuati dell'assistate della granufa continuational dell'assistate della granufa continuational della granufa della granuf

Con tuto ciò il titolo di creatore d'un nouvo sistema di guerra non pare hen attributo a Pederico. Fece belle e frequenti applicazioni dell'ordine obbliquo i esegui i movimenti con prontezza, vista sicura, ardimento, accerdo; e con questo si giovò contro avversari inbali che laciavansi sopromedre. Moltissieni perfezionamenti introdusse ne metodi tattici: ma prima di lui, a dir solo de'moderni, Turenne e Luvemburg avaeno pure usto l'ordine obbliquo, e con istromendi assai mono perfezionati arrivarono allo ecopo medesimo; poi l'ordine obbliquo de natico quanto la guerra; e se le sue proprietà firono rivelata dalle campare di Federico, n'è causa l'averlo egli posto in nuova luer, mentre dapprir satto preso per ispirazioni sibilitano, anziche per mediazione; e prima gli spiriti s'erano occupati delle particolarità, più che delle lattica.



Troppo raro incentra di vedere un escretto sconfiuto rimettersi a ordine e strappar la vitoria, come Federico fece a Hochistchen e Torgan; gran prova sei strappar la vitoria, come Federico fece a Hochistchen e Torgan; gran prova di disciplina e d'abilità di movimenti, riprodotti poi a Marcupo. Le batagite di refederio ha più disciplina e del protecto del procedette, pe mie cinivi e pronti risultati, perchè la tattica procedette, e meglio si conoscea la capacità di ciascun arman: non per questo pomo diris i move le sue conoccioni strategica, appartenendo queste a tutti i tempi e a tutte le armi. Anzi Jonnin non esita a dire che, segi perfeticolo la tattica, non conobbe punto la strategia, no trasse tutti i vantaggi contro capi irresoluti, pusillanimi e discordi fra loro. Certo è pure che si mostrò bono amministratore quanto gran capitano: ma, al par de soni contemporanei, sagrificò ad un'eccessiva previdena di magazzini, di provigioni, di forni socchi dalle vetture dedecevasi la possibilità d'un'impressa.

Non sempre conobbe il prezzo del tempo: per lanciarsi primiero a cogliere le possibilità di buon esito, avendo adottato una difensiva di continuo attacco; ma con mirabile rapidità si moltiplicava per via de' movimenti, massime in casi stringenti. E l'esempio più segnalato fu all'uscir della campagna del 1767.

La sconfitta di Kolin l'avea ridotto in pessime acque; i Francesi, impadronitisi de pues prussiani in Westladis, spiegaeson insonata sa eli duca di Cumberland, e minacciavano invadere l'elettorato di Brandeburgo; Tedeschi, Russi, Svedesi movensa d'orgi parte, sichel pareva inevitable la perdita di lu. Ma cell non si scompone; vode il frangente e il rigaro; all'interiorità di numero suppiria colle manorve; e in fatto vincendo a Roisado, convince che il numero inno colle manorve; e in fatto vincendo a Roisado, convince che il numero inno colle manorve; e in fatto vincendo a Roisado, convince che il numero inno colle manorve; e in fatto vincendo a Roisado, convince che il numero inno e più allesti, incaño la visesor. Pederico asima gli rimini i e rodetati, e vince la stataglia di Leaflen, dai tattici considerata come il più insigne; tutto cò lin due mesi, nei quali l'esercito prussiano travernò due volte dalla Slesia alle rive della Saal.

Convengasi pore che al boon esito delle sue guerra assai giovò la politica, uè inentici suoi volten di corre la distrazione di esso, che altimenti non avira potuto uscirne nella insigne lotta del Sette anni. Ma la più gran lode di Pederico sia
questa, che, dopo taute guerre e tanti sonmi capitani che si videro ai nostri
giorni, rimasero ancora si può dire intatte le evotuzioni da lui semplificate e
ordinate, e anche le armi quanto alla forma e all'essezza, e massimamente la
cavalleria fermossi sgill ordini datte dell'illustre Sedditta.

#### §. 62. — Imitatori e contraddittori di Federico II. — Guibert. — Ordine francese.

L'ammirazione per Federico II si propago fraf ego i nemici stassi, e persino i francis paramo non poter migliorarsi che lodando lo mitandolo. Ma l'imitazione cadeva sovra particolarità o dannose o superflue; onde spiritosamente Lukere, vedenoli affettare l'immobilità, gli abili stretti e l'altre seteriorità prussiane, esclamis. Il torneutino quanto voglitno; aurunno la fortuna di non riuseir mai a forme di Tedeschi.

Gli uomini capaci si valeano delle sue lezioni per casi diversi. Così da quel ch'egli avea fatto contro gli Austriaci, Laudon fu ispirato nella guerra contro i Turclui, benchè fossero manovre precisamente contrarie.

A Federico la fortuna diede scrittori che ne illustrassero le campagne. Temphelof inglesc, attore nella guerra de' Sette anni, la narro con positiva cognizione degli ordini prussiani e delle atte idee del re; descrisse le battaglie da tattico, e 270 GUERRA.

crob a storia militare (1). Guibert dice, non aver preso la penna che per rivelare i segreti del re di Prussia, simipapre i las osistema; e le tooriche sue appopula sulle pratiche di Pederico, e rende questa materia accessibile unche ai profuni. Il giovanile suo Soggio sulla tattira fu superato in merito di scretza e discrisone dalla Dirien del sistema di guerra sonderua, frutto di matura moditatione: oppura nell'opinione è posposto al precedente, perchè quello rivelò primamente un arrade sertitore i una sulor militare.

All'enordio gettiando un ganrdo sull'Europa, vede « latte le cossittarioni servilinante riculade le une sull'altre; i popoli del Rezodi usar la stessa disciplina che quelli del Nord; l'indode delle nazioni in contraddizione colle lagri della foru milisti, la professione dei soldato abhandonsta alla classe più spregiata e spregevole: il soldato, sotto la bandiera, continua ad esser infelice e viligea; già eccetti più numerosi o he in azioni da cui son mantienul; oceresi « queste durrante la pace, non bastanti per rassicurario alla guerra, perche il raviso dei popolo e um molitudine timida e sisporita con en attenute, otresrerio, che avisse virie, mol quel « popolo sigentes di genito di nezza, di gaterio, che avisse virie, mol quel « popolo sigentes di genito de nezza, di persistence per la vittoria ecc. » Procedura che, serara uniformità e stabilità d'elementi, non v'è calcolo possibile; ne uniformità e stabilità d'elementi, non v'è calcolo possibile; ne uniformità e stabilità poò darsi senza na teorica filosofica, dimestrata sin al rividezza.

Quanto all'applicatione di queste teoriche e ai mezzi e stromenti dell'arte, voulo che questi si formino e as ne lasci l'applicatione all'intelligiazua dell'ufficiale, mostrandogli uno scopo nelle manore di pace come di guerra, non provite tempo in evoluzione i prove lunghe ce complicate. Verribe che cal soldato si rajionasse, pensando che la fermezza d'una truppa crescereble a proporzione cicarcion individo fosse per razionicio persusso della bontà dell'ordine di colicità, la quale da Guibert è considerata merito supreno. In ciò i precetti come gli esempi di Federico il sorregevano, nel cui esercitò unicamente l'avera ufficiali capaci di ondru ura colonna, ce concorrea all'esecuitone d'un ordine di lattaglia. Sia poi per adottare, sia per rettificare le manovre di Poderico, Guibert move da principi y rei fenontestalloi, quali i seguenti.

Che conviene consecre hene lo scopo dei movimenti; ben rendersi ragione dei mezzi; non solo riformare il falso, ma eliminar l'inutile; infine cangiar tutto ciò che è capace di miglioramento, la qual parola fa sinonimo di semplificazione.

Per ottenere questa semplificazione e la mobilità che ne consegue e di cul

sente assai bene i vantaggi, il principale ostacolo è il pregiotitoi contro le inversioni, che sente una one sa consistere di fronte, Segesta una delle manorra che più racconanda, « questo modo (dico) d'esequir una marcia di fianco he il vandagio di teore più insieme l'esercito, e per conseguenza, ver accada d'aver a temere che il nemico, celtando i suoi movimenti, si presentasse sulla tosta della marcia, l'esercito ai trovereble ben più in difesa in faccia ad eses; ma allora converrebbe, e per ona s'albait tutto il tempo nessario, sona assaggestarai a portar le truppe della dritta alia dritta della nuova disposizione, e le troppe della dinista sia sinistra; si tratterebbe, per via di movimenti più protti, di molliplicar le colonne, dirigeria, altontamendole l'anna dall'altra sai pand obrerbbero spiegarsi, e arrivare a un ordine di lattaglia, combinato sopra la

<sup>(1)</sup> Vedi ancha Batailles et principoux combate de la guerre des Sept ans, considérés principatement sous le rapport de l'emploi de l'artillerie acce les autres armes, par C. D. Disens, tradoito in Iranese con son notiris au berriès dell'artificarie in compagne. Parig 1849.

posizione che il generale avrebbe scelto per far fronte a questa circostanza inaspettata ».

Tali in fatti sono i miglioramenti desiderati dalla tattica d'allora; ma già Federico avera ottenuto in questo fatto quant'era sperabile. Alcuni anzi pretendeano non avesse Guibert ben inteso o peggiorato l'eroe, di cui avea prelessviluppar le dottrine e mostrata la superiorità sovra tutte le pratiche moderne, che trattava di Pregiudici e d'abitudini.

Quasi per reazione rinacquero altora i sistemi vecchi; gli scolari di Folard, che pretendensa illevi del Marcaciallol di Sassonia, di Truemo, di Notreaccosii, del primi ristauratori dell'arte e in consequenza de popoli classici dell'antichi sindispettorio di veder conculetta la gloria o alteneo la scienza del loro maestri (1); gridarono mancanza di patriotismo le continue lodi all'erce stranere; e fecer latno da intilotare ordine franceza certe ordinanza di marcia e di battaglia di cui cercavano mostrare l'analogia col carattere nazionale. E fin la battaglia di cui cercavano mostrare l'analogia col carattere nazionale. E fin la battaglia di cui cercavano indica del sottile, quel di colonna e d'attacco ad arma bianca, opposto alle fronti abitualmente spiegate, che sono l'ordine di battaglia più favorevole al fanco.

Con Guibert partegiarono pochi scrittori militari, ma quasi tutti igiovani militali generali colonamli che avenno viato Federico e lui solo ammiravano. Per l'ordine francese stavano i vecchi e quasi tutti gli scrittori, principalmente De Meini-Divand, considerato per eta e servigi; e il marcesciali di Rogdie, il più reputato guerriero di Francia, non tauto perchè l'approvasse, quanto per dar anima a un tentito di ordinamento nazionale.

De Menil-Durand (daremo un'idea generale del suo sistema) chiama pitesion la trippa elementare della sua colonna, pretendendo imitar la falauge greca, misia colia legione in grazia delle frationi eventuali della sua colonna. La plesion avea settecentosessantotto uomini, disposi siopa 24 di froute e 32 d'altezara i el due metà per lo lungo dicevansi mossiche, parallelamente alla froute, suddivise in quattro secioni, ciascuna di 24 di froute e 36 dellezza; novamento partite in due petenosette, formata clascuna di due sezioni unite. Inoltre ciascuna manica divisa in due dava ne sonaichette di 0 di froute e 30 d'altezza; no la pision, tagilitati ni croce, dava quattro mossipori, ciascuno da 12 di froute e 10 di alteza porta della pressa compilatione, che a la li pareva meravigitosamente acconcia, riasciva con an accidentale, ma un ordine abituale. Non ci perdereno a descrivere la particolarità di un sistema che l'artiglieria e la moscetteria nostare rande peri-colono: espure De Menil-Durand ne dà per indilibile la riascita; tanto è facile trionfare in carti

Benchè più non si leggano i numerosi suoi scritti, è però osservatore sagace e profondo, e abbonda di osservazioni opportune. Dopo esaminate le varie fasi della legione e della falange, insinuandosi a espor le basi del suo sistema, dice (2):

 « Cosa notevolissiona è che le variazioni del sistema moderno si riducono, come quelle del romano, a tre epoche principali, e corrispondono esattamente a queste variazioni romane.

« Sulla metà del secolo xvi, sotto Alba, Parma, Brisacco, Monduc, la fanteria si divideva in bande o insegne, di ducento uomini ciascuna, e formate sopra otto file, con intervalli ia linea fra le insegne e i figli perduti, che rappresenta-

<sup>1)</sup> Nisas.

<sup>(2)</sup> Fragmens de tactique, discorso preliminare.

rono I vellti degli antichi. Tale ordine manipolare dei moderni corrisponde a quello de'Romani al tempo di Scipione.

 Succedette il secondo ordine; alle insegne subentrarono i battaglioni tre volte più numerosi, ma sempre come quelle su otto file, e in linee o piene o vuote.
 Con quest'ordine, analogo totalmente a quello delle coorti di Cesare, combatterono Turenne e i suoi contemporanei.

 Al finire del medesimo secolo i battaglioni cominciarono ad indebolirsi e allungarsi, come avevano fatto le coorti sotto gl'Imperatori; si ristrinsero gl'intervalli a tal segno, che la fanteria è pervenuta a combattere sopra tre ordini e in linea piena. Tale è l'ordine presente, raffronto del romano ai tempi di Vegezio,

• Cangiato cosi sistema, i generali continuarono a farne uso tal qual era; a questo riguardo essendo allo stesso livello, reisto fu deviso da cause estranee al fondo della tattica. I soldati supposero che l'ordine fosse huono perchè era sabilita, e non persarono neppure che un altro se ne potesse assumere, nè che l'arte della guerra comprendesse altro che l'arte d'adoprar gli strumenti che si aveano, e che dovean essere i migliori possibili :

### S. 65. - Quistione dell'ordine profondo e del sottile. - Lloyd.

Da questo sistema veniva infervorata la quistione dell'ordine primitivo, se dovess'essere lo spiegato, ovvero il profondo: e solo l'esperienza dichiarò superiore il sottile. Guibert trattò la quistione con rara sagacia, come può vedersi da alcuni canoni, su' quali tosano i razionamenti suoi:

1º L'ordine abituale e primitivo d'una truppa è quello col quale si forma abitualmente e primitivameute, fatta astrazione da tutte le locali o casuali circostanze.

2º Quest'ordine dev'esser quello nel quale una truppa, per la natura delle sue armi o delle circostanze, è più frequentemente nel caso di disporsi.
5º Debb'essere dapprima calcolato sulla qualità delle armi che saranno op-

5º Debb'essere dapprima calcolato sulla qualità delle armi che saranno opposte a questa truppa, e quindi sulle circostanze diverse alle quali si troverà forzata di far fronte.

 $4^{\rm o}$  Deve accordarsi colla sua organizzazione amministrativa, e conservaria in tutta la sua integrità.

5º Debb'essere il più possibilmente semplice, affinché possa prenderlo colla maggior prontezza, e che il soldato di giorno e di notte, nel calore dell'azione, e anche nello scompiglio d'una disfatta possa facilmente trovare il suo posto e la sua fila.

6º Debb'essere proprio e all'assatto e alla difesa; ma particolarmente e più di tutto alla difesa, perchè lo stato di difesa è il primitivo, e quel dell'assaito uon può mal essere che accidentale.

7º Debb'essere e la base ed il punto di partenza di tutte le evoluzioni della tattica elementare, cui non deve perciò mai nè contrariare nè angustiare.

8º Deve con più ragione soddisfare agli intenti della tattica degli eserciti e della strategia.

Passa quindì a dimostrare queste quattro proposizioni:

L'ordine spiegato è analogo alle armi d'oggi; il profondo v'e contrario: È quello nel quale la fanteria è più spesso in grado di disporsi:

Come più semplice, è più facile a formarsi:

Debb'essere l'ordine abituale, perchè ad un tempo proprio all'assalto e alla disesa, ma particolarmente e di preserenza alla disesa.

Guibert giustifica tutte queste proposizioni mediante una discussione che vnol esser ietta e meditata; e vedesi che, a malgrado dell'opposizione al sistema di De Ménil-Durand, pretendeva niente meno che d'esciudere l'azione d'nrto e la coionna, considerata come disposizione accidentale, perchè, dic'egli, dall'esser l'ordine spiegato gitresi proprio gija difesa, non ne segue che debbasi sempre e in tutte le occasioni spiegare le truppe suila posizione che vuol esser difesa, e che coile soie truppe spiegate bisogni difendere. Qui appunto ii sistema moderno non si mostra esclusivo; qui il genio e le circostanze nonno modificare il principio generale (1).

L'abilità di Guibert non era riuscita a far adottare veruna opinione. Gli oppositori suoi, tra' quali loiy de Maizeroy è il più rinomato, eccedeano sicuramente pretendendo acconciare l'ordine profondo alle armi moderne; pure non avevano ogni torto nel dichiarar la debolezza deil'ordine sottile, e nelle guerre della Rivoluzione si fece una savia scelta deil'uno e deil'altro secondo l'opportunità. Per citare un caso domestico, ai passaggio del Tagliamento nei 1797 Bonaparte fece che ogni reggimento avesse il suo secondo battaglione in battaglia, e il primo e terzo in colonna serrata sulle ali; tutto sostenuto da battaglioni di granatieri e dalla cavaiieria in seconda linea, cogi intervalli e le due ale appoggiate da robuste batterie d'artigiieria.

Questo Joly De Maizeroy scrisse e tradusse molte cose, fra cui un trattato della poliorcetica degli antichi, sempre fondandosi su esempi ciassici per erigere la sua tattica francese. Quanto di ragionevole può dirsi a favore dei sistema di De Ménil-Durand, massime per l'anajogia col francese carattere, trovasi peil'Esame critico del militare francese del barone di Bohain, che porge ottimi principi d'equitazione. Della tattica della fanteria trattava principalmente De Keralio, che pende per l'ordine profondo, ma con moderazione: suo è il discorso preliminare ail'arte militare neil'Enciclopedia, cui non potè dar l'uitima mano, nè offrire gli articoli che per quell'opera avea promessi.

Non ci parve vano il diffonderci sopra una questione ormai dimenticata, perchè riusel tutta a profitto della scienza. La guerra dell'indipendenza americana avea condetta sopra campo più vivo le quistioni. Alcuni però meditavano ancora le teoriche, e tale fu i'inglese Enrico Lioyd; cresciuto fra la disciplina tedesca, Lloyd e capace di scernore i rapporti fra l'andamento deil'arte in tutti i tempi e fra tutte le nazioni. Nato nei 1729 da un pastore di campagna, dovette a se stesso ia propria educazione; sol verso i trent'anni entrò militare, avendo meditato prima di praticare; poi ritiratosi, era dalla sventura stato istruito a osservar da alto luogo le passioni umane, le vicendo della società, i contrasti e le prosperità dell'amor proprio (2). Mai non prende cura del iettore; scrive per sè; veduta la verità, non cura svoigerla in modo di farla penetrar negli intelletti altrui. Mentre Guibert, sempre grazioso e oratorio, abbellisce ii soggetto, e ne copre la debolezza sotto i flori, e coi calor deiio stile persuade alia foila d'avere sviscerato una quistione che sflorò appena. Liovo non soffre circuizioni, e va difiiato, Inferiore a Guibert quanto alla tattica, d'assai lo avanza per filosofia della guerra e strategia. Stabili agente principaie di quella esser l'uomo, che intelligente, sensibile e libero, non può essere adoperato come macchina, ma vuoisi studiare onde comprenderio e dirigerio secondo i bisogni e le passioni. Nella strategia pone esservi teatri di guerra determinati da grandi ripari; volersi una base per operare, e una linea d'operazione per comunicar con quella; la sola difensiva utile

de guerro moderne, I. I, p. 223.

Doctu. Tom. 11.

esser quella fatta sui fianchi; insiste sull'importanza della configurazione delle frontiero riguardo alla guerra, e descrive le principali. Itagli scritti suoi possono estrarsi eccellenti principi di sitateggia e tattira; e Nisas si die la pena di raccorre, sotto sette capi, varj aforismi sparsi, che guidano alla soluzione migliore del problema dell'ordine sottile e profocole. Eccone alquanti:

- I grandi genj lanno vasta e rapida concezione; vedono a un cotopo le causa e gli effelti, e le caminiazioni dev ni si datecano; non procedono per la regolo ordinarie, che lettamente da una deducono un'altra idea; tutto il complesso si dipinge alla loro immaginazione come in un gran quadro che presenta tutte i corcostanze presenti le i future; geometria per essi non y 4: il genio indovina e previene tutti i calcoli; ma calcoli senza base fissa sono per certo difficili al genio medesimo.
- Non essendovi due terreni che si rassomiglino, l'esercitarsi abitualmente sur un solo fa più danno che utile ad un uffiziale; hisogna ch'egli si eserciti su venti terreni in un estate; e quando si sarà esercitato su intte le possibili combinazioni, allora si sarà realmente formato.
- « Gli ingegueri esperti esaminano il terreno e non le regolo e le pratiche della fortificazione, le quali non badano agli estacoli, meotre tutto è estacolo.
- Motil conoscono le reçole; ma quando sono ad applicarle, non san più quel che si facciono; ricorrono a fioro rudimenti, meravigilati di non treveri i boschi, le montagne, i burroni, i fiumi assogettati alle loro recole immaginarie ma essi al contrario sono obbliggati di assogettati alle loro recole immaginarie queste sole guide e le sole reçole che si debhano seguire. Ogni regola dunquo che non ò formata sulle convenienza del lerrono, è assorda e rificiora solo del proposito.
- L'artiglieria s'adatta del pari al terreno; la guerra d'assedio, o la guerra difensiva presso le fortezze richiede artiglierie diverse da quello che vuol la guerra offensiva da lontano, o in campo.
- Perfecione dell'arte militare sarebbe dunque il trovar un genere d'opper o nordine di lattiguità che potesse aguineme adattati ad oggi specie di terreco; ma pichie questo è impossibile, resta a travara una contrazione o formatione, che possa colla maggior respiticia per conseguenza colla maggiore prestezza applicarra illa quantità delle occurranze; c tale debie deserri il custante prestezza applicarra illa quantità delle occurranze; c tale debie deserri il custante a. L'assercito è la magchina rientinata ad effettuare i movimenti militari. Come
- le altre macchine, consta di più parti; e la sua perfezione dipende dalla buona costituazione di ciascuna di questo parti prese separatamente, e dalla buona collocazione fra di sese. Loros coopo comune dev'essere di riunire queste tre parti essenziali; forza, agilità e mobilità universale.
- Per mancanza di principi sicuri e determinati sulla costituzione d'un esercito, pare che il capriccio e l'ingegno siano stati la nostra sola guida: da ciò provenne qualla farragine di mutamenti e di novità del continuo introdotte nelle armi moderne, nella organizzazione, nella formazione, negli esercizi.
- E Un esercito ha due forze distinte, che non possono essere separate impunemente, la morale e la fisica.
- L'uomo morale non vale tutto il suo prezzo se non per la volontà.
   Il castigo può forzar gli nomini a fare strettamente il dovere, ma il cuore
- può fare ogni possibile, e anche di più, Se Il vostro soldato è una macchina, la meccanica ha determinata la poteoza e l'attrito: ma se trattasi d'un uomo, chi può misurare la dilatazione della sua anima e l'effervescenza del suo pensiero?
- Ma come il carattere morale del soldato fu ridotto a quella cieca obbedienza che è uoa virtù monastica, così fu calcolata la disciplina delle caserme

LLOYD.

275

su quella dei chiostri; Ingannati da un effelto o piuttosto da una parola, quella di disciplina, si fece un miscuglio di cause o di idee affatto opposte.

« Quanto al materiale dell'arte, primo oggetto relativamente all'uso che se ne vuol fare, è di provederle delle armi di sua professione, che tornano d'un uso glornaliero, perchè lutte non può portarle; e d'istruirlo di quel che deve fare, e non d'attro.

« L'agilità, così per l'individuo elementare dell'esercito come per l'esercito, è il primo punto.

Il problema da cui dipende il buon successo di tutte le operazioni principali, è questo: Qual è la disposizione da dara a un tal numero d'uomini perchè nossano moversi ed agire colta maggior possibile prontezza?

 Ogni gran sistema di guerra dev'essere ricondotto ai limiti naturali, la cui violazione non debb'essere che eccezionale, sotto pena di divenir sorgente di grandi sciagure.

In tutti i casi, se un flume è parallelo alla linea d'operazione, occupatene
 In tutti i casi, se un flume è parallelo alla linea d'operazione, occupatene

« Quando passi da voi al nemico, collocate la vostra fortezza al più basso

 Non accostatevi mai a boschi e a montagne senza occuparle intieramente o almeno quanto vi sarà possibile; ma le montagne da voi occupate vi stlano dinanzi affinchè il nemico non vi veda.

Nello stato dell'Europa moderna, i villaggi pei quali passano le grandi strade formano specie d'isole, facili ad essere custodite, e per cni fa duopo che passi il nemico, dovendo sempre trascinar seco dell'artiglieria, senza della quale da nol non si fa la guerra.

« Non vi sono figure di geometria, che i tattlel non abbiano introdotte negli ordini di battaglia; ma in ogni tempo le truppe furono disposte preferibilmente in quadratt o parallelogrammi, uniche figure proprie ad un'unione d'uomini raccolti pel movimento e per l'azione.

« Soffrono però molte modificazioni: i due modi estremi sono la colonna profonda sino al punto in cui una maggiore profondità le sarebbe affatto inutile, e la fronte protratta sino al punto in cui una maggior lunghezza renderebbe impossibile la marcia.

Del rasto tutti gli accidenti che incontrano in guerra, e tutte le maniere di combattere si riduccono sempre alla colonna e alla linea di battaglia: la miglior figura è quella che, per l'attacco e per la difesa, in qualunque siasi terreno, è la più propria a cambiarsi da linea in colonna e da colonna in linea secondo il bisogno.

A questa soluzione di Lloyd, Nisas soggiunge alcune riflessioni in forma aforistica anch'esse.

In tali discussioni dell'ordine sottile o profondo, dell'obliquo e parallelo, della mistura delle armi, il vizio fondamentalo è di scambiar sempre le parole per le cose, l'accidento per l'ostacolo, la forma pel fondo, la parte pel tutto, o più precisamente l'accessorio pel principale:

Varia l'attacco (con un procedere comune di marcie o anche di corse) in attacco di piede fermo con projetti, o in attacco in movimento coll'arma alla momo; i quali due attacchi possono essere combinati un momento per eccesione, ciò che non distrugge la loro distinzione essenziale.

Anche la resistenza si divide in resistenza viva e di piè formo, e in ritirata reale o simulata. L'esistenza degli uni e degli altri di questi stati adunque regola le formo che si debiono prendere. All'attacco e alla resistenza da lostano conviene il minulo ordino, come più favorevole al giuco del pojetti, e meno suscettivo d'essere disturbito da quelli del nemico. Laonde, da lungi, la linne più postibilmente sottile per la fronte di resistanza: da presso, la forma quindrata per la resistenza, la colonna per l'ussalto, l'una e l'altra per la ritirata, secondo le posizioni.

La scelta del quadrato e delle colonne dipende da mille circostanze di luogo, di tempo, di cose, d'uomini, nè v'ha regole che la prescrivanu anticipatamente. Quanto alla mescolanza delle armi e al vicendevole soccorso che nossono

Quanto alta meicotanza deute armi e ai vicenticolos soccorso che possodio portaris, la cavalleria, avendo meza jús promi che la tanteria di moversi, di procediere e di rituraris, presentando molto maggior estensione ai projetti, deve necessi abitualmente più fostana dal enenico, e pod all'occasione accostangali di enternia abitualmente più fostana dal enenico, e pod all'occasione accostangali e a solte, aii, o negli intervalli lasciati dalle cohome e dai quantota, quando, sotto l'una di queste due forme, Fordine profonoi succeede all'ordine sottic. Giò ecomandato dal bono senso: quel che vuol essere più generale, più assoluto, è vano; quel che vuol entrare in maggiori particolarità, e la unitile.

In quel tempo, di artiglicria scrissers Octeel, Durtubleb, Saint-Remy: Papanio d'Antoni torinese, tratib della polvere, meglio de predecessori. Rispetto a fortificazioni non vuolsi taccre la Fortificazione perpendicolare di Montalembert, gran tentativo fillito. Warmery del passe di Vaud e hotevole per le suo diservazioni sul militare dei Turchi e dei Russi, Breslavia 1771. Tielke, ingegnere prussiano, diebe un trattato di tattica, eu un di fortificazione.

# 64. — La bajonetta in canna. Superiorità della fanteria.

Supremo progresso della tattica può veramente considerarsi la bajonetta innastata (1), da cui restavano risolute le quistioni dell'ordine prufundo e del disteso, e in consegueuza determinate le evoluzioni, le linee, la castrametazione, la fortificazione di campagna.

Compresi allora (ciò che indarno erasi fin là cercato) in uno sitometo solo in uno sitometo solo in modi di combattere da lungi e da presso, l'arma da mano e da tiro, la fanteria realò ridotta ad espressione unica, mercè d'un unico armamento; e la qualità e condotta delle battugile realò invertita, rendezdo parte principale di case il fanciare, e escondaria le punie el salgi, contro quel che prima erasi praticato, e ai foce dai frombolieri decidere le giornate, e solo incidentemente in rare occasioni entrarvi quelli ramati alla pesardo.

Ma poiché le due specie di pugna restavano concentrate nell'uomo stesso, fu mesileri innostare gli ordini, come innestate si erano le armi. Infatti la polvere di tiro cambiava gli ordini del combattere da lungi, ma non quelli ad arma bianca. Ove dunque fosse stato mestieri alternar le mischie a tucco e a tagito, sarcichesi dovuto cangiare o arme o combattenti, e tempre gli ordini; problema e gli ordini, le picche od moschetto, l'ordini delateso col productio, ma che no avvetira? In patte che attualmente non era necessaria, rimaneva inerte, il che vool dire dannossi, durante il fucco, perivano inoprocosamente le picche, como i moschettieri mentre si combatteva ad arma bianca, e l'artiglieria menava strage negli ordini profondi.

<sup>(4)</sup> Alemi traggono questo nome da Bajona; altri meglio da boyneto piccola guaina, o boyne come dicesi in Spagna.

Ma trovata la nuova arma, niuno restò fuor d'azione; solu bisognò ideare un ordine ove, nei fuochi, tutti gli armati potessero trarre; e nei combattimenti a mano, tutti stringersi e raccogliersi, onde a vicenda difendersi per urtare gagliardamente o a gagliardi urti resistere.

Per conseguire il prino effetto, la profondità non può esser maggiore che la lumpheza del fucile per sostenere l'uriro, vuolsi accravere la profondità, e con ciò privarsi della più gran parte del fuochi: rela secondo modo dannezgerane turmendamente la ertiglierie, poco nel primo. Non de dunupe possibila con un'arma mista arer un univo ordine; onde avanon ragione e i fautori dell'ordine profondo, e quel del distesso, divornola applicar questo per finochi e countra i profondo, e quel del distesso, divornola applicar questo per finochi e countra i mista del distesso, divornola applicar questo per finochi e contra i rimatera l'abbinare a prome, facili e sicure evolutioni, prieganti prosto, e rimiteriari in colonne secondo il diversi illusti e i terre que le artificiere, protoritateria in colonne secondo il diversi illusti e i terre que le artificiere, pro-

Pur conviene stabilir un ordine abltuale e primitivo: e poiché non v'è oggi battaglia che non cominci dal fuoco, e spesso dal fuoco son decise, e poiché sempre si han incontro le artiglierie, e i combattimenti ad arma bianca non ac-

cadono che per eccezione, va preferito l'ordine sottile.

Cosi la fanteria tornó arma principale degli esercii, come era per Greci e Romani, a dorina più facilimento; opera in qualessai terrou, per difesa od difesa; ha armi miediali dappresso e di lontano; onde l'esito delle grandi hattarile di pende dalla istrunone e bravara di esas. Colla hajonetta espiage la cavalleria, coi hersaglieri riduce a silemio i cannoni. Per la natura del fucile potrebbe cella cera una, en ona legora e una di lloca; intrutte diversamente secondo fuso cui deves aversne una legora e una di lloca; intrutte diversamente secondo fuso cui devisierano una compagnia di hersaglieri origi hattarigine, altri in corril separati; quali ad ogni battaglione una terza linea, adoprata come truppa legora: rai: quali ad ogni battaglione una terza linea, adoprata come truppa legora: ma le proporzioni dovrian dipendere dalle efrostanue, cal carattere, dagli usi.

La finteria di limea vuol piuttosto disporsi in bittaglioti forti, e d'uomini robusti piuttosto des selli. Non hamon ancora risoluto se convenga ordinar la fiatteria in due o tre righe. La terza non può trare se non quando la prima è in gionechio, positione discomoda e perciolosa: che se la terza non faccia che cari-cari fucili delle altre, poco ne avvantageiano i fuochi. Disponendolo in due, fluttuon maggiormente nelle marce, e motio più caltara e fermezza si richiole: ma si contro d'uomini, da poder prolingare le ali, o da formance nol ordinare, de control dell'artiglieria, si evilano i fatanti che spoeso la terza reca alla prima fila.

In generale tiensi che gli eserciti abbiano un quinto di cavalleria, e due a quattro bocche di fuoco ogni mille fanti.

L'ordine di battaglia o schierato è il meglio opportuno alla fanteria per tirarcol fucile e rimane remo esposta al fucoca ennicio: ma i suoi movimenti ne divengon tenti e difficili, massime in terruzi rotti, e facilmente è siondata dalla caralteria dalla coloma. L'ordine prodondo si no clomma però mon basta sempre a siondari la linea sostenuta da buona artiglieria, massime che di rado si la la risolutezza di spingeri ilmanzia essua arretarissi solto di floco. Mil fameria sisterna isolta. Però l'ordine schierato è misliore per la difesa; la roloma per Tattarco, la quala posside forza d'urto, difesa contro la cavalieria, facilità di movimenti. Difetti suoi sono, che non tutti i componenti possono usar le proprie arni, e che va soggetta a grazi perlife quando espossa al fuco.

La cavalleria ha bell'e vinto la fauteria se può traforarsi nelle sue file,

e rumperne il contatto. Per resisterle, la fanteria dee dispursi con profundità bastante. Credesi opportunissimo il quadrato vuoto, ma questo softre assal dal fuoco, difficiimente resiste alle cariche, e difficilmente può moversi lo ordines pure non è facile trovar disposizione migliore. Però spesso vaise meglio il quadrato vieno, esbene anoro ribi ci nuocia il fuoco.

La finteria leggera dec coperi le lince di lastaglia e lo ritirate, mascherare l' novimenti, Impadroniris delle posizioni ove non puo porare la finateria di linea, finchengigar le marce, far le scoperte ecc.: sua essenza è dunque il combattere alla spiciolata. Traversa rajudamente il tereno no esi combatte, giorandosi di tutti gli ostacoli che incontra, precorrendo alle masse, arrestando I fuochi e le operazioni di emerico, e preparando le battaglie.

Può anche la fanieria leggera disporsi in battaglia, in colonna e alia shandata, scondo i casi è la generale non de disporsi in estatt linea, ma neppur teuersi disordinata, nè correre inopportunumente in modo di stancarsi prima del fatto. Combattendosi poi alia standata, la liura del bersaglieri delb'essere sostenuta (affinche non corra pericolo) con truppe disposte 8 rinfrescare la mischia.

#### S. 65. - Regno di Luigi XVI.

Se la Francia ha perduto la sua superiorità militare, si migliorò nell'amministrazione. Il maresciallo Argenson introdusse le scuole militari, regolò la leva in modo più equo e meno orieroso, organizzò caserme e spedali. Il duca di Choiseul venuto ai ministero della guerra, aveva introdotto molti miglioramenti nell'interna regola dei corpi, cercando vlucere gli ostacoli opposti dai privilegi: toise abusi che pareano incurabili, come quelli dei soldati supposti che cresceano la spesa non la forza: levò ai capitani di qualunque arma l'amministrazione, o come diceasi la proprietà delle loro compagnie, e la assicurò creando dei quartiermastri: regolò la contabilità e la tenuta delle casse militari, e solo allora poterono introdursi i puovi movimenti, a cui i capitani proprietari si opponevano per non logorare i cavalli. Invece di raccogliere, come si soleva, reggimenti nuovi in caso di guerra, dispose i quadri in modo che potessero ricever aumento senza sconcio; li che fu conservato da noi; agevolando per tal modo l'istruzione dei coscritti, ai quali sono guide e istruttori i veterani cui si trovano aliato. Fe pure stabilir pensioni non solo di grazia, ma di diritto a chi si ritirasse dopo onorevoli servigi.

I successivi ministri della guerra andarono tentone, senza migliorar un esercito, disordinato quanto dispendioso. Però il marcescialio di Wux, allièro del Marcescialio di Sassonia, per dar ordine al ministero, foce raccogliere in precedenti ordinanze dei re; formò un comitato di marcesciali di campo per averne gli avvisi: ma altre riforme gli furono attraversate dalla morte.

Anoron ne' reggimenti erano miste la fanteria colla cavallieria: sodo l'articleria s'end l'articlinat secondo il sistema di Grilleurani, che ne fice il primo sperimento a Strasburgo nel 1754, e che fia adottato da tutta Europa, e conservato con pochi cangamenti. Secondo esso i cannoni si ridussero più costi e men pesanti della meta; i vari calitri seco di 12, di 8, di 4, di 1, il qual nitimo fin poi adottio. Erano montati sopra carretti solloti e legerieri, da poter seguire la corda (profunge) per poter ritiraret dinatati a lemnico senza intercomperet il tosco. Cannoni, carri, fucios, equipagici di ponte, titute è calcidato per la mangelore spo-

ditezan, la più longa durtua, Il migliore effetto. Attento alle minime particolaria, perfetao di lura a mitraglia, sostitueno dia lep tale di piombo pale di ferro battuto, chiuse in ciliadri di latta; adattò al cannone la bietta per alazrio, e così puntario com maggior printetza e precisione; nei cannoni d'assedio poco mutó, ma ne perfeziono gli accessorj; invento l'affunto da piazza, per cui non son necuesarj gli squarte de muro, e; quol da Costa, cort cui può seguiri il movimento ce si dadito carretti di ferro fuso. Come unità di forza dell'artiglieria adottò la batteria di otto bocche, servite da una compagnia di cannonieri.

Il ministro come Saint-Germain avea di home idee, ma pretendeva applicarde a precipito, imbeviud delle massime telesche, volvea effettuarla sin dove più ripugnano ai costumi l'anaceis, come cera il castigo col bastone o coita sciabola piatta, coi the sovretti la dieripina: molti giovani hemestanti, che prendamo ingegio per libera volontà, acostaroni dalle handicre, dissonoria dal brutale trattamento del bastone che consideravasi e il considera come avvilente, per quanto poesa dimostrari che le ponizioni brevi nuociono assi meno ai sodiano che noi e prigioni. Soprattuto entiva ia necessità di un Consiglio di guerra; e di fatto fis stabilitio nel 1737 sotto il ministro intrane, per miglirari l'esercive a lavivarie le finanze: ma potet faria quando già il rivoluzione quali controli della di sono di provinci della malgratio l'oppositione dei contitioni della della begishiamo militane, e regolo gli a vanantami secondo il merito e arantanti.

Sotto Il ministro Sejur, per corregere un aluso ei venno a tuo pegolo, papprima per intra sotiotenente dorest, ot testimoni di quatro notabili vicini, provare d'esser di fimiglia onesta e cunoda, che rieveze nobilmente. Facile dicerta il subornare tila testimoj, cho de Segur proposa di creara irveve informationi agli niendesti; mai I Cansalto di guerra esigette prove di nobilità piate none quello todigna l'equalitata alla III semplice soblato e gli altri camerati di diverso grado. Il terzo situo laganavasi poi di velerzi escluso di gradi, a cui un tumpo potessa arriare colle riccierza. Di pensatori trovavano estano che el esigessero prove di nobilità per entrare in uno sisto che dapprima offiria il jui monevole modo di divestar nobile. L'escretto pertanto non uscira più dal podei, popolo intento nel migitor senso di questa parola: carattere cattimilitare unusti i sobidità in omi di scala merceniva, i insomma non tib esercito nazionale.

Lo spirio filosofico che forma il carattere del secolo xviu, s'introduce pare pelle secetili. La strategia e riottata di attostazione, pottanato i piani sopra la conoscenta del terreni, e calcolando preventivamente le operationi che dovenan macere dalle fontine e dai dissastir ina come apunto aveniva ne s'isstemi filosofici, pretendensi ridiurre a calcolo di seleura esatta quella che ha tanti dati insofici, pretendensi ridiurre a calcolo di seleura esatta quella che ha tanti dati insofici, pretendensi ridiurra contra cont

La necessità delle basi, adattate alle distribuzioni geografiche, portava una

moltiplicità di fortificazioni ove riporre i materiali da guerra e da bocca; onde non si limitarono a difete partiali, ma entrarono nelle vaste combinazioni delle operazioni militari, per occupar le vaste comunicazioni, i passeggi dei monti e dei flumi, insomma piantar le fortezze dove il calcolo e l'esperienza dimostrassero l'importanza del punto strategio:

Gl'ingegneri (e I francesi conservarono ancora l'acquistata superiorità) attesero sempre a stabilire l'equilibrio fra l'attacco e la difesa, mentre il primo prevaleva mercè de' metodi di Vauban. A tre punti principali riduce Blanch i trovati in tal proposito:

I. Il dellamento, o sottraimento, cioè il mezzo di dare alle opere della plazza ud ofinilo sulle alture che la circondavano a tiro di cannone, in modo da non esserne dominate, da nascondersi anche alla vista, da sottrarsi alle infilate di attacco, dando fino al profilo, fino al flanchegiamento, fino al comando delle opere le condizioni necessarie per dominare il itereno circostante, e per avvicinarsi il nito sossibile al desiderio unuto di vedere senerosser visto.

 La moltiplicazione delle opere esteriori per aumentare I fiancheggiamenti nella difesa, occupando anche le alture ch'erano superiori al defilamento.

111. Lo stabilire di hunga mano nelle piazze un sistema di contromine, per isurara tutto ciò che il nemico poteva operare contro la piazza co' mezzi della guerra sotterranea, e per regolarizzare il sistema delle inondazioni, e tutta l'azione delle acque, ove la natura vi si prestava.

Durante la guerra del Sette anni si riconobbe la superiorità dell'attacco. La difesa di Bergo-Zoone nel 1747 contro i Prances fix splendida, na nulla provi quanto ai progressi della difensiva: nelle piazze di Turchia operava la ostinacione dei diffensiva: nelle piazze di Turchia operava la ostinacione di controli della progressi della diffensiva: nella piazze di Turchia in nerano ai possesso dei metodi più perfezionati: nella guerra dell'independenza americana contribiu sempre più Persulusiamo dei natti che Parte. Migliorossi invece la fortificazione di camparara, e il sistema dei ridotti distacti, introduto dal Marsersiglio di Sassonia, foce sunettere le linee continue che impacciavano l'azione delle truppe e impedivano i ritorni offensivi; mentre la guerra non dovora niù essere di sozioni ma di sonomimenti.

L'amministrazione militare si conformò a que progressi, per la necessità di legar la base alla linea d'operazione, mediante i convogli che rimovassero lo munizioni. Spesso ancora ricorrevasi alle requisizioni per supplire al difetto dei magazzini; ma si era ber lontani dal disordine e dallo sperpero del secolo precedente. Anche eli spedali alleviavano la infelicità dei soffernit.

Che all'intelligenza si commettesse più sempre la direzione della guerra appare, oltre i collegi militari di Francia, dall'intitunione dello Stato-maggiore in Prussia, e degl'insegenci geografi in Francia. Coal riducevansi ad armonia i opperazioni di corpi Joutiani, ai generale restava alleviato France delle particolarità che bo distiglierano dalle meditazioni più a biu proprie, e facessi che il comando eventi portati dalla rapidità delle fazioni giaerrache. In tal imodo un uffiniale nobile trovavasi dipendere da uno elevato dai propri studi j; e il privilegio doreva inchiansi all'infediligenza.

Ai progressi della scienza non corrispose il numero degli illustri generali. Alla Francia venero di fuori imigliori, Maurizio di Sassonia e Tollendal, poi Napoleone. Nella scuola militare prussiana motti capitani egregiamente esegninono grandi operazioni, come Schwerin, keil, Ziethen, e Sedillit: ma capitani strategici non vi ha che il gran Federico. Ya con cesso il principe Ferdinando di Brunswick, hen, nelle campagne dei 1758 e nelle seguruti, con esercito cellettizio e inferiore, conservò la superiorità o altreno l'eguaglianza coi Francesi, a principe Enrico di Prussia si mostrò profundo nella diferiaria, e la difessi della Sassonia può servir di modello quanto alla scelta delle posizioni ed ai movimenti. Quelli da lui operati dopo il disastro sofferto dal re a Konersdori nel 1753 a fine di riunisi con esso, mostrano un superone geni ostrategico. Così per rara fortuna si contibiarono nella famiglia reale di Prussia dee contini, i quali possedevano le due qualità che costiluizono un grana capilano, prodenza e artigi.

Nell'esercito austriaco la morte di Braun sece succedere il Daun, che avrebbe meritato il soprannome di Fahio se avesse combattuto forze superiori, ma che divenne oggetto di motteggi e sarcasmi allorquando, per timidità, prolungava una guerra cui doveva e poteva por termine con gran vantaggio della potenza da lui servita. Il Lascy, eccellente come organizzatore e come capo di Stato-maggiore, era mediocre generale, e le sue massime di guerra e il suo sistema di cordone difensivo produssero i disastri della guerra di Turchia nel 1787, ed han pure molto contribuito a quei dell'esercito imperiale nella guerra della Rivoluzione. Laudon, nn dei porhi che avessero l'onore di batter Federico, conobbe che Lascy, cui egli succedeva, s'era lasciato battere di continuo perchè opponeva ai Turchi lunghe linee deboli, le quali, malgrado la tenuta, la disciplina e il coraggio, erano sempre rotte dall'impeto irregolare e dai parziali attacchi che produce l'ordine obliquo. Ciò avvertendo, Laudon strinse di distanza in distanza le sue truppe in masse, disposte sempre contro gl'impeti de Turchi, e a nortarsi dovunque un posto fosse indebolito. Mentre dunque Federico opponeva lunghe linee di fuoco alle masse disciplinate ma pesanti e poco mobili degli Austriaci, Laudon opponeva masse e colonne agli attacchi vivi ma disordinati dei Turchi. entrambi con ragiono e pei riflessi medesimi. Laudon aveva il genio della guerra moderna, ardito ed impetuoso, operando coi movimenti anzichè valersi delle posizioni; ma d'altra parte fu ristretto di concezioni, ed obbligato a condur la guerra secondo le tradizioni e le abitudini dell'esercito che reggeva, e non formò scuola.

In Russia il Munick, mostrò nelle sue campagne di Turchia la superiorità dell'Europa sull'Asia. Le qualità del soldar russe giorargai giassi; run le pra-sale tatiche del Munick per quel genere di guerra sono state modificate, non esclues. Nella guerra di estete anni, la gloria dell'erreptio russo fu dovuta piut-toto all'interpolità delle truppe che a merito de'capi; e Federico caratterizzo? il. Russi son motto prodonoli, chemo che en prili diplicite interri che emanezzo il russi sono motto prodonoli, chemo che ma più diplicite interri che emangia con osperiori con considerato della considerata di considerata di considerata di considerata di considerata di resoluto. In che allora ventiva secondato dal Suwarof.

La Turchia nella sua decadenza riporto trionil sopra gli Austriaci, ma dovuti al valore individuale delle nunerose sue truppe, al clima caldissimo, e soprattutto agli errori dei generali austriaci e alla falsa direzione del lontani consigli. La riputazione militare degli Svedesi si sostema in Finlandia, quantunque niun capo di gran nome fonse sorbo a rappreseniaria; ma si perdette nella guerra rella stata sociale, sociale non vi era progresso nella scienza, perche non v'ora nello stato sociale, sociale non vi era progresso nella scienza, perche non v'ora

Nel mezzogiorno l'Europa la scienza rimaneva stazionaria, ne v'era chi ben la rappresontasse, eccetto Gases, che nelle campagne d'Italia del 1744 mostrò molta intelligenza. L'Italia, sempre feconda di gran capitani, cui prestava agil stramieri non potendo servirsene per se medesima, non ebbe in questo secolo cho il principe Eugenio di Savoja: l'esercito piemontese combatté assai bene nella guerra di Successione, e conservo le traditioni del valore italiano del successione de successione conservo le traditioni del valore italiano 282 GUERRA.

Nella penisola iberica, nei soldati gii elementi eran buoni, il resto stazionario o retrogrado, talchè si cercavano capitani fra gli stranieri, massime dell'Europa settentrionale, e sovente erano stranieri persino i semplici istruttori; tant'erano in decadenza quelle contrade già si bellicose.

La guerra delle colonie americane non potava essere giudicata, col soli princi gild cittàre. Gil negles isodameno ri riputazione accipitata a Fonienope e nella guerra dei Sette anni; Gages, Corawallis e Clinton mal si mostrarono in America. Washington, seuf essere grau generate, avea compreso io spirito di quella guerra, e il sistema di difensiva da lui adottato nel Tettavare dimonori in lui al guerra, e il sistema di difensiva da lui adottato nel Tettavare dimonori in lui al common grado una qualità. Recondistata di risultamenti, la ferranzaza nelle idee trappe none a truppe aguerrita, fere sorgene la querra di bersagliori, che svi-luonosi si mencio nelle infrie commone della fini commone dei dia l'inciunaza della fini colonazare della fini commone dei dia l'inciunazare della fini commone dei dia l'inciunazare della fini commone dei dia l'inciunazare della fini commone della fini commone dei dia l'inciunazare della fini commone della fini commone dei dia l'inciunazione della fini commone dei dia l'inciunazione della fini commone della fini c

## §. 66. - Della guerra di mare.

Ai \$8, 28 e 40 già parlammo delle armate di mare antiche e di quelle del merzi tempi: ma in generale i trattatisti di arte della guerra lasciano da banda la navale, benchò essa puro sia ricchissima d'arte. Che se le battagile per lo più rissono men decisive sul mare, ciò non toglie che talvolta non ne dipenda la fortuna del resui (1).

Gil armamenti maritituri degli autichi erano differentisispiri dai moderni, il più consistendo in marinai, tatuo dei, escondo litercar, usua quirupremere contievas centoventi soldati e trocento marinai. Nelle lattuggie usvaii prevaleva sopral'arte il valor personale; e senza un sistema torrico di ordinanze, assalivano, retrocedeano, lauciavano fuochi o falci al serlatme, rustri ai alcum modo ia nava cennica e verine all'arrembaggio ove poter officiodere ie persone, come in terraferma. Pertanto i Romani, se non inesperit, certamente poro usuati al mare, prevalsero ai cartagiones, cui esso era elemento proprio.

Non pare che la costruzione delle navi e l'armamento fossero studiati così fra gli antichi come da noi, bastanio battelli piatti per traversare d'Africa in Europa, come occorreva a Cartaginesi e Romani.

Essendo mossi principalmenie a remii, e questi nel conflitio nondando prendo a pezzi, una nave prossa estava incelte. Ció faceva perfeire le navi legere, come più atte alla manorva; e perciò son lodate le liburne, facilmente obbedienti el remo ed al timone, e più opportune a eschivar l'attacco o a petarbribule grosse. Abbondano nella storia esennjo di battaglie, dove la vittoria fu assieurata dalla piccolezza delle navi: e per dirine un solo, quel terribile Demetrio Espagna-citia (Polizorete) armò contro Rodi due gran torri, e molte catapulte, e docento vacestil d'orgii portuta, censeltanta battimenti di trasporto, quarantamis conhattenti; eppure i Rodj gli poterono con legni leggeri resistere un anno, dopo il quale conchiader la pace.

Tal rimase l'arte nel medio evo. Trovate le artiglierie, dovettero farsi grosse le navi per resistere ai colpi, e in conseguenza non si poterono movere a remi ma a vele, le quali da iatine furono ridotte a quadre per prendere più vente. A tutti gii antichi artifui, che si risolveano nello segurarti le nave nemica e venire seco all'arrennlaggio, si sostitui la faincata, terribire avventar di colpi contempo-

<sup>(1)</sup> Ajulano a tel cogniziono Clerick; Bornoù, Le manssurrier; Rivatuella, Cours élémentaire de tertique narele; la la Rovence, Troité sur l'art des combais; Statico, Diz. di marina sec.; Boissuici, Hill., générale de la marune; la la, Glosaire de morine.

ranch, che è ciò che di più spaventoso offen l'arte dell'uccidersi fra gli uomini. Nel Giaquecento, benebit bravoite la resiliente, la guera di mare faccasi principalmente colle gales: Gustavo Wasa servivasi di gales veneziane alle guerre ostoriquero la sevasa, per l'ilberaria di corsard della Moscovita dell'Estònnia; Enrico VIII contuceva galee, ciurma e ammiragali di Venezia; cessi Sigistenodo di 
Polonia per opporisa il re di Danianera: Andreza Dorta componera di sole gales
la fiotta che dominava li Moellerranov; di questi soli legni erano le armate di
Logia XII, Pranescoso; Larritori iga lase spelli l'ilippo II a sostener los use pretencourrano not afferzani l'une l'altra; e si ridoverano a trenta, o quantana, fin da
millialteneiro inomellata. Le gales e romo molto più piccole che dappo, siccome
appare dal modelli dell'arsenale di Venezia. Cencioquanta rematori ne formavano
la ciurna, o dattata combaltenti per lesno.

L'ambasciadore veneto Giovan Francesco Morosini, nel 1570, lodando le gale del Emanuele Filibro di Savoja come delle miciori di Fononte, soggiunge:

- Tratta Sua Eccellenza le ciarme di queste sue galere, come quello che n'ha poche, eccellentemente; dando, oltre le minestre, noi jorni ordinarj, trentasei oncie di pane per cadanno, dove il signor Giovanni Andrea Dorda non ne da più di treats; per il che il gaietto, citter il suo bisegon, ha pane che gill avano in da quale quo de vendere a chi più gi gi giace, e delli denari comprarsi delle altre cose, e comprano per lo più il vino, il quelle in quelle pari il sia per honsissmo mercato, tanto che rari sono quelli che hevano mai acqua. Olfre questi, hanno quasi tuto este carta in mor delli altri chestri, perche, quando mon sono impedit da delle segui exvano opin anno unoli denari; e nell'utima andata a Nizar di Sua Eccelicaza, dovid mi troval seco, non fa uclean di quelle sue galere d'orno trodesse carbete alli cortigiani per centoventi o centocinquanta scudi d'oro al-mono per cadanua.

» Oltre alli marinari che mette Sua Eccellenza per ogni galera, che sono sexula, stocia non intetrevi sino a ottata ovevo censio sodiali per combattere; na questi fa portare due archibogi per uno, con preparazione di cirpunata carich, che acconciate in modo con la polvere e palia insieme ben legate in una estra establio scaricato l'archibogio non ci è altre che fare, per caricardo il morto, che metter in una soli volta quella carta dentro la canna cho prestaza Incredibia, e ciò in tempo di hisogno fia fare da uno delli fornati avrezanto a questo per one il bisogno fia fare da uno delli fornati avrezanto a questo per one il bisoco, inche metter che il solidato tattoria e sacriari tumo archibugo, il forna ceritato e preparato l'altro, di maniera che, senza alcuna internasione di tempo, venzono a plovere l'archibugate con moto dano dell'iminico e utile suo.

Instême colle galee si fixerstano navi d'alto bordo, oltre che se ne introducevano certe, medie fra l'antico el 1 novo. Tali le galeaza del Veneziani, che teneno della galera e delle navi di linea, ma andavano a remi e velà latina, e portamon appera tieruta in trentasse jezzi, moltissina culturna, e da docencio soldati (1); e sebbene sembrassero formidabili, non furono nel initate da altri nei a longo mantenuo dal Veneziani. La Spaguna che a que modo fece l'aglicodi, mal prove nell'allestimento di questa faurinethe armanda, ma le navi più grosse d'altor et seriano appena di terzo-fordire, armate poi possentemente, sicole à falica si moveano, ne potenti venire all'arrembaggio, ne obbedivano in tempi procellosi. Bastò che gl'Inglesi suciassero fare alla tempesta.

(4) Son descritte dal Conoxerra , Atlante veneto 4604, che dell'architettura pavale informa begissimo

284 GUERRA.

Tutti questi avanzi dell'antica marina erano permessi dall'impertezione delle artiglierie, giacciò allora due flotte in tutto un affronto non traevano quanto oggi due navi in due ore. Nel 1353 i Francesi a Brest opposero una linea di annai, coi flanchi muntiti di cannone: en el 1365 l'ammingilo Annebautt per dinnanzi a Portenouth la sua arnata sopra tre colonne per assaltare l'avversari; am in due ore che duerento vascelli combatterono assai davvieno, appena trevento copir furnono scumbiati. Quindi potè prolungarai l'uso delle galeaze, dei agonoi, delle caraccia partofesis, delle monne e caravelle turches con esse i Barbarschi escritavano la pirateria, con esse 1 Portoghesi e gli Spagnuoli convo-citivamo il compreso dell'Itolia.

La marina francese in restaurata da Carlo V; Carlo V is imostrò potente sul mare; Luigi X non son en curò gran fatto; e Carlo VIII elbe un hell'armamento per secondar l'esercito nella spodizione d'Italia. Le nimicizie di Carlo V costriu-sero Francesco la manirisi di navi; ma duranti le guerre religione, la marina peri, e restò lo scettro dei mari all'Inghilitera: anzi allora e questa e fin il duca di Toscana artitrono insultare alla Francia.

Tev sacelli di quel tempo son rinomati: la Charente di Laigi, XII, che portra milleducendo sobida totre i mariani, e ducento reannoni, cioè quattordici grossi, e gli altri sottili come i nostri falconetti; la Cordelière dello stesso, a spesso di regisa nama di Bretagna, che fu bruciato dagl'inglesi; il Caracon di Francesso I, che portava conto cannoni grossi di bronzo, e da un contemporamo un cittadelia in mezo nel altre mavi: enclesso fo breciato ma non da nemici, bensì per una fasta datavi dal re alle damo. Enrico VIII vulle aver puer un Caracon, ma la costructione fu sabelliata.

La marina fu messa in flore da Lulgi XIII per Ricbelieu, il quale diceva nel

suo testamento: « Il mare è l'eredità, in cui tutti i sovrani pretendono parte maggiore, e sulla quale meno chiariti sono i diritti di ciascuno. L'impero di questo elemento non fu mai a nessuno ben assicurato; cambió secondo l'incostanza della sua natura. Antichi titoli del dominarlo sono la forza, non la ragione; e bisogna essere potenti per aspirare a questa eredità. Un grande Stato non deve mai essere in situazione di ricever un'ingiuria senza riscossa: ora l'Inghilterra situata com'è, se la Francia non fosse forte di vascelli, potrebbe a suo danno intraprendere quel che vuole, impedir le pesche, turbare il commercio, chiuder gli sbocchi dei grandi flumi, sbarcar nelle isole e sulle coste; Insomma, sicura per la posizione sua, potrebbe impunemente ardire ogni cosa . . . . . . Se la M. V. è potente in mare, la Spagna, per giusto timore di veder attaccate le sue forze e sbarcar sulle coste sguarnite delle sue colonie, sarà obbligata a munirsi in modu da consumare tutti i proventi dell'India, e non poter turbare i vicini, come fece sinora. Pare che natura abbia voluto offrir l'imperio del mare alla Francia, per la vantaggiosa situazione delle sue due coste, con eccellenti porti sull'Oceano e sul Mediterraneo: la Bretagna contiene i più belli dell'Oceano; e la Provenza, sopra censessanta miglia d'estensione, n'ha di più grandi e sicuri che Spagna e Italia insieme. Se V. M. abbia ne' porti quaranta buoni vascelli ben in arnese, disposti a metter in mare alla prima occasiune, basteranno a guarentirsi d'ogni Ingiuria, e farsi temere in tutti i mari da quei che finora ne sprezzarooo le forze ».

E proseque i buoni consigli; e già avea dato opera a fabbricar navi, che vennero a grandi ropo nella guerra rottasi colla Spagnan. Il vascello più fannoso d'allora fii quello detto la Couronne, di settantadue cannoni, lungo 200 pieti, largo 46 e huou veliero, quimirato anche dai forestieri rome il migliore che fendesse i mari.

Nella minorità di Luigi XIV tornò a disfarsi la marina, finchè questi la restaurò.

| Dittill Of                                               |     |      |       |     |      |       |   |
|----------------------------------------------------------|-----|------|-------|-----|------|-------|---|
| Una nave francese di settanta cannoni nel 1              | 666 | avev | a.    |     |      |       |   |
| Lunghezza della chiglia                                  |     | Ţ    | oiedi | 116 |      |       |   |
| Dalla ruota di prua a quella di poppa                    |     |      | 39    | 146 |      |       |   |
| Larghezza                                                |     |      |       | 79  |      |       |   |
| Altezza dal fondo della cala                             |     |      | n     | 17  |      |       |   |
| <ul> <li>del primo ponte da un orlo all'altro</li> </ul> |     |      | ъ     | 6   | 1/2  |       |   |
| — del secondo                                            |     |      |       |     | 1/2  |       |   |
| — del ribordo                                            |     |      | n     |     | 1,2  |       |   |
| - della camera grande                                    |     |      |       | 7   | ,    |       |   |
| — del cassero                                            |     |      | 30    | 5   | 1,2  |       |   |
| Ed una nave da cento cannoni in batteria                 |     |      |       |     | -1   |       |   |
| Lunghezza della chiglia                                  |     | pi   | edi   | 155 |      |       |   |
| Dalla ruota di prua a quella di poppa .                  |     |      | п     | 160 |      |       |   |
| Larghezza                                                |     |      |       | 42  |      |       |   |
| Altezza del fondo di cala                                |     |      |       | 19  |      |       |   |
| - dal falso ponte al fondo di cala                       |     |      |       | 15  |      |       |   |
| — fra i due ponti                                        |     |      |       | 7   |      |       |   |
| — del secondo ponte                                      |     |      |       | 7   |      |       |   |
| — del ribordo                                            |     |      |       | 2   |      |       |   |
| — della camera del generale                              |     |      |       |     | 1,2  |       |   |
| — del cassero                                            |     |      |       | 6   | -/-  |       |   |
| — un altro piccolo cassero, più di .                     |     |      |       |     | (1)  |       |   |
| La nave ammiraglia d'Olanda, nominata Le                 |     |      |       |     |      | a Rot | F |
| terdam il 1665 per ordine degli Stati, era lunga         |     |      |       |     |      |       |   |
| ruota di prua a quella di poppa; aveva ottanta           |     |      |       |     |      |       |   |
| settantacinque uomini d'equipaggio, e considerav         |     |      |       |     |      |       | - |
| in legno                                                 |     |      |       |     | .752 | 0310  |   |
| salario agli operai                                      |     |      |       |     | ,000 |       |   |
| Samulu agu uperal                                        |     |      | 19    | 10  | ,000 |       |   |

4,100 per l'alberatura 200 pei fianchi . . per catrame, stoppa . 500 600 per palchi, triangoli, caviglie 7.784 chiodi e ferramenta . utensili di cucina . . 352 55,261 libbre d'áncora a tre soldi 5,289 2.827 . . . . . . 6450 libbre d'ancora . 967

2,264 93,655 (2)

Ma più raffinavansi le artiglierie, più si estendea l'uso delle navi d'alto bordo; i Turchi adopravano le grosse sultane, e le guerre con essi portarono i maggiori perfezionamenti. Francia, Inghilterra, Olanda aveano le navi maggiori; Venezia ne allestiva di 74; e al principio del xvii secolo già si conoscevano i brulotti. Eppure ancora con navi piccole i Cosacchi nel 1624 si resero formidabili ai Turchi: nella guerra del Guisa contro la Rocella assai valsero le galere; più ancora

spese minute e guarnimenti .

<sup>(1)</sup> Vedi Sue, vol. I. 347.
(2) Van-Rin, L'art de tâtir les vaisseaux. Aja 4668.

286 GUERRA.

nella guerra di Candia, ove stavano innanzi ai legni grossi; e in quella di Messiua, e nel hombardamento di Genova e d'Algeri.

Lo sectivo del marc era passato agli (iliandes), finelle gli (aglicia), massime sotto (Crimwell, glici nueme o alispulare, poi a strappare, per conservario malgrado gli sforzi di Luigi XIV. Alifora son si usarono più indifferentenennie i vassetti di liance a le frequie i na i primi soli ettarranono in lattingia, le altre non valsero che a portar ordini o sal altri servis, i venuneo consuguati i bradotti. Non ai cercò la conservazione di conservazione di conservazione di conservazione di la caracte cosa missioni vincere il termino sovra un punto.

Le battaglie di mare erano ancora meno micidiali, non per difetto di coraggio, ma per istromenti meno perfezionati: bensi cominciarono il perfezionamento Ruyter e Tromp, quando nel 1666 dalle navi olandesi avventarono palle ramate contro i legni del conte d'Albemarle.

Quadele fata però si videro aucora i pochi pervalere ai medi, attaso che l'imperfezone dell'artiglieria permettare gli abborlaggi, e in cousaguenza il valor personale, anzichè l'impulso delle masse. Quante volte i cavalieri di Malta non resisiettero alla potenza ottomana il alla formidabile delle Sagnaz non si apposero e improvisate flottiglie d'Olauda? Luigi XII vide una squadra sua prevalere a una grossa armatin inglese; i cavalieri di Santo Stelano di Toscana si opposero feliciennette ai Barthareschi; coni fu nella guerra di Candai; e fina al tempo det celebra ammirgali Ruyter, Dupulere, forrurille, si declebrano le giornate per via dell'arrentagogio, con azioni arvito, più che con vasti e ben concertati divisamenti. Est anche lem innanzi in de secolo xviri i le battaglie navali erane alternamenti. Est anche lem innanzi in de secolo xviri i le battaglie navali erane alternamenti. As anche lem innanzi in de secolo xviri i le battaglie avasii erane alternamenti. Est anche lem innanzi in de secolo xviri i le battaglie avasii erane alternamenti. A anche lem innanzi in de secolo xviri i le battaglie avasii erane alternamenti. A mache lem innanzi in de secolo xviri i le battaglie avasii erane alternamenti. A mache lem innanzi in de controli evolutionamenti. A mache lem innanzi in de controli evolutionamenti. A mache lem innanzi in de controli evolutionamenti. A mache lem innanzi in della controli evolutionamenti. A mache

Rodney su quello che introdusse la nuova tattica, per cui il soprayvento, le masse e la lor direzione risolvono le giornate: seppe portar rapidamente molte forze sovra un punto solo della linea nemica, cioè far sul mare quello che in campagna rasa.

D'architetura maritima serissero nel Cinquecento Cristoloro Canal e Nario Savorganao veneti, en Seciento Folandese Wissen (Architetura e direzione noracie, e gl'Inglesi Roberto Dudley (Arcano del marca), Bothet (Calloryn marcina), Govana Smith (Gramantica del maria), 60), en peria de esi come quest' arte migliorasse, ma restava len tontana dalla perfesione, e demili difetti se riparareno Mescoura, hasa, Chappennam, Roume. I Francis almid difetti se riparareno Mescoura, hasa, Chappennam, Roume. I Francis ansistè dovettero a Usarita, Rovira, Mostarelos, Binnine, Giovanhi Clerk, Ramantille, Boundt, Frencand. Palos d'iloste gessita publicò il Trattato della contravisora de carcelli, e Raccolta delle metantiche più necessorie ad un signiate: libri 1 plu susal per Gramare marinai.

Pure fin ad un secolo fia diceasi: Non si sa quel che si sucre vegifie, e la consustetuine ner l'unica repolatrice delle costrazion invali. Si un mes si adopravano le stasse artiglierie di terra, nè un perfezionamento vero e propris si cibe, fin quando il cavaliere Renaud nel 1680 inventi le galactet a bomba, colle quali fu bombardato Algeri. Le granate usate a pezzo, fecer luogo alle palle ramate con cui si tugliano gii albier delle navi neminche.

<sup>(1)</sup> Vedi Dizionario di Stratuco per la bibliografia degli scrittori di murina.

Venesia, fu lungo tempo famosa per eccellenti costruzioni navali; ed è doloroso che l'assassinio del 1797 abbia disperso i modelli che se ne conservanno.
Per altro dopo la guerra della Lega di Cambray vobe in peggio, si abbandono
tutto alla pratica degli operai, ne potè mai accordarsi sopra un modello unico,
verramente adottare uno di forsispiri. Così si vacili ho el secoiu possaso, lanto
che l'ammiraglio Emo ne faces gravi lamenlanze, mai inascoltate, Allorchè quella
repubblica peri, la cra lo stato di seo foron navali (1) el cra lo stato di seo foron navali (1) el

| Vascelli da 70 cannoni Nº                     | 10 |
|-----------------------------------------------|----|
| - da 66                                       | 11 |
| — da 55 ,                                     | 1  |
| Fregate da 42 a 44                            | 15 |
| da 52 ,                                       | 2  |
| Galere , ,                                    | 25 |
| Bombarde ,                                    | 1  |
| Cotter                                        | 2  |
| Barche cannoniere armate di un cannone        |    |
| da 40, e quattro da 6                         | 16 |
| Brich da 16 a 18 cannoni, ,                   | 5  |
| Golette da 16 ,                               | 1  |
| Galeotte da 50 a 40 remi , .                  | 7  |
| Sciabecchi                                    | 7  |
| Feluche                                       | 5  |
| Barche obusiere armate con due obici da 40    | _  |
| o da 50. e 4 cannoni da 6                     | 51 |
| Galleggianti sulle botti, armati con due can- | ٠. |
| noni da 50                                    | 10 |
| Passi armati d'un cannone da 20 e 4 da 6 .    |    |
| Batteria galleggiante di 7 cannoni da 50      | 40 |
| sul perno, della ldra                         | 1  |
|                                               |    |

Fin dal declino del secolo passalo i pratici si lameniavano della tunghezza dei cannosi di mare, che costringezona lasciar sai casalli gli allarel di gabbia e i pennosi di riserva espossi al fuoco nemico: ma si comprese che non exa nessaria la lunghezza per dara maggior protta al cannosi onde il repolamento del 1786 resa i cannosi di mare più corti e più massicci che quei di sera. Libiamos sostitui alla miccie le piastre a pertessioner: pogli rilggioi stassi introdusero le carcante, che e virnon men langua, fina con si spesso i colpi e con guerra a lutta la ferocia antica.

L'importanza pertanto di un bastimento consistette nel numero de' cannoni ond'è capace, non ammettendosi in linea quel che ne porti men di settanta. E siccome per ciascun cannone si computano almanco dieci combattenti, è chiaro quanto resti l'armamento moderno differente dagli antichi.

Perfezionate le manorre, la vitoria ornazi non è dovuta che alla superiorità del numero e del fuoco. L'arte duque sta nel ridurre i più gann numero di navi nemiche fuori d'attività, e contro le restanti spiegar le maggiori forne; parailmente poi nell'officire meno superficie alla fancata del nemico, cercando invoce officuderlo con tutti i causoni; e se si poò per dietro, onde-amontargii il timone, supremo strouento delle evoluzione.

<sup>(1)</sup> Lo dedocismo dalla Lezioni inforno alla marina, Venezia 1829, e ch'è dedolto dalli spendo dell'ingenere Andrea Salvini; ande pare più attendibile di quello pubblirato dall'ingenere Forfait nell'Estrati d'un mémoire ser la marine de Fesige.

288 GUBRRA-

Poi si vede quanto i comandanti, istrutti nelle idee generali fondate su respoie matematiche, articos superiori a tilibitali istrutti meramete dalla pratea da l'analogia. Mottissime cognizioni si richiegeno al capitano di mare oltre quelle del veno, ne potenbe presumere di divincir bono in poo tempo, come mare di qualche antico. Ora la lattaglia si fa sempre grossa ed unita ancor più che in terra, dipendendo dal veno; nemtre gli anticiri regolandosi a remi, potano potano benissimo volteggiare in mille sensi e quindi far attacchi paraisil e sortri.

Ma presso molti son atroci i metodi della leva, come in Inghilterra ove da ciascuna navo mercantile sono scelti quelli del pubblico servizio; in Francia restano soldati per tutta la vita.

Sharbi trovansi frequentemente mentorati nelle guerre antiche; ma il navor modo delle flotte i rese difficii. Ic navi grosse e a vele, onde si munisceno ie coste minecciate, impedisceno si tenti uno sbarco so non con grossa moltitudine; o cento o cedicinquantamila uomini si richiederabero per assalire uno Stato dei principali. Pure le ingenti spese fatte testé dall'inchillerra per munir le sue coste, attastano che il pericolo nos i considera passato.

La potenza maritiuma assicuró all'Europa la preminenza sovra tutte lo masioni. Un nuovo equilibrio nacque, non più fondato sopra la geometrica posizione degli Statti e i paesi a maro poterono vie più e nuocero e giovane. La guerra fu più regolata, e men disastrosa agli Stati che poterono salvar le costo senza municie tutti to rive.

#### S. 67. - Guerre della Rivoluzione.

Ormai era venuto il momento che dalle discussioni si passasse ad applicar, in grande le teoriche, a far prova di tutti i sistoni, e ael sanguinose rimessorimento delle nazioni tutte veder ancora la guerra nella grandiosa e fiera sua pottenza, sussidiata dai più insigni progressi della scienza.

Come la società mutossi, in Francia l'esercito nella Rivolusione. L'esercisio e la tattica delle vaire armi restarono intatte, e così il sistema d'uritiginiero d'oscii attatica di urita cin l'artico non intatte, e così il sistema d'uritiginiero d'oscii attacchi e difese delle piazze; l'artigiieria a cavallo era stata modificata nel 1791 sotto il ministero Duportali, prima della dichiazzano edi guerra: magnasismi mutamenti si fecero nella legislazione e amministrazione, e nel rapporti della società civile colle sercito di questo colla società, il a seisma delle grandi operazioni usci di fiase, e s'imparò quefia di render utili e mobili le masser onde può dirisi porgessero ia misura dei messimo che può aspettaral dall'omo, considerato come capo o come semplice stromento di guerra, come generale o come soldato (1).

Prima l'Austria ruppe alla Francia la guerra, desiderata da realisti e da repubblicani; da quelli india speranta di verde finiti i propor gasa, da questi trelin ilducia che i poposi a piadronegato e diricano durante l'agitazione assent megiocio in pace. I prima accessa i atestarono l'indicriotal della Francia. Nel sobiliera penetrato lo siceso spirito d'insubordinazione che agitava le altre cliassi intertori perima della proposita della proposita della proposita della concio giù non calciava che pri aggiunner i tenza all'ironeado popolara. Dichiarata la guerra, fuggiciono, ed ucciarro gii ufiliatia, sicchie gual se l'Austria, vene di Sosse perduta nelle lentezze. Na coco i Frussiani, amora tenuti per l'anticifama, vengoso ad una guerra contraria al loro interessi, ma consigliata dalriburbersal bulgiamacios : a Cobbata i e al uniscono i migrati, e comandata dal duca di Bernawich, allievo del gran Federico, passa la frontiera, fic capitolare Logory, pende Verdun, s'avisa sopor l'Argonne, Questo pericolo incita gil animi, in luogo di seomentariti, la violazione del territorio esaspera gil spiriti i a prociama la repubblica; il sinque di Luigi e una sida gietta a tutti i rei ritoria di Vialmy, di poco cono in sal, è decisiva per los ecoraggiamento che supregri invasori e l'esaltazione nel repubblicani; onde li presigio della superiorità della considera della cono della cono della cono di considera di conperato della cono di cono di cono di cono di cono di cono di contrario della cono di cono di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di concono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono di cono di cono di contrario di cono di cono di cono

La Conventione, che saldava la flera sua enerdia culle sventure come colla propostria, ne prode ocasione di first più forte dettru, terribile foot. L'esercito però non associosal al furori di essa, ma v'accorreano quei tanti chiesas somentava, e per tovar ritigio dalla mananja dei trama della patria resecano sterminalamente la forza di essa. - I nostri capi dice Foy l'urono decimati dal caracteles quando gi unit caterano, gil atria stringenia per codurare il vuoto, financia della patria caracteles, quando gi unit caterano, gil atria stringenia per codurare il vuoto, financia della patria della pa

Four misura crebbe l'escretio quando y i furnos incorporate le guardie nazional; ottre le leve paralial ei na masa, tala che il marco de 1795 se ne contino una di trecentomita uentuie, e in lugilo un'airta di un milione docentomita; tutti e i domani dati clotto ai ventiriorine anni affentuarsa aile frontiere, prima per fuggire i sanguinari governatori del paese, poi per una febbre di battaglie. E non portunano già continotano, ma entravano nei quadri del dicelotto escretti della Recontinata del marcolo della dicelotta della della della della della della della della dicelotta una della disciplina un'ila all'organizazione similiativa della disciplina un'ila all'organizazione similiativa e alla statico hen foodesi.

Per armar la gente si raccolsero tutti I fuelli di calibro; varj battaglioni ripresero le picche, da tanto tempo abbandonate; fabbri legnajuoli e ferrai si requisirono per servire nelle armerie, negli arsenali, ne porti; non vi eracittà di qualche conto che non avesse lavoril di poivere, di vesti, d'arnesi. Vedenani

le falci e le stive In duri stocchi e in lencie tramutarsi; E i sacri bronzi in lugubre lamento Giù calar dalle torri, e liquefarsi In rie bocche di morte e di spavento.

In venti città v'ebbe fonderie di cannoni; quasi tutto il metallo di Francia dovett'e essere transformato in intromonti d'oncidioi. I clautio ia chimica prestava i suoi sussidi per preparare il nitro; seminari e monasteri convertivansi in officine, in quartieri, in ospedali; e pena di morte il sottarre o impedire si raccogliesse ciò che alla guerra giovava. No: mai non si vodrà improvisare altrettanto materiale di guerra.

Con tati occlamenti, il men che importasse era il rafinare la tatica; e i figli della partia avventavansi d'impeto sorra le batterie nemiche, e scompi-giavano lo saide file de Tedeschi, mentre le distrageano a minuto combattendo de bersagieri. Por prolingandosi il pericolo, la Convenzione comado di suo Comitato di Guerra di presentare un progetto di costituzione militare, acconici ai moni ordina. E polche, secondo le idee d'allera, gli nomini erano e quali in

diriti, e tutti doveano considerari come volontari mazionali, si fuse la guardia maionale nell'escerio, che perse l'abito turchino di quella; e i volontari trovaronis sottoposti alla lunga carriera e alla severa legislazione delle truppe germanti. Le ordiname particolari erano dettate com prezipio, e quindi non degne di considerazione; nei l'escercio fu mai pergio pagato e trattato. Solo mentano menzione i titoli dati gali titikali, più cepresari. Escendosi ai reggimento solutata la menzabrigata, i colonuelli preser il nome di capobrigora, e i tenenticolmelli di capobratigatione co capopurdorare; il generate di origata sosteniro al brigadiero nelle funzioni e al marrescalho di campo nel gratio; il nuogenemi al diserva perserviti di mirrori colo il campo nel gratio; il nuogenemi al marrescalho generale di sorgena sociali di Prancia, il maggiori, il marrescalho generale di elloggi e ce, sorrogando in certo punto i tutoli di cerce. Il bisoporo di propratera con lampa intrinzione pi ultimità di Stato maggiore, cecchi e grambe del generale, cen stato settito gia prima, ma la Couvenzione gl'improviso; quelle concertata da ro designi quantari pratici.

L'escrito componeasi di varie divisioni, le quali racchiudeano fanti, cavalii, artiglieri in certe proporzioni. Per lo pie erano quatto mezzlerigate di alamon millecinquecento unomini ciascuna, due regginent di cavalitegari o dragoni, tali volta cavalieria possunte, e sempre due divisioni di sei obocci di fuoco, una delle quali di artiglieria a cavalio. Vi comandava un generale di divisione, sotto cui de generali di brigata e i capi permanenti: lo Stato maggiore componeasi di un ajutunte generale, due aggiunti, un ultitale del geno almeno: I ammi-sitrazione era diretta da un commissario ordinatore. Le rierere dalla fanteria componeani di the brigate e due compagne d'artiglieri a perdi; per la cavalio della qualita reggiamenti con una compagneal d'artiglieri a cavalio calleria, due a quatto reggiamenti con una compagneal d'artiglieri a cavalio.

Insomma la divisioni cara formate di truppe d'ogni arma e nella stesa proportino dell'esercito intero, sicchi potevano operare sionate e lastare ciascuna a sa etsesa. Ma tali operazioni paraini eternano la guerra, anudele portare effetti decisivi e pontali, ad espongono sempre qualche parte dell'esercito; mentre le numerose armate e èl vasto teatro richiedono accordo di operazioni e unias. Ovetas pepcie d'indipendenza del generali di divisione del capo, facro a lomba più bena si concentrassero alle operazioni comuni: quindi le baltaglie campali furon opoche, moltissimi i constatiunenti. Qual istoria nai offer movimenti più gia seene più sanguipose, che un mese del 1794 tra Luxemburg e Dunkerque? eppure inconcluedi ii risutali, klaincaindosi dissatti e fortura.

La cavalleria massimamente non fa grand'elleto se non in forti masse, mentre qui era sparpogliate; opportunismia a colpi di mano e a compier una vittoria, non a riportario. In fatti Napoleone divenuto console, abbandono questa distribucino elella exviletiria tatto più dei spessissimo incurrano casi dove esse non può marciare unita alla finterio. L'artiglieria operò assul a difindere il territorio francese, e moltissima se ne mettera in battaglia; ma presso si prierdi quella a cavallo, più corrispondente all'impeto de'soldati, coi che mai si trascurò quella a piedi.

La mezzabrigata componensi di duernila quattrocentolernatasette combattumi; e salvo il capolingtate ci caporate, le promucioni faccansi un terzo per azzianità, due terri a scella nel battaglione. Capobrigata faccasi per azziantia un capo di battaglione; i caporali segelianesi a voi, tra i voluntar del battaglione. Anche gli altri gradi suffragavanis. I generali in capo deteneno commissione temporata del proposito del proposito del proposito del proposito del proposito Nazionale l'amerosari. Ousolo modo di seclia confinibi armadorena le alviturie. per l'eccitamento a meritare il suffraglo, e perchè popolarizzava le splendide azioni.

Guibert, nel Saggio generale di taltica, avca suggerito di ordinare la fanteria in corpi di tre battagiioni, quasi la combinazione ternaria si prestasse meglio, alle evoluzioni, a formar gli ordini di battaglia, e massime all'offensiva che e il pan de' Francesi, poichè si ba un centro o due ale. Tal combinazione fu adottata, e oggi anora serve di ipo.

Ma sull'ordinamento divisionario dato agli eserciti influivano ragioni politiche ancor più che le tattiche, come sui trionfi loro, più che la disciplina, l'impeto e le simnatie.

Secnia seguitare le incesanti mutazioni, accennerò solo le compagnio d'o-loteggiatori, destunita i aegui i movimenti della cavalieria, e saltario i groppa, come Tito Livio diee facessero i veitii romani. La pratica il mostrò impossibile, a pure i vollegiatori durarono, ma cot solo servicio ordinario de fatuatecini; no altro fecro che somministrare a tutta la fauteria una seconda compagnia secla per ciascun battudicino, come i granalieri e i carabiniori.

Il copo del genio avea softerio assai dagli impeti della Rivoluzione, e moltismi erano migrati; ma tufiatto on impegneti gogenti, e tiviti, a equisibi granud'estansione e importanza mercè la creazione degli zappatori e minatori, die dell'esercito, che introno orditani in battaglioni, a equisitazione tanta fama il telligenza e d'ardimento. Nell' intento, allora supremo, d'utilizzar le soporto issentifiche, creanoni anche due compagneti d'arcottaciri, Justignatoro la sentifiche, transcrioni anche due compagneti d'arcottaciri, Justignatoro la valla tattagli da l'iberrous nu pallono fessioni a la lora mandava confinui vidiri d'avviso sulle disposizioni del menico. Furono abbandonati; ma chi sa che i perfectionamenti di quell'arte non torino si servicio della guerra?

Quel primo eroismo forsenato lasció luogo a qualche moderazione ai primi lampi di pace; alton si publico la legge di concrisione, equa ed universale, atta da assicurare e la pace e la vitoria, qualora non fosse stromento al despotismo. Se credessimo ai calcoli d'alcuni, no milione cinquecentomial uomin sariano petiti nella guerra delle opinioni arwate (come Pitt la chiamava) prima del Consolato.

Sotto II quale il governo potè segnire un sistema, e far leggi per meditazione non per circostanze, e frapistian l'intrusione difejando a a vantaggio dell'esercito; la Scuola politemica, la nuova Scuola speciale militare toisero l'opinione che gli sulti flassori miulti alla gurra. Allora si estesero il avori del Deposito della guerra. Gia Tavca fondato Luigi XIV come semplice archivio a allora si ordino di classificare i tanti materiali di stotta e d'istruzione miente che conteneva, si fecero tradurre le migliori opere militari forcaliere, e pubblicare che conteneva, si fecero tradurre le migliori opere militari forcaliere, e pubblicare il Memoriate loppario. Il contiato di sibasup pubblica, a di mitazione del Consiglio aulto: di Vienna, si die a fissare le marce degli cerciti, onde fu mesirieri di memoriate proportio. Il cortanze e molta. Il primo comode, sesione di mitratare del conocero il terrase e molta. Il primo comode, sesione di trata, che allora solo eldero utilizate esistenza, e portarono a suprema grado l'arti di levare e disegnar mappe, agvolarono i applicazione della grande taliari al diversi terreni, ridustero ad arte nuova le capiorazioni miliara, e produssero le bellissime carde di Francia e dei peaci con cui essa ebbe a fire.

Bei tempi, se l'ambitione avesse saputo o potuto frenarsi l'Napoleone, cinta la corona, dirige le sue maggiori attenzioni all'esercito; aumenta la gendarmeria dipartimentale; crea due hattaglioni di veliti che faccano parte della guardia, e che doveano servir di tirocinio a quelli che non potessero entrare nella scuola

militare; la guardia è formata d'oumini d'eveni arma, fin della marina, rappresantaolo ia case militare di Luigi XIV. Alioni ressetta molte fittuluzioni monarchiche, i nomi di reggimento e di colonnelio; aumenta gii utiliziali superiori el libaso delle divisie ia legioni domore ostettura agii ordini e alle decorazioni antiche, e i membri di essa han voto ne' collegi dettorali e posto in tutte la assemble politiche. Yo esci infine quell'ordinamento militare, con cui egli somenti de marina, l'aveni delle puell'ordinamento militare, con cui egli somenti delle numeriori, benché al tuttire più che peco o mila stabla inventuo qual grande, solo escillando di ci de le l'impote resolibilication avez certate.

Al filosofo soffmon a considerare i cangiamenti che dagli eserciti rivoluziona ri vennera i cassiumi el amodo di vivere delle nazioni. Formon ristette le pretogative delle persone; poco si hadò al loro bene stare, purché crescese fora alle masse. Le tende furoso bandile per l'impossibilità di allestime a tanta molitudine; e tosto gli strainieri divertero far altrettanto per non eservitudi qu'estera melle marche. Le requisitori in natura, colle quali si consistenze; modo il migliore quando non diverti ladrocaccio, ma che espone gillo eserviti all'eventinalità di patiente, indone biscoma sustra con grande cautei al.

Spetta alla storis il racconto di quella serie di lattaglie, lait iche mai sopra ma scena si ristetta non s'ezano visti unali fatti striptico, istruttiri, spaventevoli al principi e ai popoli. Nelle prime avrebbe potuto segnalara Dimonuriezi, ma più abitusto aggia fintighi politici e a particolarità secondarie, mostrò non intendere la parti elevate della guerra, la quale parve in sua mano retro-ceder di un secolo. Fortuna di Francia, che anche i namei garegiarizono seco di errori, e campagne sequenti con hamon importanza fin quando Buotaparte non arriva al compado dell'esectio di Talais.

I Piemontesi stavano in posisioni eccellentii, donde il voleril trimovere sarie statu on esporsi di monova classo di Bulisia en 1774. La guerra di montingne risese non tanto coll'attaccare, come coll'occupar rampi sul flanco o dietvo a quel del nonico, talcò debba o lascardi atenza combattere per prenderre altri indietro, o uscirne per combattere. Quesso suggeri Buomparte, lacode giti eserciti occupara one exercito en forte ma di giuste proporzioni, e sa moltiplicario colla rapidità dirittimi, giu di minula linguamosto i rennel, penetra in Piemonto per controli attitudo alfordine, di minula. Inguamosto i rennel, penetra in Piemonto per controli attitudo di molti, di minula linguamosto i rennel, penetra in Piemonto per controli attitudo di moltine della fina mentral degli Austrinei, e schiadroggi la sistenda di Torino e Milano. La Alpi ditava veri bisogno di ricorrere al saccheggio. « La rapidità dei movimenti, l'improde delle truppe, e principalmente l'arte di oppore la menio almeni in numero cegalie e spesso in superiore, congiunto alla costante prosperità, avevano risparminio molti somitia (1).

L'armistizio di Cheraco aperse al Francesi le comunicazioni del Picitari per la checciona la via tra Parigi e il quartie generale, è teiro della guerra divenne la sinistra del Po, messio acconcia a forte escretto. Invece di passar quel funne a Valezza, come gli Austriaci pensavano, Bousuparte per vie inconsuele lo tragitta a Piscenza, promedona del sepalte Benalten, costrisgendo il doca di Parma a un costosissimo armistirio. Si pretende che fluonaparte varia dovuto secondre funo a Cremona, e così girar la finne dell'Adda su questa postial i nemici, eccarono difenderla a Lodi, ma una colonna di granalieri passo, quel ponte sotto il tuoco del nemico cui sparapsilo senza perter più di diucento uomini. Un uffiziale ungherese prigioniero dievra a Buonaparte nol conocendo:  $Non e^2$  è più servo di niender unlla. Abbiamo a fare con un generale giuones, che ora ci è davanti, ora alla coda, or sui fianchi; mai non si sa cone collectarsi. Questo modo di guerra è insopportabile, è viola tutte le resultato di colorari. Questo modo di guerra è insopportabile, è viola tutte le resultato di cone con conservatione di cone con contra contra contra con contra con contra contra contra con contra contra contra con contra contra contra contra contra contra contra contra contra con contra co

Milano e Cremona son occupate, e Beaulieu, non fermandosi nè dietro l'Oglio nè dietro il Chiese, scelse la linea del Mincio, avendo per flanchi a destra il lago di Garda e le montagne del Tirolo, a sinistra la fortezza e gli stagni di Mantova; occupò Peschiera ad onta del senato veneto, e vi pose la destra del suo esercito, il centro a Viareggio, la sinistra a Goito; una riserva di quindicimila uomini era disposta a Villafranca. Buonaparte, perduti alcuni giorni in Lombardia, forse necessari per guadagnarsi le grandi città, risolse rompere quella linea sul centro; passò il Mincio al Borghetto, e s'assise a Valeggio. Per quanto egli, contro i sistemi antichl, si guardasse dal perder tempo ad espugnar fortezze, per alcune era indispensabile, come Mantova dacchè ebbe toccato l'Adige: e riconoscendola come base e pernio di tutte le combinazioni, risolse assediarla, distribuito l'esercito in modo da non temere che venisse sturbato da nuovi armati scendenti dall'Alpi o venienti dalla Bassa Italia. Infatti Wurmser arrivava pel Tirolo in tre corpi, e se Buonaparte restava alla difensiva, era perduto. Ma egli concentra le forze sue sulla dritta del Mincio, allarga l'assedio di Mantova inchiodando i cannoni ch'ei non riguarda vergogna l'abbandonare, e colla battaglia di Lonato impedisce al nemico di congiungersi con Quosnadowich; poi Wurmser essendosi adunato a Castiglione, è vinto e costretto a ritirarsi, dopo visto il suo bel piano scompigliato in dodici giorni da abilissime evoluzioni.

Mirabile è la prontezza con cui lisonaparie improvisé combinazioni nel mesi successivi, talebré Warmer, che seprava liberar Mantova, prèba sessi a trovarri ricovero. Diverso metodo tenesno questi due nemici: gli Austriaci di piè fermo ci linea aspattavano; i Francesi al contarrio evitavano questo modo, di rado svi-lupavanas, erccando piutions sorprendere e stordire il nemico; onde i bersaglieri proparano la vittori da imezza si vispate el ad impri; l'arrigideria e le colonne fectora cogli decissi intuntandosi solle vice e nelle valle; i granuteri disposti in talangioni, or provecimo a capo degli attacchi, or tenguesia in riserva collà castangioni, or provecimo a capo degli attacchi, anticaparia in riserva collà castangioni, or provecimo a capo degli attacchi, anticaparia in riserva collà castangioni, or provecimo a capo degli attacchi, or tenguesi in riserva collà castangioni, or provecimo a capo degli attacchi, or tenguesi in riserva collà castangioni, or provecimo a capo della strate, di accessiva in riserva collà castangioni, or serva di castangioni, or provecimo a capo della provecimo di accessiva di a

Ma una diversità di spirito fu notata fra gli eserciti francosi in Italia e quelli altrove. Quest'ultimi, ritelta: Nisa, avexuao sempre inanza l'immagnio della Repubblica; obbedivano ad impulsi che evidentemente venivano dal centro del goveruo; i i fruno posto aggii impeti dalla cautala del gorerno, la posta hidpendenza
del general supremo, la molta de comandanti di divisione, la frugalità del capit
degli utilizzali, l'importanza di ciasento mono nin entre l'intime file, tutto avvertiva
continuagenzate che non erano oserciti d'une capo, ma del puese; a qualanque
passassa [l'oumado, era ricevulo con rispeto, raro con entaissamo, ma con eleca
comunissione, Nell'esercito d'Italia al conteato, dopo qualche prosperità, gli apipossassa (l'oumado, era ricevulo con rispeto, raro con entaissamo, ma con eleca
comunissione, Nell'esercito d'Italia al conteato, dopo qualche prosperità, gli apossassa (l'oumado, era ricevulo con trapeto, raro con entaissamo, ma con eleca
comunissione, Nell'esercito d'Italia al conteato, dopo qualche prosperità, gli al'Albi, n'el l'apparito d'issua domicora trapeta l'arbiteria d'indiversi il astròper illustrarda più che per rubbilirla; all'utilità si dava minor pregio che alla
la fila del la fasto e il lusso como non trascuratti mare d'ilindiversi il astrò-

tismo senira dopo la gioria, e di gioria dispensieno era II capo; a lui afferionara; a lui scierce Eccete prouli agli ordini osotri, quell' cusi sieno; Do sambiarlo saria stato un rovecciar tutto l'escretio e sospendene i progresi. A ciò vanno artinutti me ran parte i prosperi soccosi dell'escretio d'Italia; mentre quelli di fondata dell'escretio dell'escretio d'Italia; mentre quelli di fondata dell'escretio dell'escretio dell'escretio d'Italia; mentre quelli di fondata dell'escretio del

non seiscierca Bouraparte, o considerasse come di poco conio le compilete di qua dell'Aji, e unicamente destinate a far una diversione alla guerra sul Reno, o tenesse la creente potenza di que de he le comandava, e volenileri gli sacitasse estacoli. Bionaparte, così disugnate di mezi, trae la guerra in logoli ristetti ovi el vidore poo più che il numero, e a Coldiero vinerudo rintegra le cose; malegado l'abilità di Afrinzi e g'inessuribili sforzi dell'Austria, Mantova è costetta arrenderas, e lascia soportri i paesi erellitari gastriaci.

Ma la Rumagna prese parte coi nemici, e l'odio popolare vi si pronunziò contro i Francesi. Ben presto Buonaparte l'ha occupata, e costretto la Corte nontifizia alla pace di Tolentino, col che terminò la mirabile campagna del 1796. Nessun uomo di guerra potrà lasciare di leggerla nella stupenda descrizione inserita nel Memoriale di Sant Elena, per vedervi i principi scientifici applicati sì a proposito e si giustificati dall'evento. Si divide (riflette Rognencourt) in periodi di riposo e d'attività; questi ultimi, che durano da dieci a venti giorni, non formano quasi che un'unica battaglia, tanto son frequenti gli scontri e moltiplicate le avvisagije. Ii generale non possiede soltanto l'arte si difficile di dirigere le masse sui punti decisivi e supplire al numero colla rapidità dei movimenti. ma sa anche mantenere un'esaltazione morale da cui gli spiriti più freddi non ponno ripararsi. Se le divisioni son qualche volta separate, si è soltanto per aspettar l'istante d'operare, e quando ancor è remoto l'inimico. Compare? nulia eguaglia la prontezza con cul si concentrano; e tali sono la precisiono e la chiarezza degli ordini, che non può esservi nè ritardo nè mala intelligenza. Agginngi che il luogo di ritrovo è sempre il più favorevole ai progetti niteriori. Comunque siasi fatto una regola di prevenire il suo avversario, il generale non s'affretta dal principio; attende che questi abbia lasciato scoprire che cosa voglia fare; temerebbe stancar le truppe con falsi movimenti, e perdere un tempo prezioso in Inutile andar e venire. « Meditando su ciascun periodo di questa campagna (soggiunge Jomini), chi potrebbe non riconoscere l'abilità delle combinazioni che gli procurarono la vittoria di Montenotte; la sagacia che mostro nelle trattative colla Corte di Torino; il rapido colpo d'occhio che salvò Il suo esercito a Lonato e a Castiglione; l'impeto con cui oppresse Wurmser a Bassano; infine l'audacia e freddezza con cul combatté a Rivoli? Deh perchè l'ambizione e l'adulazione vennero a macchiare si beile imprese! perchè l'orgoglio e l'ambizione fecero a si grand'uomo dimenticare ciò che doveva alla propria gioria, alla Francia, all'umanità! » (1)

Vedendo Vienna scoperta, quello Corte manda nuovi rinduri col principe Carlo, illustre di vittorie riportate in Germania: ma Il Direttorio, o non sentendo amorat la somma importanza dell'escretio d'Italia, o gelisso dell'infinenza di Bionaparte, deltolimente soccorre, ostinandosi liveve a portare il necho della guerra sul Reno, sexua che il due serviti colleassero il boro operazioni. Ma Bionaparte risolve prevenire il nenineo, e supplendo col orogagio al numero de sul numia, mellia nullamento che passari e hal, e calare nella valle di Vienna.

<sup>(1)</sup> Guerres de la Révolution. T. II., p. 314.

Quei mirabili volteggiamenti sorprendono il principe Carlo, che malgrado la sua abilità è costretto ritirarsi, e la Germania rimane dischiusa agli eserciti francesi. Se non che tutto il Tirolo erasi sollevato in armi, talché si dovette volgere colà la forza, e accettare un trattato a Leoben che termino la sublime campagna d'italia.

Sarà esta sengre il margior vanto di Buonaparte, sia pel concetto dell'insieure, sia pel particolari dell'escucione. Essendo ancora generale, non potes disporre che d'un numero limitato di soldati; dorea supplir col genio alla forza materiale, adoprar l'imperio del proprio carattere al luogo dell'autorità senza ottocale: ondè ben più mirabile di quando, padrone delle cose, disponeva degli eserciti di mezza Europa, e a nessuno dovea conto dei tesori e del sangue profusi.

## S. 68. - Guerre napoleoniche.

Per questo, e perché di tanto peso nelle fortune italiche, noi ci fernamno su questa sola guerra napolemica. Gil soli col di li Italia mettano in lui la sperana di maggiori cose, nel Direttorio la gelosia. Fu durques specifio a combattre gl'inglesi in Egittico con cio il Direttorio viendea dilontanario dal teatro di sua gloria, Bionaparle sperando segnalaria misgorimente col redimere una delle culti-cultiva di considera dell'inciliamento, occupare quel fertilissimo e ben situato passe, e darri munici col Tipid-Suli per abstirer la potenza intese nell'indici. Avons manifera con Tipid-Suli per dell'ambiera del monici, e s' imparto la potenza del ouderisti.

La seconda spolizione d'italia e la battaglia di Marengo furono una ripracione della prima spedizione, giovata dall'esperiena del'Egitto: in fato a Marengo fu un quadrato che stanchezgio la bella excalleria imperiale, fin al sopravenle risolutivo di Dessuita. Dappio cominiariano le grandiose guerre dell'impero, quelle dove si vide il più gran numero di truppe regolari manovrare su puni distantissimi, pepar regolari de una fosta violuta; e con movimenti di cui battaglia d'Austerlitz o di Wagram, che rimarranno classiche nella storia della guerra.

Furono studiate a minuto le battaglie di Napoleone per istrappargli il segreto della vittoria; ma come nei capolavori letterari, bisogna rispondere che per prima cosa vuolsi il genio. Egli vedea tutto da se, Imparava ben bene il terreno e tutte le posizioni e le probabilità; dava gli ordini, poi al cominciare della mischia, ritiravasi al retroguardo, e di la esaminava i movimenti per riparare al sinistri, o per coglière l'istante del trionfo. Abituatosi alle stragi, rimaneva impassibile fra il macello; nè mai mutò consiglio o cedette perchè gli si mostrassero quali enormi sacrifizi gli costerebbe. Gli ordini dava e 1 ragguagli riceveva con imperturbabile freddezza; sempre riservando a sè il pensiero, nè agli altri lasciando che la materiale esecuzione. I snoi ammiratori ne attribuiscono la costante fortuna 1º all'incomparabile abilità sua di creare, raccogliere, disporre, vivificare mezzi proporzionati all'impresa; 2º all'attività che gli dava sempre l'iniziativa; 5° alla rapidità di vista e d'azione, che al nemico non lasclava nè riflessione ne tempo d'attraversargii i disegni; 4º al miglior possibile uso delle masse; 5° all'ascendente che, sin dal principio, e viepiù nel seguito esercitò sovra l suoi, non men che sovra i nemici; 6º alla tenacità, nata da riflessione non men che da natura, e che sapeva infondere agli altri; 7º finalmente all' abilità nel sapere di una prima vittoria farsi scala ad altre.

Ingagina la michia, pensata egli, il desistere sareble atato un perdeval aggregaron fin alione a se nagranges dompos fell'attivo fin filirater, ratiose toto, diese volte rimandava alla carica i sovi, talché dovean fin dalla prima ratirara tutala la solutione, persusas che i ralestaras non darche ripnos. Por monaggiungeri un argomento, di cui i sosì ammiratori non tenner abbastana conto; a summi generali formati dalla fivolutione, e un escrito aggueritosi in questa, dove ciascumo sapea che cosa fossero patria, gloria, liberia, e combattiva per sentimento e con quell'idea della promonale importanza che mai al equalesta.

un solo comanda e tutti obbediscono. Quando I generali più nol sostennero,

GUKERA.

e' cadde. Di creatore non gli concedono il titolo, ma guerre tante e sovra un campo esteso quanto tutta l'Europa, portarono naturalmente a quelle applicazioni simultance e ln grande, che fanno giganteggiare una scienza o un'arte. Nessun meglio possedette tutti ad un tempo gli elementi della strategia e della tattica, onde potè applicarli fortunatamente dalle idee più generali fin al minimi particolari; con rapida sintesi elevavasi al principi, e sapeva (due cose difficili ad unirsi) trar partito dal piccoli eserciti e movere con agevolezza i grandi. Una sola maniera di fanteria egli riconoscea, che leggera chiamava a differenza dell'antica. Creò i volteggiatori, per profittare dei coscritti ch'eran troppo piccoli per la linea. La cavalleria, arma del momento, la cui arte consiste nei cogliere l'occasione, ha due uffizi : Il primo di sfondar le linee: l'altro di disperdere il nemico quando è retto. proleggere la fanteria e precorrerla, e coprire la ritirata. Il primo effetto spetta alla cavalleria grossa, l'aitro alla leggera. La cavalleria di linea, ossia i dragoni che Napoleone torno in uso, non ottenpero l'approvazione dei pratici e dell'esperienza. Disse alcano, che per lui la cavalleria era come il fulmine, precursore e nunzio di Giove: di fatto, riconoscendo che tutto il merito di quest'arma consiste nella rapidità, molte volte fece inondare improvvisamente il territorio nemico da grossi corpi di cavallerla, comandati da capi intrepidi ed intelligenti, i quali di colno s'impadronivano de' nunti strategici, occupavano le gule, sorprepulevano I convogli e i magazzini, tagliavano fuori colonne, e sventavano i piani dell'inimico.

Il Marescallo di Sassonia ponesi la vittoria nelle gambe; Federico II quei tonchi: Nagolorico un l'inno e l'altro, vochori che quelle preparassero; la quei procurassero la vittoria. Che se anche è vero che Napoleone non liveritò nolla, nonsum meglio intese gli ordinamenti introdutti da Federico II, e so ne muler nopra scala di ben maggior estensione. Direbbes, escalama Jonnila, (riegli Ita Invisto per mostrare ai generali e ai casi quelle Stati tutto che possono fiare di presione di ciò che debbono evitare; le vittorie sue sono lezioni d'abbilisi, di statività, d'aiudada; i suoi distanti sono ecunio, moderatori imposti dala pruderna.

### S. 69. - Reclutamento.

La secla degli uomini che compongono gli esercili è determinata dablo stato colle persone e delle proprietà. Presso gli anticini provenienti dallo stato delle persone e delle proprietà. Presso gli anticini ove le società erano composte di pochi cittadini, domanti sorvu una molitulofine di sudditi e di schiavi, solo ai primi spettua N-nore di difendere la patria, e ciascuno era soblato entro cerd unti e salvo erete occioni. Durante il inedio evo, il popolo compistore stava mempe in arina, e, all'ordine del capo marciava. I viuti rimanevano privati delle zarni; segnale e nofine d'erni diritto. All'isi al socio col mozzo della fendilità. Lisacua sainore di

feudo ebbe a questo annesso l'obbligo di somministrare un dato numero di soldati divejti sception atris-sol sonosini e mantenes del proprio; onde la guerno costava ai re. Sorti i Comuni, e riusciti questi a libertà, o resone dominatore un re, tu d'usop riorrere sal atti merzi di resblamento. In Francia vedeminatore biblirsi i franchi arcieri, in Italia le urdinantez qualche repubblica non ebbe mecurario che le truppe, altre anche i capitani. Quando il rapitano divano sierce, ciascun di cest admara un numero di generieri, allettati non tanto dalle pughe, quanto dalla speranza del botto.

Resi regolari gli Stati, si dovettero ideare varj modi perchè la leva non fosse tutta per forza, nè tutta per allettamento di danaro. Francesco I nel 1543 ordinava di arrolar i mendicanti, i vagabondi e cattivi nrnesi; modo di disonorare lu milizia. Duranti tutte le guerre civili, i re di Francia ebbero reggimenti svizzeri e valloni, che formavano il nerbo dell'esercito. Sentendone gl'inconvenienti, Richelieu pensò ad una riserva nazionale e stabile di sessantamila uomini, ordinando (1656) di « cercar in tutte le arti e mestieri gli uomini più acconci al militare servizio ». Allora lo spirito militare non era ancora sbandito dai borghesi, essendovi moltissime piazze piccole, difese dagli abitanti stessi, che così contraevano abitudini guerresche, e spesso s'arrolavano sotto bandiere destinate a tutela della campagna. Perciò non era difficile il reclutar volontari, incoraggiati a danaro ; e a questo modo condusse Luigi XIV le prime guerre: ma divenute grosse, tornò sull'idea del Richelieu, d'una leva pazionale. Nel 1688, troyandosi assalite d'ogni parte, introdusse questa leva forzata, per cui ciascun villaggio doveva offrire uno o due nomini, armati e guerniti, per due anni. Termine breve, ma che bastava a distinguere questa truppa dagli avventurieri, arrolati solo per una campagna, e dai franchi-arcieri, coscritti permanentemente, ma che di casa non uscivano che per brevissimo spazio. Ne vennero trenta reggimenti, ciascuno d'un battaglione di cinquecentosei uomini; ma alla pace di Ryswick furono licenziati e incorporati nelle truppe di linea. Vi si tornò nel 1701 : ma tosto i villaggi si trovarpuo esausti, e si dovette ricorrere alla sorte: chi non voleva correcja, pagava lire settantacinque per ciascun uomo che la parrocchia dovea contribuire. Così si raccolsero da trentaquattromila uomini, che furono adonerati sino alla pace d'Utrecht. Gl'intendenti strappavano violentemente dalle famiglie i giovani per rimpiazzare gli uccisi; molti vi si recarono volontari per la fame del 1709. Per acchetaro l'universale scontento, si esentarono dalla taglia per ciaque anni gli arrolati. Nel 1719 si obbligarono anche alcuni ammogliati; intauto cresceansi i rigori contro i disertori e i refrattari. Alfine nel 1726 le leve si ridussero annuali, più moleste atteso il gran numero d'esenti e di privilegiati. Esenti erano alcune provincie; esenti i figli de gentiluomini, de fermieri, dell'agricoltore o operato-che segultassero l'arte paterna; escuti quei che aveano livrea di servo. Vietata ogni sostituzione, ogni ingaggio volontario, la sorte decideva sugli uomini dai sedici ai quaranta, anche maritati se altri mancassero. Servivano quattro anni, e rinnovavansi per metà ogni due anni. Il giovane che non si presentasse alla coscrizione, era soldato in vita; quel che dopo coscritto non marciasse, era o punito di morte. Nel 1756 si portò la capitolazione a sei anni. Ogn'anno i bato Agglioni di tali milizie si radunavano per alcun tempo; e in guerra s'incorporavano nelle truppe di linea. Contemporaneamente faceasi l'ingaggio a danaro, per diciotto in ventimila uomini l'anno, di cui un buon terzo erano somministrati da Parigi; feecia raccolta da un'altra feccia immoralissima, quali erano i reclutatori e gli uffiziali di semestre.

en Simili modi usavano anche le altre nazioni: Svezia, Danimarca, Inghilterra, Spagna aveano milizie; anche in Russia fin nel 1784, quando furono fuse colla

linea, come nel 1778 avea fatta la Danimarca. La Russia, la Prussia e l'Austria i oltre le milizie locali, aveano un sistema generale di cescrizione, molto più legato colla morale struttura della società.

Gil uffitali seglievani anora dalle clasi distinte, pure si stabili dovesseri comioniera dalla eser soludiți di en neupreri cadetti tarbulta nebe, almeno per coezione, si fecere avanazer i sott uffitalit, cel che renivasi a riconsocera la militare per una cariera, dove il merbi e l'unica distintione. Non risparadavaaj più il sobato come un essere eccezionale, ma obbligo comune la difesa dosta come un essere eccezionale, ma obbligo comune la difesa desenvente della confidentia della comportantia della comportantia per la guerra; avanzo de' mercenari filssi e de' condottieri temporande.

La Rivolazione portò qui pure le novità. L'Assemblea costituente riconoble a necessità della costrione, onde il 22 aprile 1791 derreò la leva di trecentomita uomini di gnardia nationale, da esere organizzati in compagnie e lattaglioni per chiamarii qualora fosse mestieri. Si oriini do teomparto di centomita sobitati sustiliari sui tuti i dipartimenti dei regno, che supplissero alle mitizie provinciali abolite: venticinquemia di cesi erano riservati al servizio della marina, gli altri alta terra, arrolati que tre anni.

La coscrizione, quale ossi s'intende, va considerata come la terza trasformatione dopo il riassimento della civilia; contando per prima le milizio fendali e comunali, per seconda gli eserciti permanenti. Qui il servizio è universite, di dunta flasa, sicche è un coniuno rifinier d'omini dalla società armata nella civile, e l'importanza sugli oritini sociali dorrà necessariamente sentiral. Quanto a militari, pole setenderali il numero degli esercite, averame ingilore l'inclietto e la merziliai, trovandosì nelle file touniuli d'opini condizione e supere; cesso de serse discontrolle il sorte dei solidato, considerato com unomo che per danaro cesse discontrolle la sorte dei solidato, considerato me unomo che per danaro dell'oppressione, e in qualche altro ammirra il martire dell'oppressione, e in qualche altro ammirra il martire dell'oppressione,

E ben poò considerarsi la cosertione come uma scuola (e dove non è, la colpa an e superiori che non samo o no voglione piorarsene): scuola non solo di coraggio e di destrezza, ma di portamenti, di vigilanza, di politezza, d'eccomia del tempo, d'ordine, d'obbelienza, di framentia; scuola d'amor della patria e delle nazione; scuola anche di lingue, di scrittura, di condi. Vero c'he, essendo premesso difrasi supplire, o d'orienersia prezul; nolodali gregari sono anoron prestati dalle claisi meno agistic; solo si ereca di render registra il servizio militare, facendom uma occupazione, dove ricro: sololo e vitio, oltre l'erenzanità di que finalma che chiamsi glorla, e di quegli avanzamenti che son aperti a tutti senza differenza.

## S. 70. - Progressi dell'arte moderna.

Insece di seguitar il racconto delle moderne guerre e battaglie, certo memorabilissime ai posteri, tanto più che giova sperare saranno le ultime in grande fra nazioni civili, noi riassumeremo le generalita el principi più consentiti, che parve doversene dedurre. Gli ordini e le evoluzioni erano stati spinti talmenie innazzi, che più non restava se non a perfezionare, nel he veramente si riusci.

E prima, in quanto al personale, colla Rivoluzione vedemmo cambiar natura Recisio gli eserciti, reclutandosi dapertutto coll'unica condizione dell'età e della salute; e il militare fu un dovere successivo di tutti e temporario, in armonia coll'egaziana introduta ne giodidi, nella teigistazione, nelle idanare. Gii ultitali furono srelti per merito, e ogni sempitee soidato abbe realmente nella sua giberna ii bastone di marescialio. Fu questa una vera abolizione del redisilarione i la tutto e in dividiande a privilegiato; qui lutto generale e condizionato. Le nazioni, occetto l'inghilterra, imitarono la Francia, benche in contraddizione col sistema del privilegio de mantenorro.

Nella zeolta degli uomini bisogna anzitutto considerare l'eli, la quale non dovrebl' essere dissotto dei vera 'anni. Napolesone, che nelle guerre ultime ievò giovani troppo frazchi, vide pieni gli ospetali. Goneralmente l'obbligo del servito fintese al guaranta. Dispessanto dal servizio quelle infermità o imperizioni oche da esso verrebbero esacrebate. Per la fanteria, obbligata a inspie marcie, a portar il bagagigio e serenare, voolsi maggior robustezza; per la caralleria si hada di più alia, bella statura; per l'artiglieria si richiede latelligenza maggiore e temperanza.

L'importanza del buon nutrimento è troppo sentita. Il pane di munisione è di qualità inferiore, pure non disguitata a quelli che ron a vezzi in povertà. La came non sempre poà aversi, nè variare i condimenti quanto sarebbe opportuno per facilitar la digestione. Nei pasei merifolnolai le comune uno dei vino; rapoquarite vi è d'abuso, inevitabile però in stagioni fredde e umble. L'alimento di un soldato cura di cascare indebiato, dandolai il danza necessiro.

Il vestire dei soliato migliorò, facendosi più semplice e facile a indossare; a abbandonando i coda; l'réci e la cipria, la petitiarum fiu pià spetiti e netta; e; cipria, la cipria dei si cappello moderno ripara meglio sia la pieggia sia i colpi. Le divise costose si il cappello moderno ripara meglio sia la pieggia sia i colpi. Le divise costose si mente. Alle camilei di tela gl'inquisti correctario per mutara interamente. Alle camilei di tela gl'inquisti e surrogano di cotone, che occupano ben minore sanzia, e recdono niù salturi.

Ne l'assi, I sodati al momento della mischia deponevano il sacco. In tal modo le lile poteano serrarsi maggiormotte, e i fuochi della terza divenire utili; gli uomini restavano più lesti e meno stanchi, e la paura di perdere quel tesaro li faceva insistere nella data posizione. Napoleone però disapprova quest'uso, che in fatto si tralische. Ggii novera cioque cose, da cui il soluto non deve staccarsi mai: il fuolie, le cartuccie, il sacco, i viveri d'almeno quattro giorni, e la marra da guostatore.

Si ha cura di mescolare ne'corpi uomini di paesi diversi, affincbè l'unione di compatrioti inon eciti altro spirito da quel generale che vuolsi domini negli eserciti, severo da quel di famiglia e di località.

La finteria dividesi ancora în legistrea ed îl înea, per lo pila armitae et eserciate al modo sesso, ecombationo funa e l'âtra să da carcistore cite in inea: e la dishintione, forse non necessaria, giova però all'emulazione. N'ela cavalteria tal distinuisone più reale: e polici fesereirai e razilli e le redute richiole maggior tempo, i corpi di cavalieria si tengono più numerosi, sicchi reggno alle perelta e il numero delli cumili è sempe meggiore, difinche poscon diligenza, tanto per statura, quanto per moratità. Non si dh canone essoinule per la proportione della cavalieria colla fanteria, e in Francia e in Austria quella è un quinto. La cavalieria grossa suol essere un quarto della leggera e del dragoni.

Corazzieri e lancieri (*uhland*) recuperarono importanza nelle goerre napoleoniche. Le truppe leggere furono ridotte anch'esse a regola, ed avvezzate all'esercióu uniforme; e i Panduri dell'Austria e i Tirolesi acconciaronsi al sistema delle un alter truppe. Una compagnia d'articlieri de bastare a una batteria di sei o di di tot pezzi, cogli operai necessarj a riparare gli altrezzi, e cogli ingegneri. Le truppe del genio sono proporzionate alle divisioni della fantarie a alle fortezzo. La geodarmeria e incaricata della polizia militare, e di mantener l'ordine nelle marce e nel campa (1).

I cambiamenti nelle armi furono pochissimi, e pouno ridursi all'uso più frauni quiente dell'artiglieria legara e degli obizi, che formarono persi il terzo de'
pezul d'una batteria. Napoleone, avendo osservato che i gunerali valcansi indizirentemente di epzi di a é a da, gli aboli, surrognodio di ac. L'artiglieria numerous sembrava discomodissama anocra ai tempi di Guibert, perchè usavais sparigiaira davanti alte prime linea. Cra vagilonai l'incolo indistri come uni cificaci;
rola cannone fi sottoposta a ripyrosa analisi, come conditione principiai dala
rapidità dei trasporti e di manegal, Gram perfocioanacino è il modernissimo
sull'esempio inglese, di usar route d'una solo dimensione per tutti i carri, mentre
erano così viran en sistema di Gribeauval.

La voluta ceitorità delle artiglierie portò ad introdurre un corpo del treno, specialmente e costamiemente destinato a trasportare i pezzi el litor corredo, e un corpo di cannonieri a cavallo o sui cannoni: ciò erasi già veduto, ma debolimente applicato. Il corpo del treno si perparò in Francia l'anno vui per decreto dei, consoli; ma a molti pareva si avvilisero i sobiati col riduri carretteri. Gl'inglesi, ravano nel 1735, sotto già anapili del doca di Richemond. Dopo Tecrico II, il consoniari a cavallo cava di interesti di sessione di carretteri di di castina di di puelli montali si in pezzi all'uso suntriato: al oggi modo è provoto che le, artiglierie miglioraronsi nei loro elementi, facendosi più celeri, più maneggevoli, più ardite.

I razzi alta Congrève, adoperatt prima nel 1806 avanti Boulogne, poi nel 1807 per adreve Opensigien, indi nei 1815 negli associ di Wittensherg, Danzica ecc., anche in campagna si son fatti generali dopo il 1815, sebbene non enpajano ancora grandi effetti, massime perché non el sa ben puntaril. In inghiterra i razzi sono stati provveduti di recipienti per mitraglia, e provati in tamboti. Pore monto prima trova odoperati in Europa come artiglierie ma un moto. Pore monto prima trova odoperati in Europa come artiglierie ma difesa della sua capitale.

Ai pezal si sutularono vari melliorimente il. e caronate, che prima si ado-

pranon vella guerra d'America, presto si resero general, e gl'uglesi ne hanuo selle navi, fia dei calibro di 42 e di 68, mentre quelle del Francesi non passano il 56. Villantrey fuse obitzi d'assessio nuovi e più potenti: il lycorno del Russi è un obsisiere da battaglia di portata meggiore. Le annoni a bombe, travati da Paixhans, sonigiano all'obizzo in dimensioni maggiori, e scapitano la bomba orizontalmente, come l'obizzo seglalia la granata, Pretendono averti usati anteriormente gli inglesi, i quali poi fecero la palla-mitraglia, projetto metà picco, metà voto, e remipto di palle, che scoppia a una certa distanza. L'obizzo di Scharpanell, dopo chè assicurato l'effetto della sua granata, è terribile perchiè mitraglia g grandi distanze.

<sup>(4)</sup> Vegganti Prêxat, Défense de l'etcadron compognie; Otten, Court d'administration militaire e Canuax, Essai sur l'organisation militaire de l'russe; Jacquison de Passax, Cours d'art et d'histoire militaire de l'école royale de caucièrie.

Finora non è se nou una curiostià il cannone del capitano inglese Warner, col quale si propone di distrugger una nave sin alla distanza di cinque miglia. Il tiro verticale de cannoni, qual si vide nell'ullima spotizione di San Giovanni d'Arri, potrebbe mutar il sistema delle fortilizzioni. Al'assessio di Venezia and 1849, gil Austriai inaciravono pale talla distanza di 5500 metri con cannoni da 24 alla Patitans, sotto l'inclinazione di 45 gradi : le hombe giungevano a 5850 metri, ca 4400 gernante e le palla le roventi.

I fucili à due coipi per i bersaglieri sono un'innovazione che a tutti corre pensiore, ma l'esperiena d'una campagna ne mostro d'i innovenienti. Notia posteriora alle guerre napoleoniche si fu l'introducione dei fucili colla civa funiciante. Questa fin sobito dottata dai cacciatori, ma parac che gravi difficiolà tro-vasse l'applicaria agli eserciti, esigendo e conserve distinte, e delicatezza di utto me dodato, e aumentando i percolo de trasporti delle municioni. Aucorn mel solato, e aumentando i percolo de trasporti delle municioni. Aucorn mel solato, e da neppur favell'arre: cepuro equi è generalmente adottato, amele dalle nontace des sono neu nocel·la ille innovazioni.

La bajonetta fu l'arma terribile della Rivoluzione, che decise a Valmy, ad Austerlitz, e spesso in Egitto. Nella guerra d'Algeri fu introdotta la hajonetta-

sclabola, cioè che taglia da una parte, e serve anche d'arma da pugno.

Quanto all'ordine, nulla fu cambiato. Riguardo alla tattica, la natura degli Ordini

esercial della Prancia in reluzione esigorà un genere muoro di movimenti, quando eserdo florusciti gii ultitati, non restrate che popolo appera coercito del fonducto, da oppore a guerrieri veterari ei distruti. Perciò facessi ingaggiare la battaglia da un grosso di bersaglieri, che talora eran inteiri battaglioni; o essin'altra norma che il proprio conggiore la personale intelligenza, vedenando il varoro disse il debole del nemico e penetravano negli intersitaj, spalancando il varoro disse il debole del nemico e penetravano negli intersitoj, spalancando il varoro disse il ostro di proprio conggio e la personale integri, opperado in tal guissi i movimenti delle masse, che protette dall'artiglieria di campagna o sostetute dalla catuleria, assilvano lo posizioni nemiono positorito della catularia, assilvano lo posizioni nemiono positorito dalla catularia, assilvano lo posizioni nemiono positorito della catularia, assilvano lo posizioni nemiono positorito dalla catularia, assilvano positorito dalla catularia dalla catularia dalla dalla

Bentoto s'introdusse la dietisione, forma tanto opportuna percie composta di tutte le ami, sicche ciascuaga poteva operare anche isolatamente. Turenne avea detto che cinquantamila ubinini sono il maggior esercito che un generalo possa comandare, qui erano divisi gli eserciti in natul copi, aventi ciascuno gli elementi necessari per operare isolatamente. Gli dava mobilità estema. nell'atteo; l'esercito menico rotto si trovan inseguito da munerosissiam riserna, e fatto incapace di riordinaris. Formò parte della divisione l'artiglieria leggera, feb percitò divenno pi mobilia, esterci più facile fui i prender di fattono le posizioni e concentrar molti fuochi sul punto che si volca forzare. In conseguenza le lattaglia si ridiusero ad una serie d'affari di pote, quali possono considerari rutte quelle combattute sin all'800. In quella di Marengo si spiegazo di unovo più va sei combinazioni tattiche, come nelle contemporance di Moreau sul Reno, giacchè allora le truppe eran già meglio istrutte, e i generali avvezzati a movere le masse.

Dopo il campo di Boulogne, le truppe si trovarone istruite finissimamente, e, le revolutioni prassime frumo applicite dal generali in modo più largo a estima il le revolutioni prassime frumo applicite dal generali in modo più largo a tendici, in juisia di appeter con vantaggie combattere que Prussiani medissini, che tanto enla tattice armos superiori. Pertanto lo guerro dell'imprer assumero un aspetto differente; le divisioni si runirono in corpi colla cavalleria e l'artiglieria rispeti-tanto, com geno esaministrazione, quai sescretti computiti. Dipendenno più particolarmente dall'imperatore una riserva di guardie e granatieri, ed una di exvalutieri di perante, di legerare di media, che e dei invista advoco cocroresse. Le battatei di

Austerliu, di Jena, di Friedland, di Wagram, della Moskowa, di Lutten, di Bresda, di Lipia somigliano a quelle di Federico II nel concetto e nello scopo, tendendo a trascendere un'ala o sluodare il centro, sinchè la gran riserva d'artiglieria consumase la rotta. La caulleria ventiva a compiere lo scompiglio; ma direttamente fu adoperata hen di rado, e infeliermente a Waterloo, riconoscendosi come questa truppa sia troppo difficile a riconaporte.

I maestri disputarono se meglio sia combattere a battaglioni spiegati o in colonna, se schierati a due o tre file, e quando formarsi in quadro. Trovossi nelle battaglie difensive migliore l'ordine in due file, che lascia maggiori riserve, e dà più facilità di movimenti e precisione, e riceve minor fuoco mentre ne fa altrettanto. Per l'attacco tutti preferiscono il marciare in colonne: ma comunque il bisogno insegni a disporre un esercito, sempre si preferisce l'ordinanza sottile, La vecchia quistione dell'ordine sottile e del profondo non verte sul crescere il numero delle file d'una linea, ma sul decidere se questa debba esser composta di battaglioni spiegati operanti solo pel fuoco, o di colonne d'attacco, formate ciascuna d'un battaglione piegato sui due pelotoni del ceutro e operante solo per l'impulso loro, Mentre l'ordine profondo era preferito dall' Austria, dalla Russia, dalla Prussia, gl'Inglesi tennero sempre pel sottile; e la fanteria combatteva in due file, sol per eccezione usando l'ordine in colonna; il che nasceva dal numero limitato che gl'Inglesi poteano reclutare. Perciò essi valsero nelle hattaglie di posizioni, di che fecero gran prova in Ispagna, l'impeto francese restandovi sconcertato : e infine questo metodo decise delle sorti europee a Waterloo, dove i quadrati inglesi, benchè fossero di due sole file, non poteron essere sfondati, mentre pocque ai Francesi l'essere in masse troppo grosse. Però anche cola, senza l'ostinata resistenza degl' luglesi, a che serviva la tarda intervenzione dei Prussiani? e senza questa, come avrebbero resistito gl'Inglesi?

Federico II vantavasi della rapidità delle sue truppe; eppure era un nulla a prito a quella delle rapioloniche. Questa nun nascera tanto dall'asver abolto le tende e sovente anche i viveri, giacche in quella vece crebtero gli altri impedimenti; ma, essendo distribuiti gli eserciti in divisioni, ciascuna arrivava per vie diverse al punto medismo sestua mipacciasi a vicenda, Vi contribui ancora la leggerezza data alle artiglierie, le quali nun possono lacciarsi indietro come altri bazadi, essendo indissensabile sostenno al fanti et ai cavalli.

L'ordine obliquo non poteva aver pieno effetto se non dopo raffinate le bat-

terie, che se compo de principe e demorio. Ce t'ederico l'avoncesso se princitorie, che se compo de principe e demorio. Ce t'ederico l'avoncesso se princiregolamente, d'rigendo su cusulos di forre convergenti; ma non sengre a beno gli usci, atteso l'escer pesanti le artigireire e men modeli le colonne. Pel contrario venne a grand'usco l'ordico debigno nelle guerre napoleoniche, tanto più che l'avere la strategia ottenuto predominio sopra la tattica, le che l'ala soltratta sia messa in sicuro delle mosse precedenti.

Finche gli escreiti furono moderati e non soverchie le artiglierie, e in conseguenza limitato il campo, i comonadanti potanos osparvaviere e ordinare ogni cosa, e sul campo stesso mutar gli ordini; talché sovente si finiva in tutt'attro modo da quel che erasi alle prime divisato. Perficionate le artiglierie e cresciute, gli escreiti più non stanno giani tempo a fronte, ne il generale poù avvicinarsi a tutta la sua lime, catesa su vastissatio terreno. Percrio il lavoro di galinetto, che en che en escreta guerrata groci e romani, e poco due secoli fa, crebbe al tempo di che mosa sulta carta; uncle si richiedono nel guerate grandi impagon, estasa cognizione del principi strategici e tattici e dei vari accidenti, e precisa cooperacione del principi strategici e tattici e dei vari accidenti, e precisa cooperacione del congenenti. Napolosone oche tutte queste qualtia nel salini; per quanto gran isticio aposia il giorno della battuglia, fu assai superiore per le combinacioni estrategicha, latche resto viccitore in giornate doce avva pertudu più uomni. Nè ciò gli saria stato possibile senza la perfetta istruzione del corpo degli uffisiali. Lor merci ingrandio, insuperbi, sprezzi vonnini e cose je quantiunque il genio non gli venisse meno, falli ne' principi dell'arte, nè fu seccodato dai hurostrenti. Onde caudie.

La strategia grandengio, esercitandosi sopra campi così vasti e con estessisme stanegio combinazioni. La Francia in rivolutione, trovandosi male armata ed inseperta contro tutta Europa, dovette provedere a dar una direzione uniforme a tante forze disperse, to che non arvebbe pottuo fare un esperate, quandi anche lo si fosse avuto. Pertanto si nominò un comitato, composto del nigliori del corpo del genio, e the stabili il piano della campagna del 1734, no ettuta la frontiera da Uninga a hunberque era considerata come un campo unico, e i quattro escretti che la diendevano, a guissi di divisiosi sostito un misco impiloso, opportune del campagna del composito del periodo de

Ma so l'entusiasmo produsse tali risultati, non se ne poteva però dedurre una regola generale, en el 96 fu ritentato ivano nell'ampiezat na l'Otanda e l'Alpi Marittime, per assalire le aii del nemice, e ricongiungeris dietro le sue line di difesa, dopo traverato il Reno, le Alpi, poi il Po, il Dambiole tutti gli affinenti del mar Nero verso il basso Danubio. La Germania fu salvata dall'invasione dal principe Carlo, col ritenare la strategia alla usa regola, diventua canone nella guerra del Sette anni, di operare in massa. Questa pura segui Bucomparte attachi anni del principe carlo, colori forma in astrategia alla sua regola, diventua code del Alpi Nurche e Riechte, en ev venne il terido, de corre del proportio del Alpi Nurche e Riechte, en ev venne il terido, de proportio de del Alpi Servicio del Proportio del Propo

Maggiore esatteza acquisió la strategia nelle guerre dell'Impero, dore Napieneo unendo mezi vastissimi ad tala potenza, rimovò in granda ciò dei piecolo avea fatto nelle campagne d'Italia. Allora bisognava motipilera le como esa vasti tenti, convergendo el alto scop setsor, e sostentando le a vicenda; conservar l'unità del proprio movimento, spezzambo l'unità dell'atteco qui aborta, traverso a distanze e varietà di luoghi e scontri cassalti; e conservare la liberta dei proprio movimento. La strategia predominava sulla tattica; non si correva adi notoutare il nemico, ma ad occupare i punti strategici uni dopo l'altro, in modo che il nemico era sovente coertetto a battagia, mo per vicere, propoteris rifitrare. Così il vincitore procedan nel cuor dello Siato, el obbligava a puoi repentino.

A cito valsero i corpi d'armata: eserciti compiti, giacche proveduti d'orgicoorrente s pesaruti, eppur membri del gran tutto, al quale cosi divenirs di no come ciascan suo membro. Ogci cerpo, ageli perché limitato di numero, eppur orde per l'appengio degli altri, bastava a se per un tempo determinato, mentre concorrera il disegno generale, secondava le mosse, teneva d'occhio il nemico, motavar i lunza il el vincere, somministrare i material a ciaccio varsiable del mossi regolarmente eserciti numerosissimi, come quelli della Francia nel 1809. 1814, 1815, dell'austria nel 1809/ della Prassian el 1815: Tardito conoci-

mento e la sicura esecuzione di piani vasti, quali il passaggio delle Alpi nel 1800: la marcia dalle coste dell'Oceann alle pianure decisive di Ulm e di Austerlitz: Il passaggio della Saal nel 1807, e il doppio del Danubio nel 1809: poi il rapido crollare, e il non men rapido risorgere di regni potentissimi.

Dirigendosì la guerra non più alla periferia ma al centro, fu duopo, chi volesse resistervi, mettere in armi tutta la popolazione, e combinar la guerra popolare coll'ordinata, in modo che non potessero le forze venir ridotte in un chiuso, e obbligate a cedere. Ciò fecero gli Spagnuoli, e perciò mille volte battuti, mai non furono vinti. L'esercito francese restava superiore per la gran massa e per la celerità; onde conveniva rendere inutili queste qualità. Abbandonando ai Francesi grandissimi spazi di paese, la loro fronte rendeasi estesa, e profonda la linea d'operazione, sicchè doveano sottigliarsi per un senso, concentrarsi per l'altroper difendere il paese vastissimo, doveano suddividersi; mentre gli Spagnuoli appoggiavansi all'ampie linee di Torres-Vedras preparate dagli Inglesi, restringendo la difesa, e pronti a ripigliar l'offesa quando il destro ne venisse. Come tal metodo giovasse, tutti lo sanno.

La campagna del 1812 è nnica nel mondo civile per l'immensità di gente e d'elementi eterogenel, talchè il moverli in accordo fu la somma prova de progressi della guerra. Ma Napoleone operando su campo larghissimo e con grosse moltitudini, fu ridotto ad appoggiarsi su inogotenenti, la cui inesattezza decise degli eventi. Da ciò dipendette se, nel primo periodo della campagna di Russia; Il secondo esercito russo di Bagration pote ricongiungersi al primo ch'era statotagliato fuori pel tragitto del Niemen, difficile operazione che sarebbesi impedita se re Girolamo e Davoust avessero avuto miglior intelligenza della guerrazi Nel secondo periodo venne dal motivo stesso se l'esercito proveniente dalla: Turchia potè giungere sulla Beresina e riunirsi con quel di Mosca a Polotsk. E In gran parte ai motivi stessi va imputata la mala riuscita della campagna del 1815.

V'è nella storia di Napoleone un punto che non offrono le vite degli altri Starchi eroi; gli armamenti di Boulogne dal 1805 al 1805, e lo sbarco minacciato in Inghilterra, da senno o finto. Molti sbarchi ricorda la storia antica e quella del medio evo; ma dono l'invenzione del camone e i cambiamenti che produsse nella. marina, non se ne poterono effettuare senza il soccorso di numerosi vascelli d'alto bordo. In prima i legni di trasporto erano anche da guerra; andavano a remo e costa costa; in numero proporzionato alle truppe d'imbarco; e, salvo il caso di tempesta, le operazioni di una flotta poteansi combinare come quelle d'un esercito; e gl'imbarcati contribuivano alla vittoria. Or che le battaglie di mare si riducono a un terribile cannoneggiamento, le navi di trasporto non fanno che impacciare le evoluzioni, e rendere più deplorabili le perdite (1). Ne trasportarsi potrebbero più di un trentamila uomini, insufficienti contro gli eserciti grossi che ogni nazione oggi arma; e a volerne cento o cencinquantamila, l'allestirli non potrebbe tenersi celato: sbarcare tanta moltitudine per via di scialuppe è lungo, ed esposto alle sorprese; se pol le coste sono munite, converrà sgombrarle colle artiglierie di flanco, il che è reso impossibile dalla grossezza delle

Da Filippo II in poi non si videro dunque tentativi siffatti sin a Nanoleone, che pensò trasportare in Inghilterra cencinquantamila veterani. Trattavasi di paese vicinissimo, nè era difficile raccorre cipquanta o sessanta vascelli di linea nella Manica; e sostenuta da questi, far in due giorni, col buon vento, passare la flottiglia. Guai però se il vento disperdeva la flotta grossa! La cosa non ebbe effetto, onde al militare non resta a studiar in quell'impresa che l'attività, la previdenza e l'abilità di Napoleone durante quel campo, su cui formò i soldati per soggiocare l'Europa.

Ora non credesi possibile una spedizione martitima maggiore di trentamila uomini onde non potrebbe effetturaris che contro colonico possessioni isolate; contro potenze di secondo grado, che non potessero venire immediatamente socuetto; po per fare una diversione momentanae, o invader un posto di grand'importanza per un momento, o per una diversione politica insieme e militare contro situlo le cui truppe etessero cocapate altrova. Sidiate farono lo spedizioni di Stati in transi del productioni di sidiate farono lo spedizioni di Stati Uniti, in fagitto, a San Domingo, nell'Algeria, ad Ancora; quella degl' l'inglesi in Egitto, in Olanda, a Copenaghen, ad Anversa e Filadelfia.

Dopo inventate le parallele e il tiro a rimbatro, l'attacco nelle fortificazioni ratols empre superiore alla difesa, e la fortificazione permanente prevalea quella di campagna. Nel secolo passato si drizzò l'attenzione ad allontanar viepiù gil attanchi dal corpo di piazza, moltiplicando le opere esteriori, peretioranado la teorira delle manorre d'acqua, estendendo la difesa sotterranea : pur si può dire che l'arte non diele pur un passo decisivo innami del punto ove Yauban l'avea portata, salvo il raffinamento delle particolarità. Però il disegno (traco) di Carnot e i socia principi di difesa modificarona grandemente quelli di Yauban o di Cormontaispue; e per quanto discuttihii sieno i suoi cambiamenti, certo agdi estinese movo vei a valore nella difesa delle piazze, creò metodi nonyi, e oltre la forza delle opere e delle artiglierie, faccue entrar nella difesa quella dei combattimente premonili, e vi accopiarva i vantaggi d'una guerra di postitoni, successivamente difese, onde cominciava la sua difesa attiva al punto ove Cormontaigno la terminava (1).

Le fortezze antiche trovaronsi secmate d'importanza, perchè sproporzionate cogli escretit e col vasto teatro delle guerre. Le disse di Rich uni 1779, di Genova nel 1799, di Danuten nel 1815 mon crano che un punto d'approggio alle operazioni del coppit. Le fortezze che s'edificarono di poi, come Alessandria, venore considerate quasti campi di rifugio, ove un escretto potesse tener il passe, fintanto de un attro spararrianase; p perciè vi si riuchiuscen gli arenati e gli altri stabilimenti militari, che, posti sulla fromiera, restavano hen presto taggiani e gli altri ritorici, con inontanta mela solo infrezzo sarebie errere, giacche non danno di ritorici, con lo montano di protessi dell'asservità sconditti, ove ramoclara isotto la protesione del camone, e arresiare una rittrista, e del diversoble sconnogicio.

Potendio i grandi escroli corpira le juzza forti o lascianele a lerço, difese ver non restano che le geografiche. Quindi la guerra difensivà non può esere sostenuta la grande che fra i monti, o negli angoli formati dai grandi finni ed al mare. Mal però al di come repola generale che poso importito le fortezze, e che possane imponemente lusciaria alle spaite. Giò valea solo per quelle all'antice, and esidentate, e a solo scopo di difesa, sacide dopo la vittoria non potenan carresture l'esercito vincente. Percio mentre dal 1741 at 165 v'ebbe cento battaglie camle consenta del consenta del consenta del proposito del consenta del proposito del proposito

(i) CLANGUELE, risposta al Ferrari nell' Antol. militare di Napoli.

DOGUN. Tom. II. 20

punto ove concentrarsi, tale che, combinato colle difese naturali, gli lasci campo di manovrare, contenga il materiale di guerra e di bocca, divenga appoggio a nuove operazioni; onde ben fu detto che un esercito di difesa senza fortezze somiglia a un corpo senza corazza.

Non si rechi l'esempio di Napoleono, mentre ognun vede in quanto conto tenesse i forti di Bard, di Cuneo, d'Alessandria, di Mantova, di Danzica: la Spagna si sostenne mercè dei molti forti che servivano di centro alle parziali resistenze, e rompevano la linea del nemico; e nella ritirata del 13. le fortezze sulla Vistolo, sull'Oder, sull'Elba occuparono buona parte della fanteria russa e prussiana, losciando così che qualche lampo sfavillasse ancora sulla crollante fortuna di Napoleone. Nelle mirabili manovre del 1814, per cui questi con piccolo esercito si traforò attraverso ai numerosi corpi degl' invasori, che trovaronsi posti tra l'esercito suo e Parigi, senza magazzini e senza hase strategica, se Parigi fosse stata munita in modo da resistero finchè le guarnigioni delle fortezze si fossero riunite all'imperatore, forse egli non moriva a Sant'Elena. Nè i Russi nel 29 avrebbero superato il Balkan se i Turchi vi avessero avuto nicune buone fortezze. Nè gli Austriaci conservavano il Lombardo-Veneto nel 48 senza il terribile quadrato di Peschiera, Verona, Mantova, Legnago, entro cul Radetzky potè ritirarsi, ed aspettar il tempo di sfondare l'esercito dell'indipendenza.

Tutte le potenze pensarono nd un sistema di fortificazioni, che artifizialmente assicurino le linee geografiche strategiche, dove queste aprirebbero breccie al nemico; e che così proteggono le gole o i fiumi, offrono una base alte operazioni dell'esercito, tutelano i magazzini, e impediscono che il nemico giri alle spalle. La Francia che, nella pace di Parigi, vide rotto il bel ordinamento di sue fortificazioni verso il Reno, e tolte quelle verso i Paesi Bassi, dovette rimediarvi con ingenti spese, ed è ben lungi dul credersi sicura. Provvide essa principalmente alle gole, e alle città di frontiera; e son fortificati tutti gli stradali verso la Svizzera. Belfort, col campo trincerato per trentamila nomini, sta a cavallo delle due strade che da Parigi e Lione menano a Basllea. Berna e Strasburgo: Besansone sul Doubs è ridotta una dello migliori piazze: così Grenoble e Lione. punto strategico importante. Dal 1815 al 45 ln Francia avea speso non meno di cennovanta milioni per munire le coste o Impedir uno sbarco dell'Inghilterra; viepiù difficile dacchè le strade ferrate o le linee telegrafiche mettono in comnnicazione i vari porti. Sentendo poi come Parigi sia centro della linea occidentale e settentrionale, intraprese l'immensa opera del ricinto continuo e de' forti staccati attorno a quella; tra i quali un esercito di quarantamila nomini basterà contro ducentomila. Quest'opera gigantesca che costò cennovanta milioni, diè luogo a discussioni vivissime sull'importanza del munire una capitale, altrimenti esposta a vicipo pemico.

L'inghilterra ebbe minor bisogno di munimenti; pure in questi ultimi anni le si va gridando di provedersi contro un attacco della Francia. Dei settecentomilloni, imposti a quest'ultima dagli Alleati dopo la seconda pace di Parigi, cencinquantasette e mezzo furono ripartiti fra gli Stati per munirsi contro Francia, sessanta ai Paesi Bassi, venti aila Prussia, dieci al Piemonte, sette e mezzo alla Spagna che però non fortificò mal i Pirenei, quindici alla Bavlera: se ne destinarono pure cinque per terminar i munimenti di Magonza, e venti per erigere una fortezza sul Reno superiore. Ciascun governo oltrepassò quella somma, e vuolsi che i soli Tedeschi dal 1815 al 46 spendessero in fortificazioni censessantadue milioni.

Affinchè la Francia non porti la guerra di là dal Reno, questo flume fu mu-

usio colle colossali fortezze di Wesel, Colonia, Coblema, Magouna, Generschein, Rastadi, a più parte spettani alla Prussia. Ulma, allo aboceo della Selva Nera, ha quere gignatesche, che aspettano compimento. Altre fortificazioni vi stani di fortue, sotto i cui il tro possoo ricoverari gil eservilli lecchei, e appegiati al una terra linoa, avvicinari alla frontiera francese, prima d'esporsi a una hattuglicatica di avanta d'assetto tonna Vecilo e Musrichti; davanti a Colonia, Lucamburg e Sauriosis; Landau davanti a Genershelm; indi sofla terra linea Lucich, Namur, Charlerel, Moss.

L'Austria ridusse ad immense piazze d'armi Verona, Lintz, Olmütz, comorn; la valle dell'Adige chiuse col forte di Nauden, e col forte Françesev lumgo l'Ekach; ed oggi viepit munisce il terribile quadrato del Minelo e delridege, persionando mediante le strade ferrate. Ulma, Lintz, Ingolstadi la difendono dalla Francia, sicchè più non potrebbesi, come sotto Napoleone, in veguistett giorni piaztar la kandieria françose sul campanile di Stanto Stefano.

La Prussia, oltre le fortezze anzidette, postede Banzea, per tentar l'espugnazione della quale dicea Napoleone si poteano perdere anche tre battaglie. La Russia, già proveduta dalle posizioni, ha munito Varsavia, Wilaa, Bobreisk, Daneberg.... e massime Modlin, tutte, come si vede, sulla linea occidentale : on un'altra linea di forti tenta tener in seggezione l'indocie Caucaso.

Ammirato è il sistema di difesa dell'Olanda, ove non trattasi di schermifuna città, ma provincie intere, circondate di mura, avanti a cui con dighe artificialmente preparate si dilata un mare: fu con tal modo ch'essa resistette a Luigi XIV.

La guerra d'assedio fu serritati in Italia e in Spagne. Nell'attacco di Gatles, e le parallele funcio ridute da tra da due, cominciando il fineo dopo compie, e non più successivamente. Ormai l'offensiva è si vigorosa, da non poter più condiface in mura a cui possono accontari si vascelli, se pur la nature o fe opere d'arte non permettano di concentrare gram massa di fuochi incredisti in punti che il menito polo attaccare. Se i vascelli si fermino persos terra, ristangono sottratti all'asione delle batterie alte; se si fun basse, la superiore atridicitataza a distanza; ma la presa di San Giovanni d'Acri mostrò che neppur in qualste si più condidare. Solo Mattle a Sant'Elema sono superiori all'attacto in qualste si più condidare. Solo Mattle a Sant'Elema sono superiori all'attacto prodo l'acconsidare si con l'acconsidare si con sul considera si con sul considera solo Mattle e Sant'Elema sono superiori all'attacto punto di l'iscosò di discosò con sul considera solo matte.

Le forificazioni di campagna ebbero di begli esempi sotto l'Impero, e capolarero son quelle dell'inea Lodau e e teste di ponte salla Vistola e sulla Pasisarge nel 1807: ma, a diferenza di quelle del secolo di Luigi XIV, tendenzo piuttoto e a favori l'odicissia che a sostenere la difensia. Le linee di Torre-Verlasciolere meglio che mai il problema di trovare un punto strategico ove si possatemporeggiare, e al tampo stesso suna pericolo d'essere d'reuti di al nemico. Il perfazionamento delle artiglierie recò a miglioramento le fortificazioni, le quali franco agiatate per dalle moltepici strade: ma poiche qui, ancro più che melle fortesse, la difesa resta inferiore all'offensiva, vi si tennero gli eserciti disposti in ordinanza di battaglia.

Già nel 1798 Marseot anountava come nelle mine ottengasi effetto maggiore col lasciare uno spazio vuoto attorno alla cassa della polvere; e Gumherta e Gillot e altri diedero honni pratici insegnamenti rispetto alla geerra sotterranca. Nuovo progresso in osse fu il mettervi fuoco mediante la scintilla elettica, il che giova princialmente nelle sottomarine.

La castrametazione mutò natura dacchè la mobilità fu teneta come qua-

lità prima degli eserciti. L'abolizione delle tende infut grandemente sulle posicioni, occupandosi presso a poco la linea su cui voleasi combattere i terreni bassi consideraronsi dificsi dalle alture: meglio nascondevansi le truppe agli espotratori, e i tuochi coprisuno un movimento di ritirata e ingannavano il nemico. Le truppe e I proprietari dei terreni occupati soffrono di più; ma i palimenti non si contanto in questo giutoco spietato.

L'arte di gettar ponti fu resa più pronta, più perfetta, più ampia; e fu ammirata in quello sul Danubio del 1809, nei ponti a botti tentati in Ingluillerra e Francia, poi in quelli che ultimamente ebbero l'Austria dal millanese maggiore Biraco (1) e il Piemonte.

Tutto ciò rendeva di somma importanza la cognizione del terreno, laonde lo Stato-maggiore dovette porre somma cura nel descriverlo. Gli antichi poterono negligere la geografia e la topografia, perchè le armi loro non ne portavano la necessità; ma colle moderne è duopo che ogni giorno l'esercito sappia la via da seguire, la posizione da occupare, gli ostacoli da ovviare o sormontare. Già Vegezio avea detto che « le località contribuiscono all'esito più che la prodezza e il numero »; eppure lo studio della geografia militare può dirsi nato ai di nostri cun Mülier e col generale Maurizio di Gomez. Quando Napoleone diceva che la decisione delle battaglie dipende dai piedi della fanteria, esprimeva in termini diversi quell'altra sua massima, che Il secreto più importante nella guerra è l'impadronirsi delle comunicazioni. A ciò non s'arriva che colla puntualità delle informazioni, comunicate dallo Stato-maggiore, intorno alla conformazione del teatro della guerra. Ciò fu principalmente necessario quando un comitato da Parigi dirigeva gli eserciti lontani; sicchè il Deposito di guerra divenne un dei più istruttivi. Gli altri Stati imitarono; e il Genio divenne parte primaria negli eserciti, con truppe a proprio servizio, quali erano gli zappatori, disposti prima in compagnie, poi in battaglioni, adempiendo così al voto d'una truppa speciale pel Genio, che Vauban avea espresso un secolo innanzi; e gli equipaggi militari furono sottomessi alla disciplina comune e con tutti i vantaggi della milizia regolare; sin gli infermieri furono ordinati militarmente (2), e un caraltere scientifico fu impresso a tutte le istituzioni.

Anche la distribuzione dell'escrilio in varj corpi crebbe l'importanza dello Stalo-maggiore, che diveniva laguane tra le frazioni dell'escretto, e rappresenta i nervi per cui mezzo i voleri del supremo capo si difinodono alle parti estreme. Lo Stalo-maggiore dev'essere proprioratora qui inomi che conduce o che amministra; eccedendo, sarebbe di carico allo Stato e d'imbarazzo. La qual proportione è pur nocessaria fra i quadri de' corpi; glacche, be troppo numerosi, è difficili comporti convenientemente, e s'affalica il soldato nel servizio; se deboli, si rallenta la idscipilica.

Al S. 26 accunaamno l'imperizione del segnall militari degli antichi. Le gorre continue del medio evo richiseren necessariamente un sistema di comunicazione fra le torri di cui erano coronate tutte le alture. Non trovasi per sécoli verun progresso nella telegrafia; soi menzioneremo che, all'assedio di Torino del 150, Francesco Zignone bergamanco invento questo movo motodo di commicare fra la città e il campo signuolo; che spinta la lettera nella cavità di una palla, la lanciava coi mortajo in città; una fumata a vertira gli assediali dell'invio.

<sup>(4)</sup> Yell Dottala, Soppie sei ponti militori. — CARLO BIRNGO, Entersuchungen uber die europsischen militor-Brickentriaine, und Fernach eine verbuieren aller Forderungen entsprechenden Militarbrucken Finrichtung, Vi enna 1839.
(2) Gin judi Bracifoppiis michindique, art. Ar mé 3 leggeti un kuon articolo di Doublet sulle

<sup>(2)</sup> Già nell'Enciclopédie méthodique, art. Armée, leggesi un buon articolo di Doublet sul mulattie degli eserciti.

L'uso si estese, e mandavansi a questo modo polvere e sale. Il famoso Amontons propose di valersi de'cannocchiali per vedere i segnali; ma non se ne fece gran caso. Al fin del secolo xviii, il crescente bisogno di rapidità nell'amministrazione fe studiar ancora questo punto, e molti trattati ne uscirono; ma i governi non se ne valsero. Rotta la Rivoluzione, Claudio Chappe presentò alla Convenzione una nuova macchina, che tornava a grand'opportunità per la prontezza che richiedevano la difesa e l'amministrazione: nel 1793 fu applicata, poi Napoleone se ne valse nelle sue guerre. Fin dal 1790 parlossi di telegrafo elettrico per annunziar più rapidamente i numeri del lotto; poi nel 96 il dottore Francesco Salva lessu all'accademia di Barcellona una memoria sull'elettricità applicata alla telegrafia. Testè rinnovaronsi gli sperimenti, ed ora non solo i fill metallici trasmettono ll seguale, ma scrivouo e stampano la novità, recata colla prestezza del pensiero ad estreme lontananze e fin traverso a bracci di mare.

L'amministrazione nei primi tempi della Rivoluzione fu un gran latrocinio, ove l ribaldi profittavano della necessità di subitanei provedimenti. Dappoi fu passo importantissimo il separarne il personale dal materiale col crear gl'ispettori alle riviste. Però guando la guerra si rendette così vasta, e la rapidità impedì d'adunare i magazzini, talchè vi si surrogarono le requisizioni locali, l'amministrazione dovette andare subordinata a capi militari, che in trista voce rimasero. A Junot che spediva in Portogallo, Napoleone disse potere un esercito di ventimila uomini vivere dapertutto. Funesto accecamento di flera volontà ! Altrettanto avea detto Waldstein al tempo della più lunga e più barbara fra le guerre moderne. Tolte però le tende, ridotto a men d'un terzo il rimanente bagaglio, scemarono I consumatori inoperosi; onde s'ebbe risparmio di vettovaglie, economia di bocche, speditezza di movimenti.

Alla guerra, tanto raffinata, non si potè arrivare impreparati; e ogni pacsu s'affrettò a porre istituzioni per educare il futuro soldato. La Prussia è in ciò più segnalata, con istruzioni di reggimento, di guarnigione, di collegi, con moltissimo, biblioteche militari, copiosissime opere elementari, scuole e professori, poligoni, campi, manovre, scuole normali e pratiche in ogni arma, esperienza continua negli arsenali. Anche negli altri paesi miglioraronsi le scuole militari, non restringendole ai soli esercizj, ma coltivandovi lo spirito colle scienze matematiche e colla storia, facendosi dei corsi di geografia applicata e di diritto militare: in Isvezia si creò perfino un'università: un istituto militare si propone in Francia, dove intanto la scuola Politecnica è semenzaĵo d'espertissimi uffiziali. L'esser poi, iu tutti gli eserciti del continente, affidato l'incarico d'istruttori ad uffiziali, porta a questi l'obbligo di acquistar cognizioni militari, cui altrimenti attaccherebbero poco pregio. Perciò la moltitudine stessa de' soldati è più educata; i sott'uffiziali studiosi, istruiti, dignitosi, ne divennero più probi e più capaci d'intendere e d'eseguire; e l'uomo che torna dall'armi alla pace vi porta qualche miglioramento.

Differenti ed irregolari sono in generale le leggi militari, formate per circostanze speciali, senza unità, senza coerenza, e non raccolte, sicchè le ignorano quelli, cui più importerebbe conoscerle, e n'è favorito l'arbitrio o l'illegalilà (1).

(4) A tal proposito , è capitale per la Francia | devant les Chambres et d'un extrait de la discus-(1) An proposito, a capitale per in remains aeronas ser consistence ar cun aerona os o antestar. Lantass, a Locado de l'affeirer, continunt in proposition de la contra del contra de la contra del contra de la contra del la lois article par article , des discours et rapports

Dapertutto la giuristissione militare si tien ancora segarata dalla civile; e dovo (massine in Germania) si tentò identificare, non si usci a bene. Di fatto vi son delitti militari, la cui gravezza non può valutarsi che da persone dell'arte, come quelli d'anabordimazione, d'irriverenza ai espi. In alcuni Stati la giuristi-zione escritast da soli uffiziali; in altri vi si uniscono relatori legali, con piò o meno diritti. Chi designato da superiore, è tento far da giudice; e besta conosca il codice penale che si tratta d'applicare. Per lo più hanno l'autorittà di diminoire o communta la pena; lo che lascia luogo al prilindigenza come alla severità. Le pene alroci scompojono, come er ni Lattenkammer dei Prussiani: lo abstonato ripudissa come umiliatti; pure l'Ingolittera, l'Austiri, l'Annover, la Danimarca e altri le conservano per difficoltà di un'opportuna sostituzione; solo si procurò esculorer gia arbitri qu'al cecessi. Tempo hi Il punito verolitava la handiera per ripristinarsi nell'onore, e prometeva non vendicarsi del castigo sostenuto; or questa agarantia persona ignile fora delle istutturolo militari.

Infine anche il diritto di guerra si chiari, e-per quanto se ne sieno viste fragranti infrazioni, queste non passarono inavvertite, nè senza quella pubblica

disapprovazione che non tace neppure davanti ai più robusti.

li valor personale è ridotto secondario, dovendosi la vittoria alle masse, alle artiglierie e ai migliori capitani. Il coraggio necessario al soldato è il più delle volte passivo, dovendo saper obbedire, affrontar la morte, resistere in una posizione che par disperata: del coraggio d'impeto rare accadono le occasioni, ond'è che anche un popolo molle può dare nn buon esercito, i mercenari ponno spiegar valore quanto e più di chi pugna per la patria. Non per questo è vero che l'uomo sia ridotto a macchina. Molti fatti moderni si contano, riusciti per coraggio personale; batterie prese, ponti passati; quantunque il valore v'abbia operato sol dopo ch'ebbero preparata la via le batterie e la tattica. L'impeto delle prime guerre della Rivoluzione produsse miracoli; sebben sia vero che questo impeto traeva sui campi un popolo intero, sicchè ancora tornava la risolnzione per mezzo delle masse. Più d'una volta si vide, al mancar del comando, supplire l'unità di idee per far che un corpo sparpagliato si raddensasse alla vittoria : altre un uffiziale conobbe il luogo e il tempo di resistere e di colpire : ora un condottiero ardito, consultando meno gli ordini e i principj che il favor dell'istante, ridusse il più forte ad arrendersi, le fortezze ad aprirsi (1).

Non per questo si può negare che il semplice valore alla fine soccombe all'arte. La gurra di vanda, dore si spiego più valore personale che mal no di soccombre agli eserciti regolari. Così le Jande del Tirolo. Gli Spogmoli si sostemero collevitar sempre lo sontro delle masse, perché, esendo guerra nazionale, non temeano mai d'esert tagliati finori dalla lero base; e vinto un eserrilo, i brani si sprapagliarono per divenir centro di move resistenza, affiticare il viacione, tribolarie; aggiungasi che i generali francesi erano per rivalità ni discorochi rol rolo. e all' Susamoli sostemul dard' Indesi.

Conchiudiamo che l'arte or può molissimo; ma non per questo s'ha a contare per nulla l'uomo. Non erano pore macchine quelle cero di glorevità francesse tilaliana che venivano a riempire le file del Grande, che pur li chiamava carne da canones e i efficace colonità o l'abilità particolare degli escentori pà-droneggió più volto i non calcolati eventi, e quelia tanta parte d'ignote el visco che accompgana il conoctto d'una stategia in grando. Certo da tutte le guerre

<sup>(4)</sup> Potrebbero estara Rampon a Mostenotte, Gujeaz a Salè, Kellormonu a Marengo, Richopanne e Bebesilinden, Moriere a Dierattica i trantaggi della vanquardie francesi in totte le direzioni dopo la pomicile latticità di Jana e di Auersted, e singularmonte la guerre di Spages.

del secolo appare che il numero ed il valor personale non compensano la mancanza di cognizioni scientifiche, dalle quali s'impara a giovarsi dell'uno e dell'altro. Austria e Prussia aveano gli eserciti meglio ordinati, eppur furono battuti dai Francesi rivoluzionari, che lasciavano libero corso al genio, senza negligere la scienza. Quando le tre potenze chbero profittato delle lezioni di Napoleone, o imparato a servirsi della loro forza numerica, la Francia soccombette per deficienza di materiale. Così una cosa dà mano all'altra.

# S. 71. - Letteratura militare.

I progressi della scienza militare sono attestati anche dalla superiorità degli scrittori. Non toccherò che un cenno dei proclami, dei manifesti, dei bullettini, che in man di Napoleone ebbero tanta parte per illudere sulle cagioni delle guerre, per coprire la verità, per animare alle vittorie. Malgrado l'aria di gonfiezza che presero via via che il potere dispotico cresceva, e non volendo scusaro l'inumanità che ne trapela, resteranno modello d'eloquenza militare. Imbert pubblicò nel 1818 a Parigi l'Eloquenza militare, o Arte di mover il soldato, secondo i più illustri esempi di differenti popoli, e principalmente i proclami, le arringhe, i discorsi, i motti memorabili dei generali ed uffiziali francesi. Egli assegna tre epoche a questa eloquenza; fra Greci e Romani, dai Barbari sin a Luigi XIV; la più splendida comincia colla Rivoluzione, dalla quale egli desume il più de'modelli.

Non fu parte alcuna della scienza o dell'arte militare, che non avesse numerosi trattatisti; ma di questi non tocchereno noi, bastandoci accennare gli scrittori generali e che fanno storia o le servono. Ne'secoli precedenti, molti si limitavano a parziali discussioni sull'armamento, la piccola guerra, la scelta delle posizioni, le evoluzioni, la castrametazione, l'ordine disteso o profondo; quali Feuquières, Puységur, Maurizio di Sassonia, Guichard, Maizeroy, Mauvillon: altri con analisi più arguta tendeano dai fatti a dedurre principi universali, e scoprire il segreto dei grandi capitani; come Eugenio, Federico, Rohan, Lloyd. Ma tra i moderni, al cumulo de'fatti si applica sagacia grande di ragionamento, nè più dirigonsi a pochi curiosi, ma a mezza Europa, che avea preso parte ai gran movimenti, e che volea cercare anche nell'arte i motivi di que'grandiosi sovvertimenti di fortune.

Il prussiano Bulow, com'ebbe vedute le prime guerre della Rivoluzione, credette poterne riassumere l'esperienza, come Feuquières e Lloyd aveano fatto con
quelle del tempo loro. Sostiene egli la superiorità della strategia sovra la tattica;
che in guerra v'abbia una parte geometrica la quale può impararsi nel gabinetto;
che la configurazione e dimensione della base contribuiscano gran fatto in strategia; in tattica l'inviluppo sia meglio che l'urto, e perciò convenga combattere
alla spicciolata contro le masse; le ritirate divergenti valgono meglio che le convergenti. Con ciò le popolazioni acquisterebbero prevalenza nel resistere agli
eserciti, e i piccoli Stati non sarebbero all'arbitrio dei grandi. Qui veggonsi posti
i problemi che facea nascere il nuovo modo delle scienze militari, e preveduti i
risultamenti che ne verrebbero nello stato sociale; sebbene i maestri giudichino
ch'e'non abbia compreso l'essenza della guerra moderna.

Continua confutazione ne fa Jomini, svizzero a servizio di molti e in fine della Russia. Il punto cardinale della strategia e della tattica egli riduce ad « operar colle masse contro parti isolate, e a ciò dirigere tutte le operazioni ». Pertanto

512 GUERBA.

esalta Felorico II d'essersi coni candotta sempre la guerra dei Sette anni; dispirprava le prime gurer della Rivolusione de sen dei partimono, mentre dal ristinario nel 1796 conseguirono le famose vittorie. La prima sua opera Sulle granula operazioni militari comparve nel ferrore de combattimenti, quando nessano possava a scrivere; di vienno sublio famosa, come espressione del vero sistema obleta guera moderna. Dappo fi e la Sorio eritico e militare delle guerra della non trascura la parte diplomatica e politica, elevandosi così veramente alla diputtà di storico.

L'opera del principe Carlo è una continua dimostrazione dell'importanza della strategia, e come dal seguirne o voltarre le regole sian nati i prosperi o siniati successi. Passa per la più metodica e scientifica esposizione dei grandi movimenti; la prima che desse forma dimostrativa alla strategia, degna d'essere dettata dal secondo capitano del secolo. Oltre i Principi della strategia, nell'alt'opera sulrida empagna del 91s diermanie e in Invisizera punamenta sistoria bene eviluppa ciò che riquarda la guerra di montagna. In prima credossi di suprema importanza il tener le alture, percito vi si fecero mover masse di tutte le amiti, na puna reali regionamento e l'experienza mostrarono che nelle vitalest, reche di mantono con controllossi, a, gli eserciti montevisi potenzo ultimadore e dominare la parte mottosis.

Lungo sarebbe l'emumenr quelli che narrarono le campagno del secolo, poiché ogunno che tenne la spada in que 'emorabali l'itti, si piacque raccontaril, e, se sapera, scriveti. Quest'abhondanza nuoco più che non giovi, atteso che pochi missono quella varietà di cognizioni, quella fora si giudizio e d'attenuione che son necessarie per hen vedere, ben apprezzare, hen raccontare. D'altra parle anche chi campagniava in una guerra non potè veder tutto, dovette stare a detta; non gli bastò forse l'arte d'interpretar la voce pubblica. Tutto poi è guasto degli odi o dalle nificzioni.

Beauchamp descrisse le guerre di Vandea dal 1792 al 1815, più da storbende a militare. Il Compendio depli aveneimenta militari ad 1789 al 1814
(19 volumi) del conte Matteo Dumas, compagno di La Fayette in America, poi
nello Stato-maggiore di Napoleone, è un quandre ompino della situazione dell'Enropa, e insteme delle particolarità sull'organizzazione, in formazione, l'amminitazzazione dei copi. Fra la poesia di quelle imprese indiaga le cause, i progressivi
sviluppi, gli effetti se non che la pulitezza dell'autore e i riguardi ad amici commilitoni il finano guardiago oltre il dovere. Mori prima di compler l'opera. Il
maresciallo Gouvion Saint-Cyr stess anch'egil le sue Memorie da vomo che senza
seste este devossi, come tanti altri, a primit gradi core poi, a differenza di
altri molti, si conservò severo e probo. Glò Il fa giudice rigoreso de'ssol commilitoni, troppo avvezzati a sol edit.

La più parte de'militari si compiacquero nel narrare i trionil di Napobeno, quasi importi meglio al soldato a glenerale la confidenza del vinocre, che i mosti di ripararei disastri e sopportaril con minor danno. Pertanto la guerra di Spapua che, per sei anni, diede alla vinale Europa la fiducia di ripristiane i la lotat; obba al Francesi strapoli a riputazione d'invincibili; che agl'inglesi tornò l'infinentia al continente, ed elevò fra di essi il primo generale capace dopo quindicit anni di siar a fronte si ligli della livroluzione, mertava sommo sudoi. Ebbe essi me di alabon nel 1808. Non sia sia pome mentare sommo sudoi. Ebbe essi me di alabon nel 1808. Non sia sia pome menturia; na desta meralejiti il fare originale e il quadro anteposto ad essa. Pieno d'entusiasmo per Napoleone per gil eroi che il circondavano, freme però dello sperpero degli eserciti fran-

cesi, rendendo omaggio a quelli che si conservarono intemerati, e giustizia al valore inglese.

Soult, Saint-Cyr e Suchet raceontarono le loro campagne in Galizia, in Catalogna, nell'Aragona, nella Valenza, e massime l'ultimo abbonda di lezioni sul modo di mantener gli eserciti, là dove era necessità vincere per vivere: ma tutti abbracciano solo la parte luminosa della guerra, mentre il cardine di essa non consistea colà, si bene nelle tre invasioni del Portogallo, nell'Andalusia, nell'Estremadura, nella Castiglia, nella Biscaglia, nella Navarra.

La Storia delle campagne e degli assedj degl'Italiani in Spagna del generale Camillo Vaccai (Milano 1825) rende un omaggio più onorevole quanto men usitato al valore dell'escreito nostro, che profondeva il suo sangue senza acquistar nè vantaggi alla patria nè gloria a sè. Trentamila Italiani presero parte a quella guerra, e molto contribuirono all'acquisto di Barcellona, Figueras, Rosas, Girona, più tardi alla presa di Tarragona e di Valenza, poi a difendere valorosamente le piazze, dopo cominciati i disastri. Abbondante di cognizioni tecniche, vigoroso quanto chiaro, rende l'opera sua ancor più preziosa colla moderazione la buona fede.

Il colonnello Jones avea descritta in compendio elegante e conciso quelta guerra, ove esalta gl'Inglesi, e poco merito attribuisce alle bande spagnuole. In altre opere sue sono principalmente a cercare le particolarità delle difese e degli attacchi delle fortificazioni e delle fatali linee di Torres-Vedras. Con ampiezza maggiore trattò questo punto W. Napier (1), il quale meritò essere riveduto e annotato dal maresciallo Dumas. Ma per bene meditar quell'impresa non basta esser militare; vuolsi lo storico ed il politico che sappia scoprire e osi dire perchè colà primamente restassero bilanciate le forze e la fortuna; perché gl'Inglesi; respinti qualvolta s'avventurarono sul continente, dopo la battaglia di Varniero fra Abrantes e Wellesley ripigliano la fiducia di buon successo; e tosto i potentati d'Europa si riscuotono dalla rassegnazione; ai trionfi più splendidi dell'aquila imperiale in Germania fan contrasto le contemporanee rotte di Madrid, di Talavera, di Salamanca, di Vittoria; e il mondo impara che anche il vincitore di tutti i re è flaccato dalla resistenza nazionale. Sel tengono detto i principi; e la insurrezione popolare in Russia e in Germania son il frutto di quella lezione; e Wellington, per quanto gli si neghi merito guerresco, resterà immortale per aver saputo, a malgrado del suo governo, intendere la potenza e i modi di combinar le forze morali colle materiali, il popolo col soldato.

Dal generale Pelet abbiamo Memorie sulla guerra del 1809 in Germania, celle operazioni particolari dei corpi d'Italia, di Polonia, di Sassonia, di Napoli e di Walchern (1824, 4 vol. in 8°), senza negligere la politica: la parte militare vi è trattata con ampiezza e particolarità grandi; e malgrado l'intento suo continuo

di giustificar Napoleone, pallia forse ma non falsa la verità.

Boutourlin, ajutante di campo dell'imperatore di Russia, raccontò la spedizione del 1812 più compiutamente che non avessero fatto quelli che s'affrettarono ad improvisarne ragguagli. Avendo alla mano i documenti russi e quelli tolti al Francesi, parla con piena cognizione; mette da banda la parte aneddotica; esalta i. Russi, senza vilipendere i Francesi; e attesta come Napoleone fosse imperfettamente istruito della condizione de'nemici che andava a combattere: dal che forse quell'estianza e timidità così straordinaria, che tutti in lui notarono, come su campo ove gli era impossibile spiegare i suoi grandi piani strategici. Quivi infatto era ignoto il paese, difficile lo spionaggio e le ricognizioni traverso un nugolo di

<sup>(1)</sup> History of the war in the Peninsula and in the south of France: from the year 1807 to the year 1814.

Cosacchi, poche le grandi strade, remoti i punti importanti; sovente per cento leghe era obbligata una direzione unica; al nemico bisognava sempre accostarsi di fronte, non per cento sbocchi di fianco, come in Germania o in Italia; appena divisato un movimento, era dai primi passi scoperto.

Il marchese di Chainbray descrisse pur egli quella spedizione con gravità e costeinza, con una buona introduzione sulle precedenti fisi della guerra napoleonica, che sfronda come ambitiosa; da poi si sostiene con una concomitanza di documenti ed it torotche, che meglia o arvebbero figurato in capo all'opera. A tui è dovuta anche una Filosofia della guerra al modo di Lloyd, ore belle verità occurron fra princip per lo meno disputabili. Sulla campagna del 1814 son a distinguere le Memori edi Koch, e il manoscrito del barone Fain, il quale pare el tamente del composito del consocio del consocio del marchialo di campo Vaudionocut, tratte dal Giornale del generale Vignolie, capo dello Stato-maggiore di Besubarnais, e manifestano non solo le fazioni militari, ma la contottu politica dei re di Napoli.

A tacres i ricordi, si può dire, di quanti maresciali e generali campeggiaruo lo questo tempo, gli restriti più curiosi el importanti asramo sempre dirouti di Sant'Elena, per quanto debba andarsi a rilento nel crodeme l'auttenlettà. Chi poten anarra quie inti imaglio di colui den à rava in mano tilori. Chi potenta di consultata di memoria, non avera più sott'occhio i documenti, e lo spingevano affetti diversi e un immoso bisogno di giusificaris sempre e in tutto. È poi un'aqualta allorche si libra a giudicar i e campagne de' suoi prodeccasori, sicilo da passioni er irchisissimo d'esperienza.

Non v'è romanzo storico, il cui finto interesse pareggi il vero delle ultime imprese napoleoniche, e la differenza tra la prima e la seconda metà di quell'impero; rapidi trionfi e perdite più rapide; oggi trionfare contemporaneamente a Lisbona e alla Moscova, e dopo diciotto mesi neppur bastare a difendere Parigi. Si grandi fatti non si spiegano nè colla cieca ammirazione nè col vilipendio: l'ignorante ricorre al caso, al freddo, ai tradimenti; ma i bullettini dettati nella grandezza, e le scuse confidenziali nella sciagura di quel Grande ; ma le splendide e sfrontate menzogne del Moniteur; ma le canzoni popolari dell'Andaluso e del Renano van tenute in conto, non meno che l'arte bellica. Perocchè il calcolare ogni passo di quell'immensa strategia non renderà ragione dei fatti : ma converrà discendere nell'intimo delle nazioni, obbligate a ceder leggi, abitudini, principi al capriccio di chi voleva impor ad essi e leggi e re; calcolar la possa dell'Ingbilterra costituita sopra la libertà e sopra l'oculatezza gelosa, e gl'interni movimenti di essa che Napoleone credea sommosse e prodromi di rivoluzioni; bisognerà riconoscere che i sentimenti hanno forza quanto le bajonette, che le palle dei fucili son di più lunga portata quando vanno colle simpatie dei popoli, e che i battaglioni pigliano vigore dalle istituzioni.

Vogliam conchiuderne che la filosofia è necessario elemento anche di una storia militare, e domandiamo ai lettori qual opera contenti il pensatore insieme e il guerriero.

Änche le ultime campagne ebbrro storici felici; quali sarebbrro la prosa di Varavia, di Anversa, d'Algeri, la campagna del marescialio Paskevitch nel 1828 e 29 (1), le guerre del Caucaso e quelle nella Cina e nell'Afganistan, pol l'infelice del 1846-49, ove l'esercito e il popolo italicio sperarono saicurar l'indipendenza del bel paese. A pag. 17 di questo Volume parlaramo del colonnello Carrion Nissa, della cui Storia generale dell'atte millare (1824)

<sup>(4)</sup> Lo Russie done l'Asie mineure par FELIE FOULON. Parigi 1840.

tant'uso abbiam fatto. I vuoti suoi pensò riempire Roquencourt, che se ne valse dove buono, il suppli dove manchevole. Un'altra storia dell'arte bellica dall'invenzion della polvere sin al fin del secolo xviii, era già stata pubblicata a Gottinga nel 1798 dal prussiano Hoyer generale d'artiglieria (1). Dà indietro un'occhiata agli eserciti romani e del medio evo, fermasi sulla marina, poi divide la storia sua in sette epoche: la prima, i tentativi dell'artiglieria fin alla spedizione di Carlo VIII; la seconda, da questa fin alla guerra dei Paesi Bassi; la terza fin al principio del xvii secolo, comprendendovi la lotta degli Olandesi cogli Spagnuoli, e le guerre civili di Francia; la guarta, la guerra dei Trent'anni; la quinta, da questa sin a mezzo il secolo xviii; la sesta, dalla gnerra di Slesia fin al cominciamento delle guerre della Rivoluzione; la settima, le guerre della Repubblica. In ciascon'epoca tratta successivamente della ballistica od artiglieria, della fanteria, della cavalleria, della disposizione e manovra delle truppe, della disciplina, degli accampamenti, delle fortificazioni, dell'attacco e difesa delle piazze, della scienza navale, della letteratura militare; nè si arresta a un popolo solo, ma su tutti; servesi di copiosissima erudizione, spesso lasciando parlare i contemporanel medesimi. Si può aggiungere Gen. Bardin, Dict. de l'armée de terre, ou Recherches historiques sur l'art et les usages militaires des anciens et des modernes. Parigi 1844.

I giornali e altro raccolle arricchi di molti articoli il generale Lamarque, fra quali son notalisismi gli articoli Armée e Biotalite nell'Enciclopelia moderna. In un opuscolo Sullo spirito militare in Francia sostiene che tale spirito scenna sempre a misura dell'incivilimento; mostra i periodi d'una nazione che non guarentiace la propria indipendenza con un bono sistema militare; crede percilo possarentiace la propria indipendenza con un bono sistema militare; crede percilo possativa della della contrata della contrata della consistentia per altrettanti starebber pronti a marciare, e un altro terzo formerebbe la riserva, con risparmio di braccia e di sosse.

Deker diede in tedesco le battaglie e i principali combattimenti della guerra del Sette anni, considerati principalmente rispetto all'uso dell'artiglieria colle altre armi (3). Della cavalleria avea trattuo ampiamente il conte di Bismark. Nonnerf, sijotante di campo dell'imperatori di Russia, nell' Essure ragionato delle proprietà delle tre armi, e nelle Considerazioni sulle grandi operazioni e battaglie delle campagna del 1813, proclama la necessità della tende non memo che della pratica, e descrive la campagna di Russia con grande abilità e con sentimento.

Quanto alle fortificazioni, Carnot si propose il difficile problema di paraggiata diffesa all'attacco, che da Vanhan in poi restava superiorie: d'Arçon diselle, quasi diret, la metafisica della fortificazione, mostrandone le relazioni col principio conservatore dello Stato e dello fortificazione, mostrandone le relazioni col principio conservatore dello Stato e dello forti mobili il sossana d'aggiunes la citeranea. (1804) to premita no el 1800 dal Comitato delle fortificazione sotterranea. (1804) to premita no el 1800 dal Comitato delle fortificazione el des sor d'altri el propria sperienza si giovo il herone llauser, maggiore del genio austriaco, nel Truttato delle mine.

Jahl diede un'Archeologia navale (Parigi 1840), ricca di belle particolarità; Eugenio Sue una Storia della marina francese nel xvii secolo (1857), con moltissimi documenti, mal sepolti nella forma di romanzo; e Bökh un Urhunden über des Seeuesen der altischen Staaten.

Fra le molte opere speciali potrei nominare la Tattica dell'artiglieria (1823)

<sup>(4)</sup> Geschichte der Kriegskunst seit der ersten Anwendung des Schiesspulvors zum Kriegsgebrauch bis an des Ende des achtschnien Jahrhunderts. 3 vol. in-8°.
(2) Verwione Iranesse n. Parija. ( 1440.)

del prussiano Grevenitz, il cui primo volume comprende la storia più compiuta di quest'arma; dividendola in cinque epoche: primi tentativi sin a Carlo VIII; da questo sin a Gustavo Adolfo; poi Federico il Grande, poi la Rivoluzione, poi Napoleone.

Francesco Sponzilli pubblich Lezioni di strategia a Napoli; Enrico di Giustiniun Sagylo sulla tattaca delle tre armi isolate e rimute a Torino; L. Quaglia un Manuale dell'artiglieria; G. Dulour una Memoria sull'artiglieria degli antichi e del medio evo (Ginevra 1840). Preterireno le molte opera scritte ad uso delle scuole speciali militari, e le già nominate in quest'opera.

Nessuos storico di campagne credette potersi dispensare dal dipiagere intanattuto il testro della guerra, onde si migliorò di tanto la goografia mi-liatre. Fra i molti lavori tentati o compiti in lai genere, non dimenticheremo l'Atlante delle più memorabile bitanglia e cassed dei tempi antichi, medi e moderni del maggiore wurtemburghese kaiseler, in ducento fugli (1850-5), ne compagnato di un testo contele, qual poven aspettani de chi già treva acritto emperato del tratto delle propositi dell'arte mittare. La Geografia mititare d'Europa del tedesco Russitoffer è la più compilete.

Vennero pure abbondant i giornali, per cui mezzo pole quodidianamenta i soluda imparera, insegarare, discutere. Molti in Russia, dodici, in Prancia, fra cui principale è lo Spectatera militatire; due in Svezia, uno dei quali pubblica le memorie dell'Accadenia militate di Stocoloni; quattori la inguilitera; uno in Sassonia, uno in Danimarea, quattro in Prussia, uno in Ohanda, due nel Belgio, uno a Napoli, uno mell'Annover, uno nel granducato d'Assia-Darmstadit, uno in Svizzera, uno a Vienna, in cui, oltro la parte tenzica, s'inseriscono documenti importanti all'arte militare pe' any suot rami, cio bi at tecnica pe l'artiglieria e il genio, la tattica per le varie armi, la strategica per lo Siato-maggioratolitere in esso giornale (distretrickische militarine le Articheriff) milet cose troviamo concernenti la storia dell'arte militare in Italia, e ne diamo la classificasione ermologica fatta da Riemonta.

La guerra di Chioggia tra i Veneziani e i Genovesi, 1578-81. Anno 1825, fascicolo x e x n.

Combattimento di Barletta tra cavalieri italiani e francesi, 1503. Anno 1824, fasc. III.

Assedio di Padova fatto da Massimiliano imperatore, 1509. Anno 1828, fasc. 1 e 111.

Battaglia di Pavia, 1525. Anno 1825, fasc. LH.

Spedizione di Andrea Doria contro la Morea, 1532-35. Anno 1828, fasc. xu. Giornale della spedizione di Carlo V contro Tunisi, 1535. Anno 1819, fasc. zu e v.

Spedizione di Carlo V contro Algeri, 1541. Anno 1850, fasc. vi.
Campagna dei Veneziani contro gli Ottomani alla fine del xvii secolo,

1684-89. Anno 1828, fasc. i, iii e iv; anno 1829, fasc. ii, iii, viii, ix, xi e xii.

Diario del principe Eugenio di Savoja sulla sua campagna italiana del 1701.

Anno 1850, fasc. 11, VII e XII.

Assalto di Cremona fatto dal principe Eugenio nel 1702. Anno 1815, fasc. x.

(1) Versuch einer Kriegsgeschichte aller Volher, nach der Quellen bearbeitet.

Campagna d'Italia del 1705. Anno 1844, fasc. ix e xii.

Id. del 1704. Anno 1845, fasc. 1 e seg. Id. del 1706 colla battaglia di Torino. Anno 1815, fasc. v e 1x; anno

1818, fasc. 1 e v1; anno 1829, fasc. x. Presa di Susa nel 1707. Anno 1825, fasc. x e xii.

Le operazioni del principe Eugenio dal 1720 al 36. Anno 1834, fasc. 1, v e vi: Anno 1844, fasc. 1 e vi.

Campagna nell' Italia superiore, negli anni 1753-35. Anno 1824, fasc. IV e XII. Campagne nei reami di Napoli e di Sicilia, 1754-55. Anno 1857, fasc.

IX e XII.

Fatti della guerra della Successione austriaca in Italia negli anni 1740-46. Anno 1829, fasc. viii e xi; 1830, fasc. i; 1858, fasc. xi e xii; 1840, fasc. 1x e x11. Guerre del 1747 e affari di Genova, Anno 1842, fasc. x e xi. (Tratto dal

manoscritti lasciati dal tenente maresciallo conte di Rothkirch.)

GUERRE D'ITALIA IN SEGUITO DELLA RIVOLUZIONE FRANCESE:

a) Guerra del 1795. Anno 1855, fasc. x e xii.

- b) Guerra del 1790-97. Anno 1815, fasc. viii; anno 1822, fasc. v. Battaglia di Lodi, anno 1825, fasc. v e vi. Combattimento sul Mincio, anno 1827, fasc. VIII, IX e x. Assedio di Mantova, combattimento di Lonate e di Castiglione, anno 1830, fasc. i e iv; 1851, fasc. xii; 1852, fasc. 1. Fatti d'arme sulla Brenta. Baltaglia di Bassano. Combattimento di Fontaniva, anno 1828, fasc. 1x. Patti d'arme nella valle d'Adige, anno 1829, fasc. 11. Combattimento di Caldiero, anno 1828, fasc. v. Battaglie d'Arcole e di Rivoli, anno 1829, fasc. IV e v; 1825, fasc. v, vi, viii e xi (anche anno 1813, fasc, v e vr).
  - e) Guerra del 1797. Anno 1855, fasc. 1 e vitt.
  - d) Fatti d'arme accaduti nella campagna napoletana degli anni 1798-99, Anno 1821, fasc, IX. e) Guerra del 1799, sino alla marcia dei Russi verso la Svizzera.
  - Anni 1811-12, vol. 1 e II. Dopo la marcia russa. Anno 1822 fasc. III e IV. Scene della querra del 1799. Anno 1841, fasc. VI e XII. f) Guerra del 1800. Anno 1822, fasc. vii e xii; 1825, fasc. vii e ix;
  - 1828, fasc. 1 e 1x; 1840, fasc. IV. Situazione della Toscana durante la querra del 1800. Anno 1825,
  - fasc. XII. Tentativo degli Austriaci sul monte Cenisio. Anni 1811-12, vol. 11.
  - Passaggio del monte Spluga effettuato dal generale Macdonald. Anno 1821, fasc. vi. g) Guerra del 1805. Anno 1823, fasc. 11-vi.
  - h) Guerra del 1809. Anno 1844, fasc. 11-v1.
  - i) Guerra del 1815-14. Anno 1818, fasc. 1 e x. Conquista dell'Istria, 1813. Anno 1819, fasc. IV.
- k) Campagna contro Gioachino Murat. Anno 1819, fasc. viii e ix; 1822, fasc. vii e ix.
- Di Biograpie d'illustri capitani italiani contengonsi nella predetta raccolta:
  - Vita d'Ottavio Piccolomini, 1599-1656, scritta da un contemporaneo. Anno 1821, fasc. 1x. (La pubblicazione delle lettere d'Ottavio che trovansi a

Siena, venne progettata anni fa da Giovanni Gaye, il quale ne trasse copia; ma dalla morte prematura venne impedito d'eseguire l'intento. Venne poi promessa dal conte Vincenzo Piccolonini, il quale anunuzió di aver radunati moltissimi materiali intorno la vita e i fatti del rinomato capitano imperiale).

Vila di Raimondo Montecuecoli. Anno 1818, fasc. 1x. (Dei fatti del Montecuccoli trattano varj articoli: della Guerra di Polonia nol 1657-60. Anno 1815, fasc. 1x; della Guerra contro il Turco, 1661-64. Anno 1828, fasc. 1-vu.

Fra le altre memorie, giova qui riportare la Storia della fortezza di Gaeta, dai tempi antichi sino all'anno 1815. Anno 1825, fasc. vii-ix.

La Storia delle guerre italiane dal 1795 al 1806 venne descritta coi maggiori particolari nell'opera dei generali de Schütz e colonnello Schulz, prussiani, che ha per titolo Geschichte der Kriege in Europa seit dem Jahre 1792, als folgen der Staatsveränderung unter Ludwig XVI, vol. 1-x, Lipsia e Berlino,

1827, seg. (si continua). Finora delle cose d'Italia si trattò nei vol. IV-VII.

Nel Giornale militare prussiano (Zeitschrift für die Kunst, Wissenschaft
und Geschiehte des Krieges) pubblicato a Berlino sino dal 1824, troviamo i sequenti articoli che trattano di cose italiane:

Il combattimento di Lodi, 10 maggio 1797, vol. IV, pag. 80 e seg.

Operazioni dei Francesi sulle frontiere d'Italia nel 1793, vol. viii, pag. 71 seg., 156 seg., 293 seg.

STUDNITZ, Sui tempi e sulla vita di Bartolomeo d'Alviano, vol. 1x, pag. 27 seg., 119 seg., 229 seg.

Della difesa del Mincio nel 1696, vol. xxx, pag. 208 seg.

La forza armata e le fortezze nello Stato ecclesiastico, vol. Li, pag. 1 seg., LVIII, pag. 79 seg., 87 seg.

Il principe Eugenio di Savoja (estratto dell'opera di Kausler) vol. Liii, pag. 117, seg., 251 seg.

BROSSIER, Del blocco di Mantova e della presa dei eastelli veronesi, 1801, vol. Lxii, pag. 179 seg., 185 seg.

Di un manoscritto militare posseduto dalla R. Biblioteca di Berlino, scritto da un architetto militare sense verso la metà del XVI secolo (notizie di G. FRIETLANDER), vol. LXV, pag. 185.

J. G. de Hoven, dell'Assedio di Brescia nel 1458, vol. LXVIII, pag. 252 seg. Nello Spectateur militaire del 1845-46, merita attenzione la Statistique militaire, et Recherches sur l'organisation et les institutions militaires des armées étrangères, lavoro di Itaillot.

Anche con opere annuali si seguono i progressi della scienza, quali sarchbero il Menoriul topographique et militaire, compilato al Deposito generale della guerra a Parigi; il Memorial de l'officier du Genie; il Bulletin des sciences miilitaires (1). In generale i migliori scritti escono dall'Inghilterra, dalla Francia,
dalla Svezia, e più dalla Prussia e dalla Confederazione germanie.

(i) Per più estese informazioni veggasi floren , Litteratur des Kriegswissenschaften und Kriegspeschichte.

È parte della storia la conoscenza delle armi antiche e nuove. Non è recente nè limitato all'Eurona il gusto di raccorre armerie. I Mamelucchi al Cairo ogni anno, ai tempi di Volney, alla processione della caroyana mostravano cotte di maglia, caschi con visiera, bracciali, altre armadure de' tempi delle crociate. Una raccolta n'ha pure la moschea dei Dervis, una lega sopra al Cairo in riva al Nilo. La chiesa antica di Sant' Irene in Costantinopoli, a sinistra della sublime Porta, è un deposito di armi antiche, principalmente tolte ai Cristiani; e v'ha le macchine adoperate all'assedio di Nicea alla prima crociata; ma le nascondono. Buchon, che nel 1840 viaggiava la Grecia cercando vestigla delle dominazioni francesi nel medio evo, riferisce che ad Atene, da poco in qua, si fece una raccolta d'armadure antiche, curiose; dove Il gasigan mentovato da Enrico di Valenciennes è spiegato dalle piastre di ferro alquanto concave e leggerissime che s'adattavano agli abiti de' cavalieri, per non aggravarli troppo in que' climi caldi. Si scoverse poi un mucchio enorme d'armi del medio evo, con moltissimi elmi e cosciali segnati M, che forse indica fabbrica di Milano, essendo noto quanto fossero riputate quelle che si faceano in questa città, dette anche della Lupa.

A Madrid, l'armeria è ricca principalmente d'armi morseche, e se ne stese a descrizione col titlo La armeria reul de Madrid, collezione in foglio di ottanta tavole, disegnate da Gaspare Sensi, col testo di Achille Jubinah. Tra quelle non le armic hevestiva regiani sabella all'assedio di Granata, quelle del moro Bondilla ultimo re di essa città, quelle di Carlo V alla spedizione di Tunisi, dotte vari pezzi che recolona isparientul al Sid Campendor, a Bernardo del Carpio, ad Orlando, fin a Pelagio; poi sendi di Carlo V, cesellati da Benvenuto Cellini; al Carpio, con del periode del prano espuele del gran calatino Constantioni Betti Il Cronder, Africa, di Carlo V, cesellati da Benvenuto Cellini; al Carlo V, cesellati da Benvenuto Cellini; del Carpio, con constantioni Della Il Cronder, Africa, di Carlo V, cesellati da Benvenuto Cellini; del Carlo V, cesellati da Carlo V, cesellati da Carlo V, cesellati da Carlo V, cesellati da Benvenuto Cellini; del Carlo V, cesellati da Benvenuto Cellini; del Carlo V, cesellati da Carlo V, cesellati

Nel xiv secolo, il palazzo di città di Parigi chiudeva nn magazzino di maglie e d'armi. Luigi XIV raccolse nella galleria del Louvre antiche macchine, perite pol, come racconta Audouin nell'Istoria dell'amministrazione. Sotto i Luigi XV e XVI, nella guardaroba della corona furon raccolte molte armi curiose, Secondo Brantôme, il famoso maresciallo Strozzi avea formato a Roma, verso il 1540, un gabinetto d'armi, che fu portato a Lione e disperso da suo figlio. Il principe di Condé stabilì una saia d'arme a Chantilly, come aveano fatto i dnchi di Bouillon a Sedan, con armi e bardature varie. Nella Rivoluzione, quelle di Sedan e Chantilly, diventate dei pubblico, e portate a Parigi, divennero nucleo d'uno stabillmento di quel genere, aperto sotto il Consolato, cresciuto con armi moderne, e detto Musée d'artillerie, ove ora si trovano tutte le armi di cui i guerrieri facciano uso. Benchè molte siano state disperse dalle giornate di luglio, fu in questi anni estremamente aumentato, ed è molto più ricco che l'Armeria reale di Madrid e la Torre di Londra. Non contiene però armadure intere che possan accertarsi anteriori a Carlo VI; anzl le prime autentiche sono di Luigi XI, di acciajo battuto, con articolazioni alle giunture. Da quel punto può seguirsi colà la serie delle armadure: pel tempo di Carlo VIII è quella del maresciallo Filippo

di Gréscover; pel tempo il Luizi XII quella di Bajardo; l'armadura che Prancesco I portava alla hattajia di Prairi, sotto Enfrot I quella di marsicalilo Gudart du Bice; una di Francesco II, una di Garlo IX; quella di Balartè ucciono del Lissa, deve i solo cimo pesa vuenti libbre; quella del doca di Mayame, cano podella Luizi XIV biblectus a Bressi il 1868 si da Garlogania, e ofirtugli al prepublica di Venezia. Dutois e Marchais avezano comincialo una racculta fiparativa che peza indici di esso Marce, bella, ma intervento pel pero spaccio di prattica del peza indici di esso Marce, bella, ma intervento pel pero di paccio di l'archeologia dell'armi è in meno studiata. I soli scrittori ne sono Daniel e Montfanco, oltre la Pomodif el Garre è qualche raccolta periodica.

Percy e Durand a Parigi stesso avenno futto una grande mecolia d'arma, het, vendute all'incanto nel 1830, andarono disperse, tvi altre ne necolistro Daru, Sommerard, Odiol, Pankoucke: mancano però cataloghi estiti e classi-di guerra, raccolta comincista sotto Luigi XIV, che conobbe l'Importanza d'aversottocchio le fortificazioni di Francia e degli stranderi. Serve all'istraziona d'aversitocchio le fortificazioni di Francia e degli stranderi. Serve all'istrazione del allici del Genio. Fu molto accresciuta sotto Napoleone, e dilapidata nell'invasione del 1814; e di or contiente dei cinumata modelli.

A Vienna e Berlino v'ha armerie; e a Londra la sala gotica di Gwinhap o la collezione del dottor Meyrick nel suo castello di Goodrich Court nel'Herefordshire, di cui stampò una descrizione inglese preziosa (1). L'arsenale della Torre è il più completo e curioso, benchè danneggiato da recente incendio; ha moltissime armadure complete, e le armi tilotta ell' Invincibile armada.

Al fine dell'utilizzo scolo, Berna ed altre città svizzera avenno collorioni migliori che la Francia: or ne mostrano gli arazai, ma serasi d'aussenticità. A Dresda il galinetto delle zuril antiche chinde in treata sale forse doernila occeptiti, vesti, armanuer di prodi, la croce di Malta di Sobiesti, una mannagia che tronos millequattroccito teste. Nel padanto del governatore a Malta sota che tronos millequattroccito teste. Nel padanto del governatore a Malta sota retargono del pome, armanue al pome, armanue al consistenti capital manistratoria el avvaller che di la trazzono il nome.

Il re di Sardegna arricchi Torino d'un'armeria, che in breve pareggiò le più famose. Cominció nel 1853, cercaudo nei patri arsenall e massime nel genovese: e nel 57 potè noverarla fra l pubblici stabilimenti, sotto l'ispezione del gran scudiero. Alcune di quelle armi son preziosissime per materia, altre per rarità, quali per artifizio, e quali per istoriche rimembranze; ornate a sbalzo e a rillevo basso o intero, ovvero a cesello: a tarsie damaschinate sono più di trenta scudi e ventotto elmi, oltre quaranta armature intere, dorate e damaschinate, sette delle quali anche per cavallo. Sono memorabili fra queste l'armadura del duca Emannele Filiberto: un'altra da gigante, che supera quella di Parigi dalla tradizione attribuita a Orlando paladino; e quella del Belvedere di Vienna, portata già dal gigante che Massimiliano imperatore solea condur seco, forse a contrapposto dei nani che allora s'aveano in ogni Corte. Insonima v'è armi d'offesa e di difesa, da quelle del selvaggio sino alle meglio raffinate d'oggl, e a quei tentativi, più curiosi che utili, di fucili a ventiquattro tiri successivi, e ai tanti dell'inesco fulminante. Inoltre undici sistemi di fortificazione in rilievo, opera del signor Zarstrow; moltissimi iatagan ed altre armi orientali; armi di selvaggi, e massime degli abitunti di Giava e degl'isolani del mar Pacifico, che possono

<sup>(1)</sup> A new and original work on the gun etc. Trettalo della natura, principj e manifatture delle divens armi da focco, di Green. Londra 1835. — Markin, Engraved illustrations of ancient armse and armoure.

far rifettere quanto presto e quanto variamente l'uomo perfezioni l'arte di uccidere. Altre meditazioni ponno ricorrere nel veder le bandiere di diverse genti, acquistate altre volte dai Piemontesi.

Poiché i pobblici stabilimenti non devono sarvire sollanto da abbellimento o catenziazione, questo direrar di arrande utilità quando ciasa potutar compiere la serie dell'arrai, e i varj modelli delle articipierie nazionali e forestiere, e di tutte armi da tiro o da mano, usato e tentalo dopo le utilitore genere. Tale pensiero si effettua nell'insigne areasale di Napoli, collocando in serie i perfezionamenti de' commoni de' loro carretti e attere.

#### S. 75. - Parallelo delle potenze europee.

Due principi, due sistemi dividono oggi l'Europa; e, dove più, dove meno, palesemente si combattono. Riuscirà la prodenza o il reciproco timore a conciliarili 7 o l'uno prevarra per forza delle cose? o dovranno prima venire ad un conflitto, che non potrà essere se non universale?

In questiutimo caso, può egli, dal paragone delle grandi potenze, argomentari qual sari l'estio del confiliro F dissi el grandi polenze, percedei, portale a la periscione le arnoi, fatti così grossi gli eserciti, così squisisi la marina, è ascianzata ia superiorità di quelle in modo, che le piccole no potrobhero contare se non ceme aussiliario all'altre. Il mantenere truppe dello diverse armi o insolito a piccoli Stati; i quali percido non hanno cho dolle most di dragoni, di usseri, di corazzieri o procurano un armamento mesio, che unisca: vantaggi delle diverse truppe, ma che in souma non posseide eminenti-mente quei di nessuna; e se torna in alcune superiore; ha sempre mell'esercito-mento quei di nessuna; e se torna in alcune superiore; ha sempre mell'esercito-mentio una truppa che lo supera. Così is grandi potenze possona cinci menti con di celerità, e legni di robustezza mentre is piccole, postendo possederne che poche, s'ingegnano ad un medio di qualità, che si oppone alla perfezione.

. Benchè oggi trovato divenga presto comune, e ciascuno s'affretti ad emulare i perfezionamenti degli altri, le quattro grandi potenze d'Europa conservano no-tabiti diversità nel loro sistema militare, non soltanto nello tre armi della cavalenia, fastoria, artigieria e Stato-maggioro, ma nella durata del servizio e nel modo di ricultamento.

de La francese è nazione militare per essenza, e i giorni di sommossa Improvi- Francia sano combattenti e ultifatali (1). Il soldato francese è riconosciuto generalmente per frugale, prode, intelligente; non robusto quanto l'inglese o il tedesco, marcia però al pari e meglio di loro; in tutt'altro è inferiore. Insigno è lo Stato-maggio-

. (1) L' esercito francese fa , sotto 307m. fanti, 5800 artiglieri, 50m. ce-66,000 valli, 25,030 di milirie. Carlo VII, di nomini . . . . . . . . . di eui 58m. fanti , 25m. cavalli , 3m. Dopo la pace d'Aquisgrana e la rifor-ma del 4749 e la creazione dei grans-Souto Carlo VIII . 78,000 tieri di Francia. 216,230 di cai 40m. fanti, 22m. cevalli, 6m. srisfieri, 40m. volontarj. Soșto Francesco I Al fine della guerra dei Setta anni (1762) 340 572 212 358 96,000 - 4794 · · · · · · · · · di cui 45m. fanti legionari, 25m. fanti 941.588 -4804550,110 tranieri , 35m. cavalli , 4m. artiglieri. Setto Enrico IV \_\_ 1808 . . . . . . . . 794,703 - 1812 . . 30,000 945,505 Setto Luigi XIV 396,450 - 1815 . . . . . . . . . . . . 4,107,218 dai quali 10,600 casa militare del re, -1814 . . . . . . . . . . 277,989 445,708 - 1831 . . . . . . . . . .

21

Docum, Tom. 11.

re, alimentate anche dall'estesa letteratura militare. L'artiglieria, al più, si ten pari alla prussiana. La cavalleria è al di sotto, si per numero di cavalli, come per ordine; la leggera è ancor più misera dell'altra, e i cavalli no son quasi tutti comprati in Germania: grave sonocio in urgenza di pericolo. Forse l'Algeria potrà somministrare di buone razio.

Han cresciate il numero de lancier; ma pare che ciò tolga il carattere veo della cavalleria, mobilità. Sei conseziari fetero abaute provo ellei nelle guerre napoleoniche, moderne manorre dell'ussero e del cavalleggero uterrelisero and alterlatanto. Vero è bene che alcusi listati riormano a lorraziere la armadura intera come gil antichi, com mochettone e lancia; escellenti per certo a far una carica, ma disopportuni a guerra langa; tanto più mirabile che, nelle unde del principio di questo accio, abbiano sì ben servito, anzi talvolta deciso della Viltoria, come a Marcono 11.

Per la guerra d'Algeri si organizzarono nel 1840 dieci hattaglioni di cacciatori a piedi, simili ai cacciatori tedeschi. Si abituano ad esercizi ginnastici al modo implese, e al passo ginnastico fan le manovre (2).

La fanteria in piede di pace conta cento regimenti da tre battaglioni, dicei battaglioni di eccationi a piedi, un regimento di zovai, tre battaglioni di fanti leggeri d'Africa, dodici compagnie di disciplina, una legione straniera di due reggimenti in tre battaglioni. La cavalleria conta due reggimenti di ea-rabineri, dicei di corraziori, dodici di drasgoni, otto di lancieri, quindici di caccitori, none di sesseri, quattro di caccitori d'Africa.

Il soldato serve otte anni, cioè quanto basta perchè bene impari il servizio, pepure non si distacchi affatto l'omon dai dovere e dai sentimenti della vita civite. Per la cavalleria e l'artiglieria dovrebbe però allungarsi il servizio, atteso il più lungo tirochio e il maggior costo; ondo nell'esercito russo creso preportionalmente a quindici, enti, venti, venti, vantiquattro anni, nell'austriaco a otto, dieci, dodici, quattorità.

Militarmente la Francia è distribuita in ventuma divisioni, amministrate da logocitenenti generali, che hanno sotto di sè tanti marescalidi ciarpo, quanti dipartimenti abbraccia il loro territorio. La numerosa coscrizione che, dupo il 1850, nomma so dattaminia uomini ogni amo, cio più del triple di quei che vi possono perire, contanto anche l'Algeria, costituasce coi congesiati una ri-serva, che nel caso potrebbe chiamarsi alle arni. Tutto l'esercito è paregiatio, respectato completi del paregiatio, proprie del paregiatio completi del paregiatio con conseguiri si paregiatio con conseguiri si paregiatio con conseguiri si paregiati del paregiatio con conseguiri si paregiati con conseguiri si paregiatio con conseguiri si paregi

La guerra napoleonica, o più la pace che lo lolse lante fortezae, ne sentio d'assal le artiglicire; e sebbete dopo il 1850 se ne sia fisto tanto numero, non basta al bisogno, ne vi si vedono quegli ammassi che finno aparento negli tra-sauli d'Austria, d'Pruesia, d'Inghiltera. L'artigleria conta dicci regimenti con quindici batteria, e quattro on quattordici, uno di pontonieri da dodici compagnia, elettelante compagnie d'operari, meza d'armajuoli, si signadroni del trezo del parchi, ognuno di otte compagnia. L'artiglieria di campagna è composti di camo di as è cui 13, di obici di al 2 de 4 al' di libre di pila. I parchi d'assedio

<sup>(1;</sup> Topliano molti dati dall'United Servica Magazina.

(2) Il passo à di 63 crotimetri da us tallone al-Phiro, e se us fanno 76 al misuto; il passo asselva i sarcèbe percora in 27 misus).

hanno cannoni da 16 e da 24, mortal da 8, 10, 12 pollici. Per ogni cento pezzi si valutano centrentadue carrette, trecentoquarantotto vetture, e da ducentoventi cavalli.

Il genio ha tre reggimenti con due hattaglioni, ognumo da sette compagnie di zappatori e una di minatori, oltru una compagnia di zappatori guia di minatori, oltru una compagnia di zappatori guia, de de di operal. S'aggiungano la gendarmeria, i veterani e i doganieri, che son da venti a tentantalia. Quanto alla guardia nazionale, sprovista di cavalleria d'artiglio-ria, non può essere contata gran che pel caso di guerra, mentre fa assai durante la pace.

La magnifea linea di fortificazioni, di cui Varaban avva cironodato la Francia, le fut lolta dai vincitroi di Napoleone Sarribotto, le la difinedrea dalla Germania, ora è uma porta sempre aperta a questa; Luxemburg, una delle più formadiali piazze d'Dorspa, fu ceduta; distrutta Kehl ele proteggeva Strashurgo, come Dininga che cuudolivati piasso di Belfort. Perciò dovettero moltiplicarsi i puzza nel dipartimenti del nord, e Sodan, vedum, Maci, Krasburgo si danno la muno; sa Arras è una sesola d'artigleria; vasti arsentil da gerra a Strasmanta è la forteza di Besancon, e credesi insepupatible Grenoble: le Alpi son coronato di fortezzo, fra cui elevasi l'Imprendibile Briançon, a 1300 metri sovra il mare.

Parigi è appena a 60 leghe dal confine di nord-est, con piccoli fiumi e nessuni monti: mentre Berlino sta a 182 leghe dal confine francese, con grossi fiumi e fortezze; Vienna a 216, con opportunissime line strategiche verso Italia e verso Germania. Ecco perché si pensò fortificario col mirabile ricinto continuo.

Il debole della Francia sta sulle coste (1), dovendo sempre proteggerie con nn esercito, che così rimane inattivo, e che non impedirebbe agli Inglesi di giunger grossi e inaspettati sovra un punto, ardere arsenali e città. Da ciò l'importanza che giustamente la Francia mette a procurarsi una buona marina, e il conto che fa d'ogni alloro côlto sulle onde. Per ciò ancora si crebbero di tanto l porti di Cherburg salla Manica e di Tolone sul Mediterraneo, gran porto per l'Algeria, uno dei più vasti del mondo e l'arsenale più bello di Francia; oltre Marsiglia e l'Havre. Bordeaux ha una rada magnifica, capace di mille vascelli: Nantes serba gli approvigionamenti per la marina sull'Oceano : la Rochelle più non ha importanza, e il suo porto si colma: Rochefort, opera anch'esso di Vanban, è centro di gran potenza marittima, come Lorient e più Brest, il porto militare megllo considerevole di Francia, con batterie formidabili, e dove il porto contiene cinquanta legni di guerra, e la rada può tener al sicuro dalle tempeste tatte le flotte d'Europa. Cherburg ha un altro porto militare, stupendamente posto sulla Manica, e con una rada protetta da una diga artefatta di 5768 metri di lunghezza, sopra 80 di base. Dieppe scadde : di Boulogne è difficile l'accesso: Calais è città forte, ma il suo porto s'infanga come quelli di Gravelline e Dunkerque, già importantissimi. Adoprasi pure gran cura a tutte le rade, ai porti e ai fari, tra cui è ammirabile quello di Corduane alla foce della Garonna.

Giusta il conto preventivo pel 1846, l'esercito francese contava, in piede di pace, 544 mila nomini e 35,416 cavalli; de quali 60 mila nomini e 15,896 ca-valli in Algeria, portando il costo annuo di 329,755,283 lire. Pel caso di guerra, prontamente si avrebbero 500 mila nomini. La rivoluzione del 48 non cangiò

Metri 678,560 sal Modilerranco; cioè 619 leghe e mezzo de 25 al grado, mantre in frestiera continentale ne ha 565.

<sup>(1)</sup> Metri 72,280 out mare del Nord 978,650 sulla Monion 1,024,980 sull'Occasio

il sistema militare; e nel 1850 l'esercito si valutava di 565 mila uomini e 100 mila cavalli, con 16,495 bocche di fuoco, di cui 15,770 in bronzo, e 5159 di campagna. Dal 1850 al 47 l'esercito costò 6065 milioni. Il mantenimento delle fortezze nell'interno è valutato a 3,250,000 lire, e di quelle dell'Algeria a un milione, non computando le fortificazioni di Parigi. Il dipartimento della marina richiede pel servizio ordinario 110,829,441 lire; e per lavori straordinari 4,740,000.

Essa marina constava di otto vascelli di linea, dodici fregate, due corvette da venti a trenta cannoni, una corvetta d'avviso, un brich di venti cannoni, quattordici brich d'avviso, otto brich cannonieri, dodici golette cutter da otto a sei, dieci bastimenti di flottiglia, oltre otto corvette di carico e dodici gabarre, e sessantadue bastimenti a vapore; e portano 1649 uffiziali, e 24,120 uomini d'equipaggio (1).

Ecco le variazioni della flotta francese negli ultimi trent'anni: pel servizio attivo nell'anno 1820 erano 76 bastimenti armati con 8750 uomini

| uυ | 1020 | erano | 70  | Das | umenu | arman | COH | 01.00  | uom |
|----|------|-------|-----|-----|-------|-------|-----|--------|-----|
|    | 1825 | et    | 158 |     | 40    | et    |     | 15,000 | **  |
|    | 1830 | α     | 206 |     |       | u     |     | 28,000 | et  |
|    | 1840 | er    | 228 |     | "     | et    |     | 55,000 | **  |
| *  | 1848 | er    | 222 | 4   | **    | er    |     | 33,000 | **  |
|    | 1850 |       | 200 |     |       |       |     | 22 000 |     |

Il corpo della marineria francese si compone al presente di due ammiragli, dieci viceammiragli, venti contrammiragli, centosei capitani di vascello, ducentoventisei capitani di fregata, seicentoquarantasette tenenti di vascello, trecentoventicinque alfieri di vascello, novantasei aspiranti di prima classe e ducentoventotto di seconda.

La Francia ha in costruzione ne' suoi cantieri due vascelli di prim'ordine', cioè da 120 cannoni, nove vascelli da 100 cannoni, e undici di terz'ordine, da 80 in 90 cannoni; cioè in totale ventidue vascelli di linea. Ila inoltre diciotto fregate, quattro corvette, tre brich, tre piroscafi da quattrocento cavalli, due corvette da ducento, e due legni-avvisi a vapore da cento cavalli; onde il totale generale di cinquantaquattro navi. Vuolsi portarla a 226 navi a vela, e 102 a vapore, con 27,000 uomini. Alla difesa dei porti di Cherbourg, Brest, Lorient, Rochefort e Toulon vi sono 41 forti o batterie di 658 bocche.

Al fine del 1848 la Francia possedeva per

| approvigionamento di viveri . | : | ٠ | fr. | 22,000,000 |
|-------------------------------|---|---|-----|------------|
| vestiario e oggetti da campo  |   |   | 10  | 33,000,000 |
| equipaggi militari            |   |   | 25  | 3,640,000  |
| letti militari                |   |   | 39  | 11,000,000 |

Il servizio di rimonta generale contava circa 69,000 cavalli, fra' quali più di 20,000 da treno per l'artiglieria; valore insleme di fr. 45,858,150. Il materiale d'artiglieria si componeva da 8089 camononi da assedio, 5759 detti da campagna, 2885 caronade e mortai, 1705 obizi da assedio, 2754 detti da campagna; ed era valutato in tutto fr. 267,276,802: quello del genio, fr. 16,657,655. Le provvisioni di polvere, nitro ecc. ascendevano a più di 9 milioni; il materiale d'ogni specie solamente per l'Algeria, a 61 milioni circa.

Il Belgio ha piccole piazze forti sulla Schelda, una vasta cittadella a Liegi, una piccola a Bouillon, belle fortificazioni a Middelburg, e più a Berg-op-Zoom;

<sup>(4)</sup> F. Charshau, Précis historique de la marine française, son organisation et ses lois. Parisi 1845.

e Marienburg e Philippeville padroneggiano la Francia. L'esercito è di 90 mila uomini, e altrettanti di guardia nazionale mobile. Nessuna marina.

L'Olanda arnas una flotta di 101 bastimenti, d'eccellente tenuta, con ar-o-to-tosenale importantissimo ad Amsterdam, e ad Helvoesthuis un gran cantiere di marina militare, la quale poi stanzia nel magnilloc canale di Amsterdam, protetta dal novo porto di Niew-Diep. Formidabili sono le futilizzazioni di Flessinga, e tutta la costa è munita di forezze, come le altre parti da Bergo-D-Goom, Biois-to-buc, Mistricht, Nimega, Sant'Andrea, Coeverden capolavoro di costruzione militare. e Luremburg opera di Luigi XIV y Qualan.

In Prussia (1) il soldato di linea serve soltanto quanto basta per imparare i Prusisuoi diveri, cio per la fanteria una non enzor, tre per la cavalleria, ratiogiunti della guardia; dopo di che torna a casa sua, disponibile come
landwehr di prime, leva, per cinque anni spirati i quali, entra nella landwehr
di seconda leva, che è composta di tutti gli uomini atti alle armi fino ai quaranrani compiti. Questa è la riserva, anzi in fatto il vero escercio, giacche la linea
è piutosto a considerarsi un'immensa scuola: uffitiali appositi escrettano la
landwehr a casa, in tempi che non nocolano alle ordinarie occupazioni. In pace
si para solo lo Stato-maggiore e pochi uomini per lattaglione. La cavalleria della
landwehr è tutta di lancieri. Tienai registro di tutti i cavalli del posse acconci ai
servizio; per le manorre si noleggiano; in caso di guerra il governo il compra a
prezi stabiliti. La industure comprenente tutta la popolazione dai diclassate ai

pendenza.

Potrebbe da ciò argomentarsi che devano esser sempre soldati principianti; ma tutt'al contrario passano per eccellenti alla parata come alla battugia, con superba cavalleria e coll'artoce di giovani, imperato dali l'attudione
di abili e zelanti ufiziali. Severissimo dovette rendersi il metodo, per poterstratire si perfattamente in diciotilo mesi; ma l'instrutore è sempre un ufiziale,
il che allontana la severità inutile e irragionevole, con cui spesso i sottuffiziali
fanno secondare la cororia inettitudione all'insenzare.

cinquant'anni, e non si chiama che in casi straordinarj. Così si combina la poca spesa colla necessità d'aver un esercito grosso e pronto per mantenere l'indi-

Nell'esercito non si ammettono suppleatit ognuno cerca meritarvi un grado, giacchè non può esimersene, e così si difionde lo spirito d'onore e di disciplina. L'istruzione è combinata in guisa, da fare che tutti gli uffiziali conoscano perfetamente la lor professione; e gli esami danno al governo il modo di promovere secondo il merito, l'economia è la più esemplato.

La fanteria in piete di pace conta 248 battaglioni, con 78,722 uomini, che in piede di guerra diventano 505,486: la cavalieria forna 256 squadroni, con 22,702 uomini in pace, e 46,538 in guerra: l'artiglieria ha 248 compagnie, con 15,860 uomini e 2997 cavalli in pace, e 57,282 uomini e 28,944 cavalli in guerra: il genio el pionieri sono di 5356 uomini e 2214 cavalli in pace, e di 6908 uomini e 2400 cavalli in pace, e 1508 uomini e

| (1) Solle l'elettore Giorgia | 00    | gli | elm  | 0,  | Pese | rei | ю | stab | ile | era | å | uor | inin |   | 4,000   |
|------------------------------|-------|-----|------|-----|------|-----|---|------|-----|-----|---|-----|------|---|---------|
| Nd 4688 crebbe a .           |       | ٠.  |      | :   |      |     |   |      |     |     |   |     |      | ÷ | 30,000  |
| Setto Federico 1 (1701       | )     |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |     |      |   | 24,000  |
| - Federico Gugliel           | me    | ı   | 117. | 101 |      |     |   |      |     |     |   |     |      | ÷ | 72,000  |
| → Federico II (175           | 6)    |     | ٠.   |     |      |     |   |      |     |     |   |     |      |   | 155,461 |
| e l'anno seguen              | té    |     |      |     |      |     |   |      |     |     |   |     |      |   | 200,000 |
| - Federico Gugliela          | I on  | 1 ( | 475  | 161 | - 1  |     | - | - 1  | 1   | - 1 | 0 | - 1 |      | 0 | 220.000 |
| - Federico Qualiala          | o II  | П.  | (181 | 13  |      |     |   |      |     |     |   |     |      |   | 239.665 |
| Dal 1807 of 9 fo rido        | ilo s |     |      |     | - 1  |     |   |      | 1   | - 1 |   |     | -    |   | 40 000  |

Annual Crayle

truppe di guarnigiono o l'eorpi separati contano 11,558 uomini e 680 cavalli. Adunque fra l'esercito stanziale e la landwehr di prima leva si hanno 131 mila uomini e 28 mila cavalli in pace, e in guerra 429 mila uomini e 77 mila cavalli.

Appuntano i Tedeschi d'una certa pedanteria di spirito, che trapela dalle opere loro e fin nel militare, senza eccettuarne i maggiori generali: certo però i Prusslani sono animati da vivissimo sentimento d'onore, e il nome di Federico II fa ner essi, come nel Francesi quel di Nanoleone.

Tesori spese la Prussia per procurarsi confini forti, che natura non le dava: prima munia li romitera occidentale, si volse poi all'orientale, e così ha una serie di teste di ponti, alle quali vero è che scenne ell'icacia il rimanor gelati I flum per alcuni mesi. Glatz e Potsdam hanno armerie, Gaudenti, Cussirio, Stettino, Stralaunda, Colhert sono piazze forti, e principalmente Silherbrey in Slesia, sopra mo sceglio Proce diventa mas gran piazza d'armeri. Danzira e formitabile. Olire una sceglio Proce diventa mas gran piazza d'armeri. Danzira e formitabile. Olire por la constanta del constanta del constanta del constanta del constanta sonolari corea unica di tal segreno unica di teste del constanta del constanta unica di teste processo.

I piecoli Stati di Germania per lungo tempo somministrarono soldati a tutte Generale piectura belligeranti; l'escue si comportarono nelle guerre contro la Francia; et oggi pure il regno d'Annover di la migliore cavalleria tedesca. Il piccolo escretto del Wartenberg è ottimamente regolato; e il servizio attivo non dura che duo anni. In Baviera tensansi in piedi soltanto sedici uomini per compagnia, e di tale risparnio si facea lauteza alla erti belle e al mirabili canoli. Coi tovara pi farquenti i campi d'esercizio, si accomunerebbero meglio la disciplina e il sentimento d'unità.

Si sa che la Confederazione, qual fu ordinata nel 1815, è militarmente divisa in dieci conju: e sebbene l'uvu e più li vu e si seno fromti di paesi eterogenei, vuolsi filettere che per esempio l'uvu, il quale ora chiude i tre contingenti di Wirtemberp, Buden e Assia granducia, componevata de prima di novantatre contingenti. L'esercito fidenela, a ragione d'un uomo ogni conto abianti per l'acretto attivo, e di due ogni sistento per la riserva, a tenuti in modo che, quattre settima de pola la chianta della dieta, possa il contingente ordinario trovatsi in arme al posto assegnato: la dieta siessa elegge in tal caso un generale in engo, il quale esses al discioglieri dell'esercito. La proprietone delle varie armi deve costituire un settimo per la cavalleria, un vigesimo pe' cacciatori, un ceramo pe' fionieri e postosieri, de opezal di cannogo e coni mille condultenti.

Ecco il prospetto generale dell'esercito federale;

|       |           |                               |      |      |    |  |   | Comina  | Pezzi d'actiglieria |  |
|-------|-----------|-------------------------------|------|------|----|--|---|---------|---------------------|--|
| Corpo |           | <ul> <li>Austriacl</li> </ul> |      |      |    |  |   | 94,822  | 192                 |  |
|       | 1V. V. VI | . Prussiani                   | 4    |      |    |  |   | 79,600  | 160 .               |  |
|       |           | aresl                         |      |      |    |  |   | 35,600  | 72                  |  |
|       |           | rtemberg, B                   |      |      |    |  |   | 50,150  | 60                  |  |
|       |           | nia , Assia                   |      |      |    |  |   |         |                     |  |
|       |           | esl Bassi .                   |      |      |    |  |   | 24,274  | 46                  |  |
|       |           | ver, Brunsw                   |      |      |    |  |   |         |                     |  |
|       |           | rg, Meckle                    |      |      |    |  |   |         |                     |  |
|       |           | nburg, Brc                    |      |      |    |  |   | 28,038  | 50                  |  |
|       | Divisione | di fanteria                   | di r | iser | va |  |   | 11,116  |                     |  |
|       |           |                               |      |      |    |  | - |         | -                   |  |
|       |           |                               |      |      |    |  |   | 505,484 | 580                 |  |

Calcolato l'aumento della popolazione dal 1815 in poi, e i paesi novamente aggiunti nel 1848, si verrebbe a quattrocentomila combattenti, e ottocento pezzi d'artiglieria. È da avvertire che il contingente dell'Austria e della Prussia esposto figura già nelle forze particolari assegnate a queste potenze. Il 27 maggio e 12 agosto 1848 furono modificate le norme per la distribuzione del contingente in uomini e in danaro, per modo da sommare a 578,706 uomini e 1147 cannoni, contando nn uomo e mezzo per cento di contingente principale, e mezzo per la riserva: e ripartisconsi a proporzione delle finanze florini 1,750,000.

Passau, Ingolstadt hanno fortificazioni importanti; Augusta è il grande arsenale della Baviera; Königstein in Sassonia è una gran fortezza, e Dresda ha cittadella e arsenale; Amburg e Magdeburg son antemurali della Germania; Ulma difende dai Francesi la valle del Danubio, e un campo trincerato sta sul Micheisberg. E poiché principalmente contro la Francia si è voluto munir la Germania, Luxemburg ha guarnigioni di Prussiani e Olandesi; di Austriaci, Assiani e Prussiani Magonza; Landau è bavarese; oltre Unninga, Gemmersheim,

Sarrelouis, Homburg, Rastadt.

Si è più volte discorso di dare una bandiera sola-alla marina mercantile germanica, e farla rispettata medlante una federazione militare, rinnovando i tempi della lega Anseatica: ailora la Prussia acquisterebbe quella forza di mare, della cui mancanza oggi soffre. Ma ora (1850) tutta Germania è sossopra per desideri ragionevoli e irragionevoli di cambiamenti; la Confederazione stessa si rifonde; e nel rimpasto generale, anche il sistema degli eserciti dovrà mutare.

L'esercito austriaco, che nella guerra dei Sette anni sommava a 200 mila Austria uomini, al principio della guerra della Rivoluzione n'ebbe 380 mila (1); poi, malgrado tante perdite, nel 1809 contò 630 mila combattenti. Il suo piede di guerra è calcolato di 750 mila, e nei tempi ordinari 560 mila, che costano all'erario da 50 a 55 milioni di fiorini, cioè da 120 milloni di franchi. È composto delle numerose nazioni, che sono inquartate nello stemma imperiaie. In parte la Francia, e molto più la Prussia trovansi alla medesima condizione: ma in Francia la centralità è tanta, che non si nota diversità d'origine nell'esercito, se non forse pell'artiglieria, cernita per lo più da Alsaziani e Renani; anche in Prussia la civiltà ridusse, o procura ridurre a un livello medesimo i varj popoli soggiogati; in Austria è tutt'altro, e certe armi, certe parti speciali di servizio sono-serbate ad alcune provincie. Il montuoso Tirolo e la boscosa Boemia preparano buoni cacciatori (2): le vaste pianure dell'Ungheria e della Polonia una cavalleria leggera, in sella fin dall'infanzia: di là cavalli adattati all'uiano e all'ussero, mentre i grossi e forti per la cavalleria pesante sono somministrati dalle campagne coltivate dell'Austria e della Moravia, dalic quali si trae pure la fanteria più bella d'Europa : le provincic italiane danno soldati intelligenti e bei granatieri; ottimi marinai la Dalmazia, ove testè fu introdotta la coscrizione pel costoro corpo e pel battaglione di fanteria di marina e due battaglioni di cacciatori. L'Austria seppe utilizzar queste varietà per formare un esercito formidabile.

Negli antichi Stati creditari, chiunque non nobile, o impiegato, o dottore in legge o in medicina, era soggetto alla coscrizione, e la linea serviva per quat-

Alpi , di Corsica , de' Pirenel.

<sup>(4)</sup> Nella guerra dei Trent'anni avea 40 mila fanti e 8 anila cavalli; nel 4675, 60 mila nomini, Nel 1706 Giuseppe I n'aven 133 mila; Carlo VI 450 mila, a alla sua morte 460,800, in eni 50 mila ca-valli e 800 artigliari. (2) Anche la Francia, prima della Rivoluzione, aveva i cascintori delle Sevenne, del Vivaresa, delle

tordici anni: ora i privilegi sono levali. Le provincie dividonsi, come in Prassia, in distretti di regimenti (M'erbeistrich), secondo i reggimenti di fatteria cui devono dare coscritti; quelli per la cavalieria sono sculti dal contingente di ciscam distretto, e perciò un utilizia di cavalieria entra sempe nella commissione. Inoltre si scelgono quei che occurruno pei corqui speciali o d'articulari de la companio del continuo del continuo del continuo del continuo del continuo del un reggimento di caccistori, composto di cantattra batta-glinni. Ogni reggimento di fanteria si compono di due battaglioni; un terzo sia indeposito nel distretto di reggimento. Quando occorre, si organizza un primo e talora un secondo battaglione di landwebr: nel primo si trasportano quelli che han finito la horo capitolatione, e dopo tre anni passano nel secondo, cho però zon ecce mai dal distretto. La landwebr non ha cavalieria.

Per l'Ungheria andava tut'altrimanti. Il soldato cra obbligato per tota la vita, de 'avar espoda di coscrisione: dopo il 1850 în prebiso il termine di dicci anui, e racconandata l'estrazione a sorte, posta poi per legge nel 1840: son v'è landa velte. Ogni regionne, di tre battationi, ha una divisione di riserra, formata di due companie, e che rappresenta il deposito; al qual uso è par dessinato uno seguadrora di classon regionneno di cavalicia. Nelle truppe regolari a binolic superiore con servira che come vobontario: and caso di insurrezione, negone previncie.

I Tirolesi, coscritti a sorte, servixano per otto anni; inoltre gli stati doverano tener pronti ventinini a nomini per difendere il paese. Sea l'Gontos militare, ogni usono dai diciotto ai cinquant'anni era iscritto al reggimento, secretiato, e nell'uspos usoto dentro o frori del puese di contine. Per gl'Italiani il servizio durava otto anni, e la coscizione, stabilità al modo francese, colpiva dai venti ai venticionque anni: non v'era lattaglioni di landwehr. Da poi venne ridotto in tutto l'Impero il servizio a otto anni, e si pel Tiroles Indi a costituzione, data il marco del 1849, togleiva ogni privilegio di nazione e di persone, talchè cessano le distinzioni di nobili e di cadetti, i gradi si d'aranno al merito, e nell'impasto stesso dell'esercito si dovita partire da basi differenti, secondo lo sviluppo che prenderà essa costituzione, o quel che ad essa verrà sorrogato.

Ad ogni modo ciò basta a mostrare come l'esercito austriaco sia tutto composto di soldati fatti l'anonde la sua cavalleria è tanto vantata; nè è trascurata l'educazione dell'uffizialità, massime nella fanteria. Nessun esercito europeo ba tanti uffiziali superiori.

É naturale che la cavalleria leggera sia ecollente fra nazioni come la Russia, l'Austria, la Polonia, l'Ungheria, che per secoli chème a combattere i Turobi, e la territori piani e aperti. All'Austria i cavallii di rimonta sia pel soldati, di aper l'artiglieria e il tremo e i pontoni, non costano più di 250 a 500 lire; e i cavalli ungheresi sono eccellenti anche dopo quindici anni di servizio e sin venti; i russi valgono fin a venticinque e più; mentre quei di Francia e di Germania deperriscono prontamente.

L'ariglieria è ben ordinata e scientificamente istruita, benchè di materiale alquanto pesante: gli uomini montano sul carretto, e s'adottò la infocazione fulminante al modo insegnato dal milanese Console. In ogni bettaglione di fantria s'addestra un numero d'uomini anche al servizio del camone, per giovarsene ad un hisogno. Le batterie non perdono a nesumo confronto, e molla perfesione

conseguirono i bombardieri e i corpi de'razzi. Nel 1837 l'Austria aveva 6200 pezzi da campagna e da batteria, 1570 obizi, 2500 mortai, e altri 2700 pezzi; inoltre ha un corpo d'artifizieri pei razzi; e in tutto bisognano ventimila cavalli per tale servizio. L'artiglieria di guarnigione dividesi in quattordici distretti.

La spesa annuale per la guerra, dopo il 1849 salì a 159 milioni di fiorini:

voragine inesplebile.

Del quanto ne sia la disciplina, gran prova si ebbe nelle guerre napoleoniche e nelle insurrezioni recenti, ove l'esercito austriaco, tante volte sconflitto, mai non si scompigliò, pôtè sempre ottener buone condizioni, e beu tosto essere in grado di rinuovar la guerra. I proprietari di reggimenti hanno diritto di grazia è di promozione, il che giova pure alla disciplina. Ai soldati non è permesso ammogliarsi che a quattro sopra cento nella cavalleria, e otto nella fanteria; se uffiziali, devono depositare una cauzione di quattro a sedicimila fiorini, per assicurare la sussistenza delle vedove. L'avversione alle novità, lasciatavi da quelle precipitate nel secolo scorso, impedi di creare uno Stato-maggiore degno delle eccellenti truppe; e quello che ora è stabilito, attende meno agli uffizi che gli sono attribuiti fra le altre nazioni, che alla geografia, nel che supera ogui encomio.

Nel Confine militare verso la Turchia (1), sovra una popolazione di 1,200,000 abitanti sempre in armi, quarautacinquemila uomini d'ogni arma stanno divisi in diciotto reggimenti di fanti, uno d'usseri, un battaglione di Cialchisti; hanno artiglieria ben istrutta, e treno così pronto che in otto giorni tutto l'esercito può entrar in campagna. Nel 1845 costarono 2,595,656 florini, oltre 791,641 per l'amministrazione, mentre l'entrata del paese non ammontò che a 2,055,774 fiorini: ma nel decennio precedente occorreva ogni anno un sussidio di 1,665,000 florini. Inoltre la landwehr è impiegata a servizio delle fortezze e alle mosse. Il Confine militare, se da forza all'Austria, le toglie di trar da quel paese tutto il profitto di cui sarebbe capace. Le fortezze ungariche, costrutte col danaro della minacciata Europa, riuscirebbero ineguali ai progressi dell'arte, se la Turchia potesse mai rialzarsi.

Benchè ora possieda bei porti, e abbia una volta ideato a Pola un ricco arsenale, abbia foreste opportunissime, e quelle speciali quercie dell'Istria che chiamano di ferro (Steinheiche), l'Austria non pretende sul mare una potenza che renderebbe gelosa l'Inghilterra, colla quale è da due secoli unita nelle grandi commozioni. Quindi non ha meglio di 4 fregate, 6 corvette, 11 brich, 5 golette, 10 battelli a vapore, e 115 piecole navi armate, al qual numero si porto dopo

le imprese del 1840 e i tentativi del 48.

La guerra napoleonica, e quella dell'Indipendenza italiana istrui l'Austria dove occorresse munir le sue frontiere; oltrechè ora fortifica quasi tutte le città per impedirne le sommosse. Difese il Danubio e l'Adige; a Linz preparò, fra trentadue torri munite di seicento pezzi grossi, un rifugio all'esercito che fosse stato rotto sul Reno, come a Verona per le vicende italiane; crebbe le fortificazioni di Comorn; il Tirolo, il Salisburg, la Transilvania, castelli naturali, ricevettero maggior rinforzo dall'arte; Bressanone mostrasi robustissima pel nuovo forte Francesco; e dalle foci del Po a quelle dell'Isonzo, anche dove la guerra marittima non si fe sentire ultimamente, non v'ha rada che non sia protetta; Lissa, isolotto della Dalmazia, è per le sue fortificazioni sopranominato la Malta dell'Adriatico.

<sup>(1)</sup> E' notevolo che il Confine militare occupa in gran parte il posto dei Castra statica dei Romani, ove stanziavano le romano legioni per frenare i Barbari.

330 GUERRA.

In Italia l'Austria sta così fortemente, da potervi dettar da padrona. Dapprima non poteva essa scendervi che pel Tirolo; oggi che possiede anche il Veneto, oltre il varco della Valtellina, ha aperte tutte le valli dall'Adige all'Isonzo, ed è in contatto con tutte le provincie slave. Unica fortezza un tempo aveva Mantova, robusta in sè, ma assai debole relativamente, perchè isolata e sconnessa affatto da ogni finea e base naturale e topografica: l'acquisto della Venezia diede all'Austria le due fortissime linee del Mincio e dell'Adige, ottime basi difensive (quand'anche fossero sole) contro eserciti che venisser di Francia e dal Piemonte. Allora Mantova collegata a un tratto coi naturali denositi austriaci d'ogni specle, crebbe indicibilmente d'importanza, e tanto più che le opere ne furono migliorate ed aumentate.

Altrettante aggiunte e migliorie crebbero Peschiera, spalla superiore del Mincio. Legnago, già oziosamente perduta nello spazio, e della quale mai non si era parlato in guerra, diventò importantissima, conglunta con Mantova e Veropa, Questa, sempre abbandonata da prima ed occupata senza ferir colno, mutossi in fortezza principale e in campo trincerato di primo ordine, presidiato da un intiero esercito, ottimamente spafleggiato, ed avente dietro di sè tutte le riserve e i depositi dello Stato. Due linee di tanta forza, dalla natura, dall'arte e dalla geografia militare e politica corroborate, non esistono altrove: un esercito numeroso, ben formato, bene istrutto, disciplinato, provisto di viveri, munizioni, rinforzi, liberissimamente manovrando nel quadrilatero delle predette fortezze, ha la facoltà di lanciarsi di là dove e quando vuole.

Qualvolta gli Imperiali siano costretti sgombrare la Lombardia, han sempre agio d'avviare direttamente e sicuramente l'esercito o le guarnigioni dietro al Mincio: un avversario che gli abbia sconfitti nelle pianure da Alessandria a Montechiari, li troverà sempre di bel nuovo accampati alla difesa di quel flume, colla destra appoggiata a Peschiera e difesa dalle Alpi germaniche, la sinistra addossata a Mantova e al Po: perduta quella linea, perduta anche Peschiera, rimane Mantova, bloccabile solo in inverno, e pel cui assedio vi vogliono due eserciti; rimane la linea dell'Adige colle due fortezze ed un flume rapido, grossissimo, assai più difendibile del Mincio; intanto il tempo necessario alla prima Impresa lascia pervenire all'esercito Imperiale i sussidi. Son queste le cause che, dal lato strategico, mandarono a male la guerra dell'Indipendenza nel 1848.

L'Italia indipendente ha plazze assai munite, e opportunissime linee geografiche strategiche, ma scarsi gli eserciti e la marina.

Incominciando dal Regno sardo, l'esercito in attività, prima del 1848, era dl 25 in 50 mila uomlul, e circa 50 mila rimaneano alle case a disposizione : sardo costava 52 milioni annui. Il soldato di fanteria serve sedici anni, ma la più parte li passa in congedo; quel di cavalleria otto, ma sempre al corpo; nell'artiglieria quattro in servizio, poi in permesso per altri diecl' anni, dove ammogliandosi e mettendosi affatto ai mestieri, perde l'abitudine militare. Lo Statomaggiore pubblicò opere d'importanza, fra cui la Carta difensiva de'contorni di Genova, e le Alpi che cingono l'Italia considerate militarmente (1845).

I difetti di quell'esercito sono ben rilevati nell'opuscolo del general Baya e nelle Considerazioni sugli avvenimenti militari del marzo 1849; in fatto il decreto reale 50 settembre 1848 aboli l'antico sistema, diede all'esercito una nuova organizzazione, la quale non essendo per anco compiuta (1851), non possiamo esattamente descrivere. Il regno è diviso in sette divisioni militari, e un comando generale dell'isola di Sardegna; ogni divisione ha un comandante

generale; ogni suddivisione un colonnello. Il servizio militare è obbligatorio per tutti, e si fa la leva annua. In ogni divisione è un ospedal militare. In piede di pace la fanteria consta di venti reggimenti di linea, due di cacciatori franchi, dieci battaglioni di bersaglieri, formando in circa 31 mila uomini : aggiungansi tre reggimenti d'artiglieria e il genio, che formano 5 mila uomini; 4 reggimenti leggeri o 5 pesanti di cavalleria; oltre i veterani, la provianda, gl'infermieri, ecc. Così il totale dell'esercito ammonterebbe a 51,000 persone e 9000 cavalli.

La guardia nazionale fu istitulta dalla legge 4 marzo 1848, « per la difesa della monarchia, per la conservazione dell'ordine pubblico, per secondare all'uono l'esercito attivo nella difesa delle frontiere e delle coste marittime »: e si compone de'cittadini dai ventuno ai cinquantacinque anni, che paghino un' imposta proporzionata alla popolazione de' diversi luoghi. Caso che dovesse mobilizzarsi, ne farebbe le veci una riserva, composta de cittadini esenti da tal servizio, e de'giovani dai diciotto ai ventun anni.

Ecco il prospetto della marina sarda al 1º ottobre 1851:

```
Corpo Reale Equipaggi
```

Reggimento Real Navi

Stato-maggiore . uomini 139 1 vice-ammiraglio, 2 contro-ammiragli, Bassa forza . . . . 1447 6 capitani di vascello, 6 capitani di fregata, e 8 capitani in 2º

Stato-maggiore . 25 1 colonnello, 2 maggiori. Bassa forza . . 720

# Bastimenti e loro artiolierie

```
1. Fregata da cannoni 64 San Michele . . . .
2. dette . . . . 50 Desgeneys e Beroldo . . .
1. detta . . . . 40 Euridice . . . . . .
1. Corvetta . . . 30 San Giovanni . . . . .
                                              I calibri sono
1. idem . . . . 24 L'Aquila . . . . . .
                                               da 60, 30, 24
1. idem . . . . 16 L'Aurora . . . . .
                                                 e 18.
2. Brich . . . . 16 Colombo ed Eridano .
2. detti . . . . 14 Il Daino e La Stafetta .
8. Cannoniere . . 5 caduna . . . . .
1. Fregata da cannoni 12 Il Governolo con cannoni da 68
```

```
1. idem . . . . 10 La Costituzione . id. .
I calibri sono da
                            68, 50, 24, 18
                              e 12.
 1. idem . . . . 3 Ichnusa . . . . . .
```

Il regno ha ventitre piazze di guerra, oltre i capiluoghi di provincia, che ne hanno il grado: tre arsenali di costruzione a Mondovi, Fossano e Cunco. Genova è delle fortezze più importanti, con una magistrale di quasi 20,000 metri, e 800 bocche da fuoco : i passi del piccolo e del gran San Bernardo sono difési dal riatzato forte di Bard; dal movo di Exilles e da quello di Fenestrelle a strada del Mongiorer; a da quello di Esseilion la via del Cuisio: il Sempione difeniesi da se stesso. Forteza principale è Alessandria, necessario erocicinio delle grandi strade militari, e centro delle opraziosi strategiche dell'Alia Italia. Che se per ciò Carlo Emanuele III, appena unite quelle contrade al Piemonte, in ciudese forte, tanto più merita riganto da che cuttilute le Taternita tentationate della base d'operazione che stendesi di là a Genova, e che sarrebbe l'appegio in una guerra contra la Lambardia, o il ricovero in un distatto i ti tocato, per della della

Porti militari sono Genova, Cagliari, Nizza di 1º classe; Spezia, Villiafranca, Saxona, di 2º; Alghevo, la Maddalea, proto Torres, Carlofret di 5º; Camegli, Caprala, Oristano, Portoferro, Sant Anticco, San Reno, Santa Teras, Nado di 4º. A Genova e Villariana vi sono il cauttieri di costruzione dell'anti di controlo di controlo di controlo di controlo di controlo dell'antico di 1815. Il controlo di controlo di controlo di controlo di La controlo di 1815. Il controlo di controlo di controlo di controlo di 1815. Il controlo di 18

Nel regno delle Due Sicilie sono in piedi circa 60 mila uomini durante bussilai pa pare, parte in servicio attivo, e parte in fiseva; e 80 mila per caso di mila per caso di supera, cioè un uomo ogni ezutoquaranta, mentre in Russia è uno ogni cinquanta-sette, in Francia uno ogni ezutoquaranta, mentre in Russia è uno ogni centoquaranta uno ogni ezutoquaranta uno ogni ezutoquaranta uno ogni ezutoquaranta vino esperanta della suranta, docidir di inea, e si bataglio di cacciatori, in tudo 29,200 uomini in pare, e 61,851 in guerra: la cavalleria, sette regimenti in pare, e 101 in perra, commo di quattro siquardoni in pace e cinque in unera con formanti in tutto 4650 uomini e 5612 cavalli in pare, 7364 uomini e con formanti in tutto 4650 uomini e 5612 cavalli in pare, 7364 uomini e 18 servicio dura dici anni, cinque entra, e cinque in fisera. Nell'isolo di Sicilia non è introdotta in coscritione; e i due reggimenti ch'essa deve, riompionis o con forati o coll'ingaggio.

La proporzione di un esercito d'operazione, valutato a sessantamila uomini, in quel regno sarebbe siffatta:

| Fanteria 475     | di linea<br>leggera   | 42,152<br>5,868 | 48,000     |
|------------------|-----------------------|-----------------|------------|
| Cavalieria 179   | di linea<br>leggera   | 4,950<br>1,650  | 6,600      |
| Artiglieria 1/15 | a piedi<br>a cavallo  | 4,144<br>256    | 4,400      |
| Genio 1760       | zappatori<br>pionieri | 500<br>500      | 1,000 (1). |

La spesa sale a 7,200,000 ducati (fr. 50,587,040). Dopo il 1848 l'esercito è di quasi 100,000 nomini. La marina ora conta 15 hastimenti a vela, fra cui 5 fregate; e 12 hastimenti a vapore, fra cui 6 fregate. È dunque il paese d'Italia meglio armato.

Son la cifre date della Giunta de' Generali nel rapporto fatto el re. V. Antologia militara 4853, nº 1. pag. 8 e 22.

Lo Stato pontifino aveva, prima della rivoluzione del 1848, 12,689 uomini, Sussuon 1382 cantili; olter Poliborbio di due regimenti di finateria sivazzen di #4100 uomini. L'esercito stava sotto una 'presidenza delle armi, composta d'un prelato, un primo consigliere e sei consiglieri; e costava 1,750,000 sendi romani, che sono 9 militori e mezzo di franchi. Ora l'esercito-dovrebbe essere di 19,000 nomini, stoto al ministro della guerra.

La Toscana tien qualcire forza nell'isola d'Elha; e le sue truppe consistono Toernato du erregiment di fanteria, un battaglione di granalieri, nuo di caccitatori a cavallo, un corpo d'invalidi e veterani, uno d'artiglieri, tre battaglioni di cacciatori volontari di costa, e quattro compagnie di guardacosta cannonieri, residenti all' Elba. Quivi pure le rivoluzioni del 1848 cangiarono ogni cosa, nè ancora alcuma fu ordinare.

Entrante il 1647, gli Svizzeri, minacciati sulla frontiera verso la Germania, siazera assicurarono il territorio con varie provvisioni militari. Allestivasi un primo contingente di dodicimila uomini, e all'uopo doverano le forze esser aumentate con successivi contingenti. Davano pel primo

| Berna .   |   |  |   |    |   | 1800 | uomini |
|-----------|---|--|---|----|---|------|--------|
| Znrigo .  |   |  |   |    |   | 1480 |        |
| Lucerna   |   |  |   |    | · | 1200 |        |
| Friburgo  |   |  |   |    |   | 1000 |        |
| Soletta . |   |  |   |    |   | 800  |        |
| San Gallo | i |  |   |    |   | 500  |        |
| Uti       |   |  |   | ÷  |   | 600  | *      |
| Unterwald |   |  | i | i. | Ċ | 600  |        |
| C. Mr.    |   |  |   |    |   | 000  |        |

Ai baliaggi italiani erano assegnati 800 uomini; a' baliaggi liberi (nell'Argovia), 500; alla Turgovia, 500; e tra gli alleati era richiesto il Vallese di 1200 uomini, i Grigioni di 3000. Adunque non cra molto divario tra il contingente de' maggiori e quello de' minori Stati.

Vent'anni dopo dovcitero i Confederali occuparis di nuovo e seriamente della guerra, quando Luigi XIV ivrase i Paesi Bass, e soprese le piazze forti della França Contea, paese che antichi trattati avevano collocato sotto la protezione degli Sivizeri. La dieta risolveva che un corpo di tredicinial uonini con artiglieria si tenesse pronto a marciare, e un secondo e un terzo contingente d'esual forza si disponessero a seguitarlo.

Lo scompartimento fra I Co-stati non era molto differente dal testà menziona. Ai tallaggia ilatina, probabilmente per la sovercia aversione lora si servizio dell'armi, era fatto abilità di riscattarsene a denaro. I Cantoni di frontilera vaevanno il diritto e chebiere di soccorso i Cantoni i ovo vicini, e questi lora prossimi. Una dietina ebbe incarion di governar le cose della guerra, di nominare e ricevere ambassicatori, di persuguire l'iminico anche ai di ià de demandia con consciunto stoti il Ultio di Defensiona dell'amo 1650 anche dell'amo 1650 conosciunto stoti il Ultio di Defensional dell'amo 1650 menti dell'amo 1650 conosciunto stoti il Ultio di Defensional dell'amo 1650 mentionale dell'amo 1650 mentional

Pel patto federale del 1805, e per quello del 1815 la forza armata della Confederazione remes stabilità in proporzione del numero delle anime. Nel 1805 em adotata un contingente di 15,000 uomini: nel 15 di 35,758, oltre una rierera di gendi forza (1). Il nuovo ordinamento, decretato dalla della il 31 la glio 1818, porta l'esercito della Confederazione a 64,019 uomini, e una land-webr di forza non determinata.

<sup>(1)</sup> FRANSCEN, Statistica della Svizzera.

Stato generale dell'esercito federale, e suo scompartimento fra' Cantoni

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | GE                                      | (10        | ABTIC                                                              | LIERIA                                                                                                                                                                                                      |                                                         |                                         | FA                                         | TERIA                                                                               | onale                                                                                                                                                                                                                                   | treno                                                                                                                                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| CANTONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Zappatori                               | Pontonieri | Nelle com-<br>pagaie                                               | Treno non<br>ripartito nelle<br>compagnie                                                                                                                                                                   | Cavalleria                                              | Carabinieri                             | Stati-maggiori<br>dei battaglioni          | Nelle com-<br>pagaie                                                                | Totale del personale                                                                                                                                                                                                                    | Cavalli del tre                                                                                                                                                                         |
| Berna Zuriso Zur | 200 100 100 100 100 100 100 100 100 100 | 1000       | 488<br>686<br>569<br>569<br>195<br>195<br>195<br>195<br>268<br>195 | 82<br>50<br>57<br>45<br>29<br>14<br>84<br>14<br>67<br>92<br>66<br>8<br>11<br>21<br>49<br>5<br>5<br>7<br>6<br>6<br>8<br>14<br>8<br>8<br>14<br>8<br>8<br>8<br>14<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8<br>8 | 520<br>192<br>128<br>256<br>128<br>64<br>96<br>64<br>64 | 200 200 200 100 100 100 100 100 100 100 | 966<br>152<br>114<br>114<br>95<br>76<br>76 | 9521<br>4954<br>4102<br>5790<br>5844<br>2994<br>5162<br>2153<br>2066<br>1918<br>360 | 12081<br>6726<br>5429<br>5389<br>5717<br>7522<br>2677<br>2477<br>2477<br>2477<br>2477<br>2477<br>1403<br>1603<br>1218<br>2213<br>1218<br>2213<br>1218<br>233<br>871<br>371<br>371<br>371<br>371<br>371<br>371<br>371<br>371<br>371<br>3 | 707<br>451<br>561<br>172<br>152<br>98<br>60<br>141<br>160<br>85<br>83<br>88<br>95<br>97<br>14<br>88<br>15<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16<br>16 |
| OII . ,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 500                                     | 200        | 49535                                                              |                                                                                                                                                                                                             | 1504                                                    | -                                       | -                                          | 50449                                                                               | -                                                                                                                                                                                                                                       | 5420                                                                                                                                                                                    |

La Svizera, al pari della Unione americana, credette perisolosi gil eserciti stantial; ed anche la trugpa nationale parre istitutione più politica den militare, la quale avrebbe impaccia il potere, e non Impediti gii attacchi dal basso il prese dunque un sistema medio, dello la militza. La totale somma, contribuita dai Cantoni proporzionatamente per mantener la forza pubblica, ed circas 550 milia franchi, mai ntempo di pace non se ne paga che nan quotta parie. La cassa militare federale porta fr. 4,277,000, di cui 2,200,000 vi stamo espreprocome risera, il resto son equalitzata, e i friterese serve alle spese generali annue, che sono di circa 50 mila lire per scuole, çampi d'istruzione, lavori di Stato-maggiore ecc.

Ogni Cmione al bisogno dà all'esercito federale un uomo ogni i 30 anime, o un altro per la riserva. N'e sai più urgenti si chiamerchie la landwehr, che ammonierebbe a 200 mila uomini e anche più. L'esercito federale e la riserva. Secuza lo Stato-maggiore, non giungono che a 64 mila uomini; ciò ducento-diciassette compagnie di fanteria, con 37,245 uomini; venti di bersaglieri, da 2000; ventiquatro d'artipleria, da 1704; due di Lappatori, da 1724; um di

pontonieri, da 71; undici e mezza di cavalleria, da 756; treno, da 1194; Salonmaggiore de l'attaglicio, 1668 in lutto 55,758 somini, 1828 cavalli di tru, 756 da monta. Ciò per la prima levar per la riserva, ducentoliciannove compagnie di fanteria da 29,230 teste; venti di bersaglieri da 2009, selici d'artiglieri da 1536; treno 717 uomini e 1441 cavalli; Stato-maggiore 656; totale della riserva 35,758 momini, e 1441 cavalli di tro. Acturo Cantoni ban quello forza permanente, che fit da gendarmeria; ma quasi per tutto vi sono molte militio. Pen escritato princialmente al tiro.

L'artiglieria a cavallo si trae da Berna, Zurigo, Argovia, e dal paese di Yaud; i bersaglieri di montagna da Grigioni, e da parte del paese di Yaud. Il materiale delle batterie di campiagna dee comporsi di dodici cannoni da 12, e sessantoto da 6, toto obiti da 24, e venti da 12: una batteria di altir 4, e dodici pezzi da montagna. L'artiglieria di riserva comprende inoltre ottanta

pezzi grossi.

L'uomo è coscritto a venti anni compiti: il servizio dura disci anni, poi cinque altri nella riscra, dopo la quela epapriene al la landwelf fino ai cinquanta. L'autorità militare suprema risicde nella dicta, che fa le leggi militari e nomina il generale supremo, il quale non dura più dell'ammanento, a risponde del'propri atti. Clasconi Cantone ha l'obbligo di tener a disposiziono della dicta l'effettivo del contingente, ben armato è intruto, e tutti hanno la atessa nappa, una del contingente, ben armato è intrutto, e tutti hanno la atessa nappa, una cirra sessationali inchi per la finderia, tremita carabine, solventoseltunia locde da fuoco.

Questo ha rapporto ai tempi anteriori alla rifusione del patto. Secondo l'ora panizzazione del Dufour dopo la guerra del Sunderjand, l'escretio federale svizzero consta 1º di un escreto attivo, pel quale ciascum Cantone contribuisce tre comini agni cuto abilanti: 2º della riterra, che è la metà deffesercio attivo. Essendo i a popolazione svizzera di 2,400,000, l'escretio federale avri 22,000 L'ancia della contribuisce della cataloni disporrebe il centrale operario.

Quanto a fortezzo, la natura ne forma la miglior difesa. Venos l'Italia, tolto i ciunto Tirion, è impocassible: il Sanpaturò e du nel prumi più importanti, giuche comanda le valil de fiumi più grossi d'Europa: il Ponte del Diavolo chiude la principal via tri Italia e la Germania, e di là si comunica col Cantout di Berra, Glaris, Schwitz, Grigoni, Ticino, e le valil del Reno, del Rodano, dell'Ara. I balarardi di Basica, Berra, Zarizo, Solura non resisterebbero ad attacchi serj: Ginevra si muni contro la Francia, ma ora distrugga di moro le sue fortificazioni: i a sola fortezza denne a Aarlary, dove sta l'araenda federale.

Da diciottomila Svizzeri stavano pur testé a servizio del papa, de Pacel Bassi, della Spagna: ora fu abolito questo antico mercato di sangue, eppure non tolto. Calcolano in tremilioni di franchi la somna che gli Svizzeri percepirono dal 1450 al 1715 per soldo militare sotto governi stranieri; e settecentomila gli uomini, pertiti di morte violenta in tali servizi (1).

In Russia anche il militare è disposto colla forza che caratterizza quell'autoserzata. Gli elementi dell'esercito sono più uniformi, e l'imperatore può sul popole quel che vuole, onde l'esercito n'è meraviglioso. I Cosacchi danno la famosa
cavalleria leggera. Tale è poi la sovrabbondanza di buoni cavalli, che si potè ne'

(4) Voli MEISER, Houptgeonen des Helvetischen Geschichte.

556 GUERRA.

reggimenti fare squadroni di cavalli neri, bigi, baj, marroni ecc.; lusso e null'altro. Uno squadrone di ciascun reggimento, usseri, dragoni, o corazzieri, è armato di lance. Questa cavalleria è però lontana da quella finezza di servigio, che ad alcuni sembra minuziosa nella prussiana e'nell'austriaca, ma che pure forma i buoni cavalieri; oltre che manca dello slancio, che è necessario quanto la disciplina.

Piccoli erano gli eserciti con cui la Russia fronteggiò Federico il Grande, poscia i Francesi in Italia con Suwarow; ma poi fu ridotta la fanteria a una cieca devozione, per opera d'esso Suwarow e dei generali del 1812. Questa ora non ha veruno slancio individuale; pure si conserva buona, compatta, e dura lunghissimi anni, atteso la severa disciplina e il ben regolato esercizio. Ciò che il sistema prussiano tiene di meglio, fu introdotto nell'esercito russo, e l'artiglieria

pareggia la prussiana.

Le truppe regolari si reclutano nelle provincie più popolose dell' impero, distribuite per distretti come nella Prussia e nell'Austria. Ogni reggimento si compone di sei battaglioni, quattro attivi, e due di riserva. La divisione contiene quattro reggimenti: tre divisioni formano un corpo; e la Russia ne ha sei. I battaglioni di riserva di tutti i reggimenti di ciascuno corpo son formati in divisioni di riserva, tre delle quali costituiscono un corpo di riserva. I battaglioni dell'esercito attivo si compongono di mille uomini; di metà quei della riserva.

L'esercito russo è così costituito. Guardia imperiale, corpo di tre divisioni di cavalleria, tre di fanteria, e in proporzione artiglieri, cacciatori, zappatori, soldati di mare. Corpo de' granatieri, di quattro reggimenti di cavalleggeri, ventiquattro reggimenti di fanteria e diciassette batterie. Seguono sei corpi, ciascuno di quattro reggimenti di cavalleggeri, quarantotto battaglioni di fanteria e diciassette batterie. Oltreciò tre corpi di cavalleria di riserva, ciascuno di ventiquattro reggimenti e dodici batterie; due corpi di fanteria di riserva, da settantadue battaglioni l' uno. V'è inoltre corpi locali, formati in quei distretti di poca popolazione, che possono dar appena quanto basti a difesa della frontiera; tai sono il corpo del Caucaso, quello d'Orenburg, quello di Siberia, quello di Finlandia. Nell' interno si ha dieci battaglioni di zappatori, sessanta battaglioni locali e di guarnigione, nove batterie di cavalleria di riserva, dieci batterie locali, e in fine cenquarantasei reggimenti di Cosacchi.

Il soldato russo serve quindici anni nella truppa attiva; poi entra per cinque nella riserva: allora è libero di tornare a casa, ma per cinque anni ancora può, ad ogni bisogno, esser chiamato. Un ukase recente riduce il servizio a dieci anni, e toglie la coscrizione alla francese per tutto l'impero, sostituendovi reclutamenti parziali, per cui la divisione occidentale e la orientale devono ogni anno a vicenda dare cinque individui ogni mille anime. Sono esenti la nobiltà e il clero; cittadini, artieri, contadini liberi possono farsi supplire; talchè in realtà-i soldati si reclutano fra i servi e vassalli, i quali entrando al servizio, divengono liberi. Dopo le ultime riforme la Russia ha ancora più d'un milione d'armati, di cui 570 mila appartengono all'esercito attivo, con 158 mila cavalli e 1180 canoni; il resto alla riserva: v'è inoltre un corpo separato del Caucaso di 120 mila uomini, e uno della Siberia di 23 mila. L'uffizialità è moltissimo istrutta: un cenno del sovrano o la condanna d'un consiglio di guerra può ridurre un uffiziale a semplice soldato (1).

<sup>(1)</sup> La Wehr Zeiluny del 42 dicembre 1850 dà la distinta dell'escreito russo odierno.

Chochzim era l'antico antemurale dell'impero ottomano, come Kaminiecz la piazza d'arme de' Polacchi contro quello. Ora buone fortificazioni proteggono Odessa e i cantieri di Kerson, a Nicolajef siede l'ammiragliato russo del mar Nero, e a Simferopol stanzia la flotta imperiale, donde in un giorno può veleggiare a Costantinopoli. Sul Baltico, l'impero è difeso da Riga; a Revel stanzia una parte della flotta; e a Kronstadt sono accumulate pietre e cannoni per difesa di Pietroburgo: ma più bella e più robusta è la cittadella finlandese di Sweaborg, con sette isolotti inaccessibili, onde a ragione s'intitola la Gibilterra del Baltico. Varasvia è piazza di primo ordine; e Zamora e Modlin le più forti della Polonia.

Meritano discorso particolare le colonie militari russe. Cominciarono esse nel 1810, come un mezzo più pronto e comodo da reclutar l'esercilo, e perché questo in pace costasse meno, e nel tempo stesso l'agricoltura fosse giovata da tante braccia ad essa restituite. Finiti gli anni di sua capitolazione, il soldato russo torna al paese come straniero, conoscendo appena i suoi parenti; onde importava dargli una famiglia e una patria nuova (1). Il primo tentativo fu violento, essendosi cacciati tutti gli abitanti d'un distretto per collocarvi un reggimento; dove poi i soldati, ignari del suolo e de' metodi, mal riuscivano alla ripugnante fatica. Ma quando l'imperatore Alessandro vide le colonie militari tedesche, le anmirò; e benché gli fosser negate informazioni ufficiali, egli si diede a migliograre le sue nel 1816, e n'ebble favorevolissimo successo. Invece di cacciare la popolazione indigena, vi si mescolarono i militari, obbligando ogni casa a riceverne uno o due, e nutrirli; in compenso restavano liberi d'ogni fitto e imposta.

I legami di famiglia in Russia sono tali, che non vi repugna quest'avere in casa un forestiero, nè l'introdurre fra le pareti domestiche le abitudini di caserma. Quivi il soldato s'accasa, e rimane sempre soldato; laonde l'imperatore può da un momento all'altro chiamarlo all'armi, senza che nell'intervallo gli costi nulla. Potrebbe temersi che queste colonie una volta o l'altra si sollevassero contro l'imperatore; i nobili poi vedeano di mal occhio che questo avesse a disposizione si grosse forze, mentre dapprima dovca ricorrere ad essi perchè concedessero alle sue bandiere i loro servi: pertanto seppero spirarne paura all'imperatore, quasi potesser costoro divenir pretoriani che facessero o disfacessero i car. Alessandro però, invece di distruggerli,

li modificò nel 1831, intitolandoli soldati agricoli.

Nel 1847 ben ottantaduemila soldati dell'esercito russo erano così colonizzati.
L'ordinamento loro è comunista; giacchè l' individuo e la famiglia sono sacrificati alla comunità, la quale provede a tutto, fa tutto per tutti. I pasti per gli uffiziali come pei soldati sono preparati a spese pubbliche; e così gli spedali pe' malati, i mobili per le case. Ogni reggimento colonizzato ha il suo magazzino di grani e foraggi, e ciascun paesano dee deporvene una data porzione; se l'annata corre infelice, da quello si provede il contadino, che poi lo rintegra nelle annate abbondanti. Una cassa di prestito anticipa ai paesani fin cinquecento rubli senza interesse. In ogni colonia si scavarono belle cisterne, cosa preziosa in paese si scarso d'acqua; disposti soccorsi per gli incendj, essiccati i paduli, scavati canali, foreste coltivate, fatti ponti e strade a spese dello Stato. Un regolamento in ben quattordici volumi determina ogni minima particorità di queste colonie; prescrive pure il numero e la dimensione degli cdifizi pubblici.

La popolazione delle colonie crebbe assai, assai la loro produzione; ma spe-

<sup>(4)</sup> PIDOLL DE QUENTENBACE, Cenni sulle colonie militari russe, paragonate colle colonie del Con-Ane militare austriaco. Vienna 1847.

cialmente n'è giovata la potenza militaro della Russia, che sulle frontiere cocidentali e meridionali trova pronto continuamento un escretico per minacciaremente l'Europa. Altre colonie ha essa nel Caucaso, con intento o per cause differenti, tendendo ad assicura le frontiere e e le strade militari di quelle provincie, crrsecreti la popolazione russa, diifondersi l'agricoltura e l'industria, e favorire il commercio c'o montanari.

Le colonie militari austriache mirano invece a difendere le frontiere dalle locursioni del Turchi; e mettre bisognava mantener sempre a la luopo un grusso esercito, si preferi dar quelle terre a gente che s'obbligasse a difenderle armatumano. Pertanto il contadino diventò solatio senza caugiare la prima condizione: mentre in Russia un regimento è collocato in seno d'una colonia, la quale lo mantiere, tatche il soldato, non divien mai agricultore vero. I russi sono per lo più di cavalleria, gli austriaci tutti pedoni.

L'inghillerra non ha coscizione; soltanto, in caso di guerra, leva per heshirero forza dai legni mercantili in marina. Del resto il soldato entra violnatio e per tutta la via; dopo ventun'anno ha diritto a pensione, se inabile al servizio; il governo pot concedere il conquelo. L'ingaggio costa poche cueltulaja di lira, attesoche il soldato è vestito e pagato bene, e provisto di lauta pensione. Si risevono dai cistotto ai vestigiuturo sami gi ritantesie, che la povrat spiage in vaniaggilata. La robusiezza propria degl'inglesi è aumentata dai moltissimi sercizi simustici che le trucco fanno.

La guardia reale conta, in tre reggimenti di fanteria, 5253 uomini, che costano lire 58.400, più che un equal numero ne' reggimenti di linea, « Solo negli eserciti inglesi (riflette il generale Foy) vive ancora la feudalità, rappresentando essi lo stato sociale del paese coll'aristocrazia del sangue e del danaro. L'organizzazione amministrativa non va uniforme. Vestono di rosso, molto tenendo a questo splendido colore (1), e con somma e minuta pulitezza. Il battaglione è di dieci compagnie, di cui due scelte stanno sui fianchi; la fanteria si dispone su due righe, ed è abilissima pei fuochi; effetto dell'esser il soldato di carattere più calmo e riflessivo, e di obbedienza più silenziosa e puntuale. La cavalleria non sembrò, nelle guerre, pareggiare l'accordo dei corazzieri francesi, nè la leggerezza e intelligenza degli usseri ungheresi o prussiani. L'artiglieria e il genio sono proveduti a perfezione, ma non così pel personale. Il soldato in generale è robusto, perchè dalla prima età esercitato; e confidente, perchè sempre gl'inculcarono la superiorità degl' Inglesi su tutti gli altri; presentasi alla battaglia con ardore, vi resiste con ostinatezza. Non si va avanti che per anzianità, il che toglie il modo di profittare delle capacità straordinarie. I servigi sono compensati lautamente, ma piuttosto a danaro, che con onore. La giustizia è resa da corti marziali generali. L'esercito è pagato meglio di qual sia altro, e in tempo di guerra si fa vera pro-

Di fatto, stande al recente Viaggio del generale Marmont, un soldato di fenteria costa all'anno

| in Francia |    | 6 |  |  | L. | 340 |
|------------|----|---|--|--|----|-----|
| - Austria  |    |   |  |  |    | 219 |
| - Prussia  |    |   |  |  |    | 240 |
| Russia     |    |   |  |  |    | 120 |
| Inghilter  | ra |   |  |  |    | 558 |

digalità in tutto »...

<sup>(1)</sup> Eccette einque reggimenti di Scozia , che vestono como i montaneri del lor paese , colle tosce ande , casacca corta , berretto di peile d'orse.

La sproporzione è ancor maggiore per la cavalleria. Ma nella cassa militare ingiese fa entrar grosse somme la vendita de'gradi militari. Il bottino d'una campagna si riparte fra l'esercito in modo che il soldato semplice abbia una porzione, il caporale due, il sergente quattro, il sergente-maggiore otto, il sotto-tenente sodicie, costi via.

Che gl'Indeis sieno sollanto potenza di mare non è più permesso di crederio dopo che nelle grandi genere in Segana e in Germania feero si fellei prove. E hasti dire che quando Napoleone allestiva uno sbarco a Boulogne, Fisola aves disposto da opporti 600 mini soldati; e ali finella guerra del 1814 ne contava 525 mila. L'Inghilterra arma di truppe regulari 129,077 somini, di cei 100,395 per servito del Regno Unito, coi costo di lire st. 57,84,575; il retto nelle coloite della corona; non contanto il grosso esercito nell'Asia meridionale a spesso della Compania; il 70 mila pressonari di Chebesa reggimentali; ordio-pesso della Compania; il 70 mila pressonari di Chebesa reggimentali; ordio-pesso della Compania; il 70 mila promissi di polita iriandee, sistemata militarmente; in tutto 165,488 uomini.

L'escricio ingices cel 1849 contava 7095 militail in attività, choé 66 cobmoli, 366 fementi colonnelli, 960 fementi colonnelli, 960 fementi colonnelli, 960 fementi colonnelli, 960 maggiori, 1827 capitani, 3505 tenerolli, 1327 sottoernenti, alleri, cornette, 490 ufitziali di Stato maggiore, 185 chiurughi, 249 sottajatani, et 621,348 bassi-dinaliali, cipcarali es obidati. 17 nequesti sono 12,555 a cavallo, 5042 guardie, 19,867 artiglieri, guastatori e minatori, 195 colotta di Ilnea, 11,621 soldati e artiglieri di mentina, 8582 rinderio dei reggiore di coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a capito dei della coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a capito dei della coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a capito dei della coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a capito dei della coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a capito dei della coloniali. In quell'esercito della coloniali. In quell'esercito della coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a capitali capitali coloniali. In quell'esercito della coloniali. In quell'esercito della coloniali. In quell'esercito sono moltissime le donne e i figliuoli, sia a miscrito per della coloniali. In quell'esercito della col

Obbligandosi i soldati a vita, non c'è riserva: ma forze non cffettive, che ad un biscon possono arransi, sono d'A,565 gomeno, specie di guardia nazionale al a cavallo; 6 mila uomini di milizia, a mezzo soldo; generali e ulliziali a mezzo soldo, 4574; 5,1777 militari ni ritiro (sono cotando i pensionad di Chebesa); soldati d'articliera in ritiro 8586; soldati di marina in ritiro 6000. La cavalleria, nelle ullime cuerre. fu fino un sesto della fatto.

Dovendo l'Iughliterra custolire post sotto tutte le latitudini, cerca di riprime il disagio e i priocili fine le sue truppe con un sistema di relazione. In prime vanno di guarnicinea a Gibliterra, a Malta, nelle Jonie; e così preparte ai ca-ci, passano nella Senegambia, nelle Antilie, nella Gianna; di là all'America settentrionale, al Canadà, allà Nuova Romarvich, alla Nuova Sondia ecc. Tora non ollara in lavilierra, per usettre dopo alcuni anni verso il capo di Baona Spermaz, l'isola Mauricio, la Nuova Galles meridionale, il Sellan, l'Itodia: poi rimpatirano per ripigliare la rotatoria.

Ogni regimento e stazion militaro des avere una bibliotea. Tocca ai conomili vessire lo so solati. I rendi di tenente, capitano, maggiore, tocuentecolomello (cocetto che nell'artigieria e nel genio) si vendono; clietto dell'aristocrazia, per un anoti prodi una porrei è preculor abranamento. Si riusci
per altro a stabilire che un grado non possa ottenersi se non dopo servito un
certo tempo nell'aracirere; pie men di sei anni di servizio visola per comperar quello di maegiore. Il re può promovere per meriti segnalati; ma dali
rapporti fattiu el 1440 appare che, sei quattro ami precedenti, quattro di

delle promozioni furono venali. Il grado di colonnello e i superiori non si comprano, ne quelli nell'esercito della Compagnia delle Indie.

Quest'esercito è composto di venticinque reggimenti di cavalleria e di centostattanterique di finatriesi, com molta el eccellente artiglieria. I reggimenti sono d'un sol battaglione; e in tutto sommano a circa ducecutomila soldati (1) men attali potrebhero chiamarsi dai prienti altati e moltatizati e sudditi n'ell'india. Soli trentase in trentasettemila sono europe; il resto indigeni (ripar), vantati per disciplina e intrepidezza. La spesa i trai diecei e i doici militioni si. l'anno. Un generale in capo ha il comando supremo; ogoi presidenza ha esercito proprio com un generale sono Stato-massgiore.

I ejpai o sipoi (serive C. Cattaneo) sono uomini obbedienti, fadelli, rare volte diereri, Indiatabili in camnion, mirabilimente solt, i tacturni, robusti della persona in alcune Caste, ma più spesso esili per effetto del vivere troppo parco del frequente digiuno; rassegnati sotto la grandine delle artiglierie, ma poco atti alle battaglie di mano; valorosi, se i capitani sanno cattivare la loro fidocia; agrapti e indoniti, se il comando militare infrange e insusta le traditoini della Casta; e ciò che torna a lobe loro e di tutta la nazione, in mezzo ai regimenti inglesi intemperante i eviolenti e discripinati a forza di battiture, esi sono per soleme legge (1855) affatto esenti d'ogsi simil pran. Sono arredati per violori patto, e haron cost largo siequentio, che eggi fatta titue au valletto, ogni carloro, dei camelli, degli elentali, delle lettighe, degli uomini, delle donne edi rancilli, che mannenta gli antichi erectti di Serse. Persos ogni accampanendo si dunna un opersos dezzer, città vagante, ove il soldato trova ogni sorta d'arte-fette di verse. Persos ogni accampanendo si dunna un opersos dezzer, città vagante, ove il soldato trova ogni sorta d'arte-fette di verse. Persos ogni accampanendo le di evenillori.

Dupprima ebbero proptj condottieri, addestrati e diretti da qualchè milciale che avesse più inclinazione per loro e maggior pratice della loro lingua e degli usi. Nella prima riforma (1766) ceni migitalo d'ounnii ebbero tre ultiziali europei; e l'indigeno, fosse anche di sitrpe regis, non pote più diverpassare il grado di capitano. Nella seconda riforma (1782) si poero tre curopei per oggi compagnia, e il capitano indigeno (natohado) diesse quasi alia condizione di sottuffidate. Nella terza (1796) eggi compagnia di sipoi ebbe tunti ultitali europei, quanti che hau megiameto lagiene, e gli uffisiali indigeni, sempre più da aggi diomestichezza col loro comandanti. Nella stessa proportime al ammozzarone no essi gli spiriti avventurosi e cavalierechi, e si resero più rati fra loro i giovani delle Caste più generose. Le fanterie sono per massimo unure di Bransisti; la cavalleria regisarde e piattoso di colto manomettano, ma di sangge indiano. I Musulmani di vera stirpe turca, araba e afguna banno più caro di servite i principi di loro fode.

Fattanto in questo escricio indo-letiannico ducentomila uomini vamon acquiatando l'uso delle armia europee; e in mezo al sovereimento delle antiche fortune e delle famiglie bellicore, stendono sopra tutta la supericio dell'India il primo tessuto d'una nuova società e d'una futura potenna. Se le pielà, come men timorose di rinnegare la Casta, sono men loutane dalle credenze europee, case per la minore loro alterzza sono anche pila vicine ad appropriari Tarre della nostra milizia. Cetto, i beni dell'opinione e i frutti della forza possono svolgersi solo nel corso delle generazioni; ma intanto è un aspetto sotto il quale fi la merariglia che gli scrittori non abbiano per mon considerata codesta sistutzione. Tuttavia pare che per lungo tempo al soldato indigeno non basterà l'animo d'affrontar sul campo i temuti Europei, nè glieno potrà veuire il pensiero; poichè quoi frammeuti di Caste avverse e di nemiche religioni non possono così presto fundersi in qualsiasi unità di floi e di speranze.

Aggiungeremo come, nel Pengiab, gl'Inglesi fanno flancheggiare l'esercito da batterie tirate da elefanti; onde cannoni da 18 e da 24, e obizzi da 8 pollici

sono maneggiati agevolmente quanto i pezzi da campagna.

È caratteristico l'ordine del giorno, che dava ford Gough nella campagane dell'invento li chi son Pengalir. Il commodante in capo non portebbe troppor ripetere alla fantiria che la prima qualità del soldato, la più formidabile gia al nenrico, fluche il suo ufficiale non gliene del il segno. Un funco irregolare, alla controli processo della risposita del regione del risposita dell'esperimento della risposita della considera della regione del regione del regione del regione del regione della regione del

Gli arsenali inglesi mostrano venticiuque o trentamila pezzi grossi d'artiglieria, dopo averne abbondautemente provisti i porti, le isole, le colonie, le navi:

anzi su queste il numero n'è sempre maggiore del titolo.

Eccelenti porti possicie l'Inghillerra sulte caste occidentali e merdionali e quelli di Spilinda e Portsamotti Irmono non las gara, col mazza delle nuine elettriche, liberati dall'impossibo di due grandi vascelli i vi alfondati. Pertsamotti, centro della mariona militare dell'impore bettamine, e una delle più forti piazze di Enopa, con una digia mervigiano, la Terenade e I camber più genuti del Baropa, con una digia mervigiano, la Terenade e I camber più genuti del Baropa, con una digia mervigiano, la Terenade e I camber più genuti del Baropa, con una digia mervigiano, la Terenade e Cachato.

La marina dell'Inghiltera è magiore che quella di Francia e Russia insieme institre i moltissimi elementi d'icsas possiche, Janno a che mon la manchilterable anche an dissatro. Secondo, il Rupal Kolendor pel 1819, ils Gran frestagna, ali noi del 1816, avec 25 vascelli qi pratin fils, tutli a ric potti, frestagna, di noi del 1816, avec 25 vascelli qi pratin fils, tutli a ric potti, con alimon 80 cannoel e 700 uonini; 45° di terza, da 70 in 80 cannooli con 600 in 700 uonini; 320 di quatta, da 50 cannooli, eda 400 in 600 uonoli ci, 68 di quinta, di 36 in 30 cannooli, e 250 in 400 uonini, 3800 contia anche quelli in in 50 cannooli, con meno di 250 uonini. Seno contia in anche quelli uostruzione. Tutti questi sono di prima classe; vien poi li secondi, che conrenda gli slope e la galenda a boulles, la terza, qi reprofi lastimetti, comanprenda gli slope e la galenda a boulles, la terza, qi reprofi lastimetti, comanromeno il in tutto, gli nomini di mine sono trubantila, di cui diccinila novecento uffitali e fundiorari d'ossi grado.

Forteze ha l'Inghiltera în tutle le parti, e stupenda è quella Al Giblitera, popre una rupe al la 400 in 1500 metri, quasi perpandichare da tutil I lati, e nei solterarei aperti, con dispendio immenso, può ricoventari una piccola flotta. Besa, alda mano a Matta Corfin per signoregatira il Mediferanno; come il capo di Buona Speranza domina l'Atlantico, Aden il mar Rosso, Scilian Foceano indiano, dove poi il unparegiabable il forte William di Calcutta. Inoltre le fortezze dell'ingilillerra sono in tutti i mari, su ogni stretto, ad ogni correnta, dove possa che incucia la sai banulera anche sogni una mare boldata. Su all'estremità dell'Oriente il capo del più grande imporo ne l'impaccia il contrabhando, casa raccopie in una istatule venti mari da guorde in proporta il contrabhando, casa raccopie in una ilsalue eventi mari da guorea, chiamat chila estationi più lontane, che

convogliano dodicimila nomini di truppe inglesi e indestane, per minacciare la capitale della Cina.

Particolar menzione merita l'esercito indelta della Svezia. Anticamente i pro-Stesia prietari erano obbligati seguitare il re in guerra, con un numero d'uomini proporzionato al possesso; e ai niù ricchi, che servivano a cavallo, fn data l'elezione e la nobiità. Carlo XI, vedendo non bastare le finanze dello Stato a un esercito stabile, colla Riduzione del 1680 richiamò alla corona moltissimi possessi. Allora ebbe reggimenti assoldati (vaer [vade); molti beui furono assegnati agli ufilziali e sottuffiziali (bostelle) in vece di soldo; e durò alle provincie l'obbligo di somministrare soldati, che, fuori dei casi di bisogno, stanno in casette sparse, coltivando un poderetto invece di paga; truppe essenzialmente nazionali, e che non infingardiscono nella pace. Molti uffiziali poi coprono impieghi civili.

La Spagna ha una gran linea di fortezze. Tarifa, Algeziras, Malaga, Almeida Spagna proteggono la costa meridionale del Mediterraneo; ma di ben altra importanza era Gibilterra, che le fu tolta dagi' Inglesi nel 1704, e alla quale gli Spagnuoli non poterono opporre che il picciol campo trincerato di San Rocco. Fortissima è Cadice, ed irta di fortificazioni è tutta la sua rada che gira 15 chilometri, fra le quali è memorabile il Trocadero. I villaggi del piano di Granata son ancora muniti dal tempo delle ultime lotte de' Mori. Badajoz e Olivenza sono sue barriere contro il Portogallo; coperte del resto da montagne, e nelle aperture dalle fortezze che or ora accennammo. A Segovia è una scnola militare, e a Santander una fonderia. Il Ferrol è il primo arsenale marittimo del regno, difeso da formidabili batterie. Forte è pure la Corogna; ma più il castello della Mota, vicino a San Sebastiano. Cartagena è anche porto militare, Alicante ha una robusta cittadella, quella di Montioni protegge e minaccia Barcellona, Figuieres è nna delle più forti piazze d'Europa, Pampiona difende i Pirenei occidentali ; Lerida li bacino della Segra. Penisola è posta sur uno scoglio insormontabile; e Mahon nell'isola di Minorca ha un arsenale e magazzini per la marina. Ma la gloria della fanteria spagnuola, considerata la migliore in Europa, scadde dopo la battaglia di Rocroy; ed ora mostrasi meglio nella guerra di bande. La flotta è ridotta appena a una cinquantina di navi. Il Portogallo può armare trentacinquemila uomini, oltre una milizia di qua-

Portogallo rantamila ; e la sua flotta è di quarantasette vascelli. La miglior sua fortezza è Elvas, che con Campo Mayor fronteggia la spagnuola di Badajoz, difendendo la grande strada di Lisbona, e i valichi della Sierra Estremoz. A Campo Mayor si lega Mervao per proteggere l'apertura ch'è fra il Tago e la Guadiana. Il paese montuoso fra Maryao e Abrantes è eccellente per la guerra difensiva, che yl fu spesso agitata. Almeida è opposta alia spagnuola Ciudad-Rodrigo per difendere l passi della Sierra Estrella; e Valenza tien testa alla fortezza spagnuola di Tuy. Forti son pure Elvas, Lagos, Tavira, Sagres. Tre castelli proteggono il porto di Setubal; piccoli vascelli si fabbricano in quello di Porto; ma il principale è quello di Lisbona, col vasti cantieri della marina reale. L'esercito federale degli Stati Uniti si compone di un reggimento di dragoni,

Sucioni uno di cacciatori, otto di fanteria, e quattro di artiglieria; che in tutto sommano a 8600 uomini. La milizia ne comprende 1,801,000. La flotta nel luglio 1849 avea dodici vascelli di linea, di cui nno di centoventi, gli altri di settantaquattro; quattordici fregate, cinque vascelli a bombe, ventidue scialappe, quattro brich, cinque schooner, sel battelli a vapore, sel vascelli di munizione; aventi in tutto 2040 cannoni.

Dopo ciò che qui e qua dicemmo delle forze marittime di alcune potenze,

esibiremo questa stima che, nel senato degli Stati Uniti, fu distribuita nel 1846, e che porta Indicazioni differenti dalle nostre:

Indulturca. Oltro 14 navi a vela e 22 a vapore che sonn a servigia della Compagnia della Unici, 28 pacholoti transalianici per servigio posiale, 72 bastimenti a servizio dell'amministrazione delle dogane, in tutto 134 bastimenti portanti 510 cannoni, l'impliniera trovasi 271 bastimenti armati, che mettono in batteria 4718 cannoni, e in costruzione o dilarranti 500 bastimenti 15,034 cannoni; in totale 671 bastimenti, con 17,772 cannoni e 40,000 uomini: 121 son a vapore.

Francia. Ha 187 vascelli, armati di 4157 cannoni; in costruzione o disarmati 129, e 4625 cannoni; in tutto, 316 bastimenti, di cui 37 a vapore, con 8782 cannoni e 27,551 nomini d'equipaggio.

Musica. Non contando in flotta del riara Casplo, ha, fra armati, disarmati e in costrusione, JTP bastimenti, 590°G canonai, 59 mila uomini ir bastimenti son a vapore. Cinque divisioni la formano: l'azzurra, la bianca, la rossa nel Balico; ia quarta e la quisita nel mar Mero. La prima e la seconda hanno per porto Cronstadi, Revel la terza, Sebastopoli le altre due: la piccola suddivisione ed Caspio ha centro ad Astracan. Opin divisione conta trae brigate; oqui brigata tre equipaggi, composti di un vascello, una o due fregata, uno opin heite a elaquanti legni proccit. A vvii noller never equipaggi di carcio e quin-picco del proccio del

Olanda. 48 bastimenti armati, 508 cannoni; in cantiere o disarmati 86 bastimenti, 1544 cannoni. Totale, 184 bastimenti, di cui quattro a vapore, e 1652 cannoni.

Scezia. 330 bastimenti armati e 660 cannoni; su captiere o in porto 50 bastimenti, 1194 cannoni. Totale, 380 bastimenti, di cui due a vapore, e 1854 cannoni.

Danimarca. 90 bastimenti armati, 344 cannoni; in cantiere o in costru-

zione 12 bastimenti e 752 cannoni. Totale, 108 bastimenti, e 1076 cannoni.
Austria. 74 bastimenti in commissione, 686 cannoni. Di questa, delle Due
Sicilie, del Portogallo portansi come armati anche i legni che probabilmente
stanno in costruzione. Di esse non è noto il nomero dei bastimenti a vapore

armati.

226 cannoni; in porto o su cantiere 4
bastimenti. 226 cannoni. Totale. 15 bastimenti. di cui due a vapore.

Due Sicilie. 17 bastimenti armati, 358 cannoni. Spagna. 21 bastimenti armati, 348 cannoni: 3 de' bastimenti sono a vapore.

Portogallo. 59 bastimenti armati, 225 cannoni, e 4500 uomini d'equipaggio.

Turchia. 51 vascelli armati, 1520 cannonl; in cantiere o disarmati, 12 basimenti, 692 cannonl. Totale, 45 bastimenti, di cui 3 a vapore, e 2212 cannoni. Non si conosce il numero dell'equipaggio.

Egitto. 35 bastimenti armati, 1448 cannoni, 3 bastimenti disarmati e in costruziono, un de quali a vapore. In tutto 58 navi, 1760 cannoni: equipaggio lamoto.

Stati Uniti. 47 hastimenti armati, 1157 cannoni; in costruzione o disarmati, 30 hastimenti, 1190 cannoni. Totale, 77 hastimenti, di cui 5 a vapore, 2345

cannoni e 8724 uomini. Inoltre 13 bastimenti armati a servizio della dogana, e 8 a vapore della forza insieme di 61 cannoni, e 769 nomini.

Messico. 23 bastimenti armati, 42 cannoni.

Brasile. 51 bastimenti armati, 450 cannoni; in cantiere o in porto 11 bastimenti e 525 cannoni. Totale, 62 bastimenti, e 775 cannoni.

Secondo computi pubblicati nel 1848, tali erano le forze marittime, tacendo quelle che sono identiche coi dati precedenti:

Inghilterra, navi 671, fra cui 98 vapori; con 17,685 cannoni.

Francia, navi 546, fra cui 24 vascelli, 40 fregate, 56 corvette, 91 vapori; con 8928 cannoni.

Russia, navi 179, fra cui 45 vascelli, 48 fregate, 8 vapori; con 5898 cannoni.

Turchia, navi 66; con 2660 cannoni.

Unione Americana, navi 77, fra cui 11 vascelli, 15 fregate, 8 vapori; con

545 cannoni.

Olanda, navi 155, fra cui 7 vascelli, 17 fregate, 24 vapori; con 2000

cannoni.

Egitto, navi 38; con 1760 cannoni.

Svezia e Norvegia, navi 380; con 1856 cannoni.

Danimarca, navi 119, fra cui 7 vascelli, 8 fregate, 5 vapori; con 1178 cannoni.

Austria, navi 76, fra cui 3 fregate, 5 corvette, 6 brich, 2 goiette, 1 vapore; con 680 camoni. Aveva Inoltre in arsenale 90 navigli, con 746 camoni e in costruzione 1 fregata, 1 brich, 59 barche.

Sardegna, navi 25, fra cui 3 vascelli, 6 fregate, 14 vaporiere; con 348 cannoni.

Due Sicilie, navi. 20, fra cul 1 vascello e 3 fregate; con 538 cannoni. Portogallo, navi 18, fra cui 5 vaporiere.

Belgio, navi 14.

### S. 74. - 1 Turchi.

Finiremo con un cenno intorno a due potenze, che o ignorarono o non seguirono gl'incrementi curopei, e colle quali i nostri ebbero ultimamente a fare; intendo i Turchi e i Cinesi.

Della natura degli eserciti musulmani noi tocchiamo nella vita di Saladino nel Racconto lib. XIII, cap. 4, e nella Biografia di Saladino. Ciò che da prima diede gran vanlaggio ai Turchi sovra gli Europei, lu l'aver essi prima doltato le truppe stabili, le quali prevalevano ad eserciti raccogitifici. I loro erano composti di tre parti:

P Ussoddalo o kapituli, di glanizzeri, spah i clobigi. De gianizzeri si patrò a lungo nel Racconto, e al tempo di Marnigli fornavano centasorionassi compagnie distinte per handiere, portate dal dodersty o anziano. Oltre il corpo stanziato a Costantinopoli e nelle fortezze incoriatani, ven avvare in ogni governo nella città ove side il bascia. Il titolo di gianizzero era ambito per privingi che travea seco. — Gli spah sono un corpo di cavalleria, in prima di sismita, poi di quindicientia uomini, distinti in ala destra e ala sinistra, porceluti di cavalli assistici. Ma quando le guerre coldi Persia nel 600 cosurirono le razze d'Asia, e dovettero provedersi con cavalli curopei, andarono in decadenza. Cone i gianizare, erano postati dal tessoro impresile di trie in tre mesi, — i tobblis sopo utalciferi.

1 TURCHI. 545

IP II feudate (toprată) è mantenuto colte rendite d'una certa quantità di terrendi ei vini (funer), gravati di queri-folhieo; o si compone solo di compone solo di compone solo di carrendi ei vini (funer), gravati di queri-folhieo; o si compone solo di carrendi ei vini (funer), de compone to di carrendi contava nelle provincie convece o tomini terrendicoquantate il unar e noveceto quantità con sono timur più grandi, i quali rendono non meno di ventimila appri, mentre risono timur più grandi, i quali rendono non meno di ventimila appri, mentre risono timur più grandi, i quali rendono non meno di ventimila appri, mentre risono timur più timur per medo de cimponelli, cicli terrendi criscimi coli che trendi con la continua di carrendi calciare di possessore, solto pera della cadorida di l'interno del servigio era prefisso da Sin Giorgio a Sin Demetrio, cicè dal 24 amrile al 26 ditolhe.

IIIº Il provinciale (seralkuli) vien raccolto dai rispettivi governatori, che hanno fondi appositi per mantenerio: e in tempo di pace presidia le fortezze,

in guerra rinforza il kapikuli.

Cinque ne erano le divisioni: ala destra, ala sinistra, vanguardia, battaglia, retroguardia. Aggiungasi i delhi volontari, ardimentosi, che si buttano come perduti ai rischi maggiori. I dondar della retroguardia giurano difendere sin all'ultimo sonoreo lo stendardo del Profeta.

Sul mare i Turchi furono del primi ad adottare l'artiglieria, e con ciò presero Costantopoli; il cui associo, la flotta di Mannetto II componensi di dicotto vascelli, quarantotto galenza, venicinque navi di trasporto, e piò di trecto legni leggeri. Di poi combatti i cavalieri il Roti e I Verentani. Sotto Seim I vi to dato ordine regolare: reis significava il capitano d'una nave ogaen; signidan-basci l'ammirgatio generile; reis-bacci il vicesammirgalo; signidan-rei il pinto reale, che dovea prefigerer l'itinerario delle flotte del soltano.
Dopo Barbarossa, la funzione di kapidon-bascia era delle più importanti, comandando a tutte le isole, coste e fortezze martitime. Ma poiche i Turchi ebber esempre avversione pel servipio di mare, e ripetano che Dio, dando a loro l'imperio della terra, lasaci quel delle onde agl'itodeli, servivansi per lo più degli
abiltanti delle isole revche, massime folta. Sozia, lascello.

L'exce o vascelli grandi di guerra erano da doemila cioquecento tonorellater uno fabricato da ou financea orbitto di un gua monei carbitto da van sul monei carbitto da van sul monei carbitto di un galarie 27 di altera (1); centoquaranta unomini can arco o futile e pognale li guerriavano, nore schiavi per remo. L'equipaggio pertanto sommava a quattro-cento unnimi la circa; venti lanceli di remi faceano certo futante persono pi cenquaranta o cencinquanta soldati, non contando gli ufficiali el rumerosì servi; contavano iscanore, armani e provitti per sei meis, venticinquemila zecchini. I lecua erano armati dinanti di dne sponoi di brosso, uno a tre denti come una galezaza, non terminato in putua di ferro come lo sprono di una galera. I

capponi dapprincipio erano, come nelle galere, situati solo a poppa e a prora-

Lo spaceto delle prime conquiste ottomane lasció negli Europei un senso di garar, e la persansione che la coloro tuttica fosse superiore alla notari mireparablimente. E in fatto i Turchi avenno tutto ciò che occurrera per divenire la prima potenta martiliana d'Europea, equitale la meglio stutta, etclessimo litorale, tutti l'antieriali se contressione, citama abbondantissama di chiavi comrale, tutti l'antieriali se contressione, citama abbondantissama di chiavi comrale, tutti l'antieria della contressione del contressione della co

<sup>(1)</sup> Str , Marine ollomane.

la loro costituzione non Issoiava che ne approfittassero; e ben presto la batlatglia di Lepatue ebbe cominicato la loro decadenza, compite poi a Navarino. A Lepatto, sebbene combattessero quasi sole galero, pure la linea cristana era protetta da cinque grossi vascelli ; onde pod diris che da quell'ora cominiciassero salle navi le artiglierie grosse. Nel 600 le loro galec, quasi tutte contribite da Verneziani e Genovesi; erano molto leggeri e pono elevate sopar l'acqua, montre i vascelli rotondi o da guerra avvano la chiglia alta e la carena reofonda.

Il mar Nero formava un porto, in cui in flotta sconfitta si potea ritirare per addobbaris el userime di nuovo minacciosa. I Veneziani ia sconfissero in fatto più fiste; ma qualvolta essi avventuraronsi fra i canonoi del Burdanelli per dara quellas guerra riuncio fine possibile col biombardari i serraglio e ritellare i Cri-stiani di Costantitopoli, andarono a inevitabile ruina. Ora si sa che il mar Nero più non è della Porta, e che navi minacciose anoramona tira i formidabli castelli.

Menter l'Europa poscredite, il Turchi rimanevano elazionarji, e ben presolo le Vittire de Vreneitani e del principe l'espenio ruppero pedi fascino, e si conobbe che in forza di quelli stava nella debolezza nostra, e nella mascanza d'unione d'entasiasano con cui nol combattemon. L'impelo resigiono si raltentava nel Musulmani ; se l'amor del bottun el avves fatti erui, in appresso cederano quaterna effencia, com con o santo nuel di famiella.

veruna eincacia, come non e santo quei di tamigua.

Dopo la disfatta di Lepanio, anche i Turchi, ad imitiazione degli Europia, ramareno lessi grossi escondo l'arte moderna; ma questa richiele troppe anguizioni, a cui est inetta quella gente, la quade dovette soccombere man mano che alta forza brutale corrovava il cidiorijoritate dottu. D'ultra parte Venesia era sectio passato neglesacro la forza marittina per quella di terra, e quasi attivazselli non usivizzano a lungo corso se non quelli che il kapieda-abacia iniviava nell'Arcipidago per riscustere l'annou tributo, e che col vento procedesano diosa la isola, sonan perdere di visita la terra. Pertuduo allorebo Casterino inviò in prima fiotta russa nel Moditerranco, i Turchi n'andirarono secnistati. Allora l'assan, originaro persiano, nonintano hapidan-lascia, fee rificiri e marina, l'assan, della contra di contra di contra di contra di contra di coli conspirato in persona di contra di contra di contra di contra di contra conspirato in persona di contra con richia di marina. Sol quando i Prancesi consparono Figlici, i Turchi secondoro ogli Inglesi.

L'inferiorità si senti non solo nelle guerre contro le altre potenze, ma infine anche nell'insurrezione greca. Al principio di questa, disordinatissimi erano i vascelli turchi: il kapidan-basclà aveva a bordo l'harem, la cucina, la cancelleria, dervis preganti, musici, giocolieri, ciarlatani, aguzzini; i traponti erano ingombri di botteghe da caffe; ogni giorno scendevasi a riva per dormir alla cheta, e sparavasì il cannone come dopo una vittoria. La flotta era inesperta quanto nel 500; gli uffiziali non si brigavano delle mosse de'vascetti; il capitano non comandava che alle truppe a bordo. I Greci improvisarono una marina, ma dovettero i principali vantaggi di quella guerra ai brulotti, ch'essi andavano ad attaccare alle navi nemiche. Per lo più sceglievano brieh mercantili vecchi, da 350 a 400 tonnellate, leggeri alla manovra, e obbedientissimi al timono; vi disponeano materie incendiarie e bartii di polvere e di projetti e bombe; aliora spingeansi contro il vascello turco, attaccandoscgli in qualunque modo; il capitano mettea finoco alla miccia, e saltava nella scialuppa su cui già era disceso l'equipaggio, allontanandosi a gran forza di remi per sottrarsi al pericolo della spaventosa esplosione.

Le replicate sconfille e le confine perfitte foere sentire al Turchi la necessità di riforme; ma queste rengono sempre male quando non è più possibile il riadratte. Mahmod II rolle però arrischiarte; e il primo e più auduce colpo fu il distrusgere i gianizzeri. Allora suppii a questi con un arroiamente regolare; ma sebbene per legge cogi il Musulmano sia a disposizione del padiscià, puro non mettendosi ciò in uso fuorchè in tempo di guerra, egii trovò molta renileuza.

I TURCHI.

Oggi l'esercito ottomano è in parte regolare, la parte irregolare, la parte irregolare. Il regolare comprende due corpi, fanteria e avalleria. La cavalleria si catolo di quannta-mila uomini, reclutata fra il popolo senza distinzione, e disposta alla francese in divisioni, brigate, reggimenti. Osò fatta il ridure i soldati a un vestir semplice e non ondeggiante, e alla calatatura curopea; e, cosa affatto mova, ogeni pice e non ondeggiante, e alla calatatura curopea; e, cosa affatto mova, ogeni attaccati al corpo del sullano. Essi che passavano per l'inigiori artiglieri, hem presto non poterno che meravisitaria della presteza degli Europei: ma nei il francese Bonneval, nei il barone Tott, chismati a riformarla, risucirono ad attaccati il majoratanza. Mahuda conservo l'antico modo, sieche vià artiglieria a cavallo, a si indicata della presteza degli Europei e ma nei il propratara. Mahuda conservo l'antico modo, sieche vià artiglieria a cavallo, a si carico del gorevicto iricoveno in natura. Il corpo d'emedici è la più parte di forestiera, Mahund stabili una scuola per formarne, come anche nu collegio militare.

Quanto all'esercito irregolare, può dirsi lo compongano tutti i Musulmani al biggiogno: la cavalleria è costituita di zaim e timarioti, 1 quali ricovono fondi a vita: e la fanteria è radunata dal baschi, ciascuno nel proprio governo.

Li forza principale dell'Impero, nu secolo fa, consisteva nella cavalleria irregolare; ma la perdita della Grima Rec passare alla Russal a l'inquantamila uomini con cui quel kan erano sempre disposti ad entrare in campagna; fruppe di niun costo, sicaché weniaron senza preparatiri, disposti a vivere di roba, e con cavalli sobri, Quo' Tartari audoci, abilissimi a cavalicare, ciecamente obelicuti, esano di gran lunga ia neiglor truppa della Tarchia, che dalla perdita loro restò secrutat. Oggi la cavalleria irregolare le viene dall'ansi, armato ed presa lerca puro è in declune. La fateria irrecolita (cience) el raccolta dai vaivoti, dagil agh; e scena anch'essa in ragione del piccol numero del Mussimani.

Secondo II sistema Introdotto dal presente imperatore, che perà non è escegiuni, fesercito sarribed il trecentionia nomita; s'i almanaco di Cotardinacio del 1849 ne conta trecencinquantamila. E in realtà un impero si vasto potrebbe darre anche il doppio: ma le torme assistiche poto varrebbero in una campagna regulare; in Burupa se ne recluterebbero a fatira ducentomila, e di questa neppur centomila sarebbero regolari e disciplinate, ne soprattutto proviste di abiti utilitare.

Esso esercito si compone di sel corpi. Il 1º, detto la Guardia, si recitata a Nicomella, Brussa, Snirine, Magnesia, ciò co le basciatai a occidente dell'Asia Minore: e il suo Stato-maggiore risiede a Scutari. Il 2º, che qui di Costanitopoli, si recluta ne li passe attorno a questo e sulla costa settentriosale del mar Noro. Il 3º della Riomalia si recitata nel resio della Turma, mi arcecipie dall'alimento dell'Asia Minore. Il 5º septette a Bussaco, levasidalla Siria. Il 0º della Mesopotamia, sedente a Busquad, si leva dal paesi a levante e a mezculo della Siria.

Le diripate montagne del Balan, quasi impenetabili ad eserciti, sono chiamate a houo diritto la salvaguandi soli di impero, e quanto sa al sud di esse è di facile acquisto, anche la Nacedonia colla sua triplico cintura di rugi. Il passagio del Dardanili è difeso da olive citotinal becche di faco; espur il passagio del Dardanili è difeso da olive citotinal becche di fuco; espur il passagio del Dardanili è difeso da olive citotinal becche di fuco; espur il evisiato. Sentari chiude l'impero all'occidente, L'ano all'entrate della Servia; q. Belgrado i Turoli lan diritto di quantiquo; Varan e il più gran porto mitare, e con Choumia diffeude il Balkan. Importanti piazze son pure Rousschouis, Ropoli, Giorgovo Benzasezi, Semendirio, strova, Tarvinii, Serves, Volo esta Costantinopoli è cinta da doppia mura con torri e fasse, e due caserme formano. empi triocerati da starvi un esercito: ma la miglior suu diffese è la positione. Però gli avvenimenti utilini mostrarono che può esser presa; come disinganna-rono chi sperva colla risperazione prodotta da tivere d'Egitito.

Ora il modo e l'ardore delle trupie musulmane non può vedensi che in quelle del Brahreschi, (quivi i eagi di ciscuou artioli l'exano e comandano le truppe necessarie, numerose perché ogni Musulmano è soldato. Il capo dell'esercito da gli ordini a quei capi secondari, e a hai intoro una spoce di Statu-maggiore, utiliziati, cavalieri sestil per portar gli ordini. Tenuissimo è il volulo delle poche truppe stabili; derito aggiore, di tra una turba di mulattieri, camelliori, donne, vecchi, fanciolii, colle tende, il bagggio, i viveri, consumati i quai, riviesti di contribusione. Potrebble longamente star unito un esercito cost di Accampa in massa dove siano acque e pascoli, e ogni tribò forma un circolo, nel cui metro promotano le bestic. La tenda del generale è centro; le altre in cui metro.

giro con ordine gerarchico.

Unica forza dell'esercito è la cavalleria; ne la fanteria contasi se non in passi di montagan. Talva portano seco l'artiglieria sopra camelli, si e cannonir soco per lo più rincepati Cristiani, ignoranti di regolari manovre. Il cavaliero porta ficci, sciabola curva, lugap puegata, ciacuti capi han pistole. I fuelli non sono uniformi di califro, e non s'usano cartoccie. Ordinansi a mezza luna, colle advanzate: nel centro sia la truppa setta; e la tattica consiste nell'inviluppare il nemico, lnagegiata la hattagia da berageliri sveltissimi, repnete la prima fila ella cavalieri s'avventa a gran galoppo sul nemico, col fucile pontato, che, giunti al tiro, sparano con una mano sola, indi voltano di subito per ricaricari intanto sopragiungo la seconda fila, poi la terza. Perriò condulateno da armi pari, il numero deve prevalere: ma non reggerebbero la carica di cavalieria curopea al arma sibanca, pe potrebbero contro i quedrati di finateria stalieria.

Sarà un bellissimo tema per quache giovane animoso e di coscionari di dare la soria delle garre degli Europci contro gli Ottonani. Sono due civili la conflitto, node il campo è ben più vasto che nelle rivalità ed ambizioni del re; le vittorie nostre sono meno depionibil perche salvano li Tincivilimento; e quella guerra di ormati undici secoli è la palestra lunga e gioriosa, dove a vicenda compurero tutte le nazioni, e da cui usetrono i principali miglioramenti, massime della marina. Cl'Italiani vi troveranno pagine splendidissime a testimonio d'un valore che dorme ma, non e sessotto l'artico.

<sup>(1)</sup> Il route di Munater , figlio naturale di Guglichno IV, siaggio a lungo in Oriente preparando materiali per una storia dell'arte della guerra fra i Maomethani ; usa reduce, si uccise nel 1812.

Nel vol. vu delle Memorie sulla Cina dei Gesuiti è un trattato dell'arte militare de'Cinesi, ormai non buono che per erudizione.

Della condizione attuale degli eserciti cinesi pote aversi ragguaglio nell'ultima spedizione intrapresa dagl'Inglesi, e principalmente da lord Jocelyn e Stuart Makenzie, segretari militari di quell'impresa. Da quest'ultimo leviamo notizie intorno all'organizzazione di essi eserciti:

= Quai che sieno i difetti e le stranezze delle loro istituzioni (dic'egli press'a poco), un singolar misto di civiltà trapela dalle leggi e dai costumi de'Cinesi, dal loro ordinamento civile e militare. La milizia, come tutte le altre parti del governo, è amministrata da una commissione d'uffiziali, che formano il ministero della guerra. Gli uffiziali son indifferentemente cinesi o tartari; ma il maggior numero dei soldati è d'origine cinese. Vi è un numeroso corpo, il cui generale in capo (kiang-kiona) è invariabilmente un Tartaro; ma il secondo grado è dato a un Cinese, il quale comanda tutti i soldati della sua razza che vi sono arrolati. Scopo di tale disposizione è di equilibrare la paraialità che ciascuno di quegli uffiziali potrebbe sentire pei proprj. Questa mistione politica delle due razze riproducesi fino nei maggiori consigli dell'impero.

La guardia imperiale, divisa in tre brigate, forte di ventitremila pedoni e tremila cavalli, è di soli Tartari; non entra che di rado in campagna, e il suo vero

servizio consiste nell'accompagnar l'imperatore nelle sue caccie.

La forza numerica dell'esercito in piedi fu diversamente stimata. Le denominazioni dei gradi rispondono esattamente alle europee. Per quanto potemmo sapere, i gradi non discendono al disotto del tenente: fu impossibile verificare se in Cina esistono sottuffiziali come in Europa; forse i mandarini suppliscono alle funzioni de nostri sergenti.

Principio della legge civile e politica in questa nazione eminentemente conservatrice, è l'uguaglianza, vale a dire che fino ai più elevati, tutti gli impieghi civili e militari appartengono al merito. Così tutti gli uffiziali escono dai soldati; ne' concorsi annuali, gli uffiziali che si distinguono ottengono un avanzamento; e la forza fisica è titolo di raccomandazione. È probabile non pertanto che l'influenza e il grado delle famiglie favoriscano questi avanzamenti.

Le truppe, che gl'Inglesi obbligarono a capitolare a Canton nel maggio 1841, erano comandate dal generale tartaro Y-ishan, che aveva sotto gli ordini un generale tartaro; un Cinese sosteneva le incumbenze de' nostri generali di divisione; al disotto vi erano pure generali di brigata.

Umziali e soldati tutti sono sottoposti a pene corporali, al qual mezzo di disciplina i capi spesse volte ricorrono.

Nella tattica cinese, uffiziali e soldati hanno le stesse incumbenze. I mandarini che giungono al combattimento sui loro cavalli, smontano quando comincia l'azione, e si mescolano colle file, forse per stimolare gli altri. Pare che i Ginesi ignorino affatto le evoluzioni di linea e le grandi manovre; nè ho mai veduto eseguire alle lor truppe nessun movimento d'accordo, nè cosa che somi-gliasse alle nostre formazioni di colonna, di battaglione ecc. Nullostante l'esercito è ripartito in divisioni, reggimenti e compagnie: quarantacinque uomini formano una compagnia, e quaranta compagnie un reggimento. I soldati non sono armati uniforme; un certo numero porta fucili a miccia, altri lance e archi. Ad ogni reggimento è o dev'essere attaccato un piccolo corpo di cavalleria.

Oltre i mezzi d'avanzamento aperti a tutti pei concorsi annuali, si accordano

anche promozioni immediate a chi si segnala nei combattimenti, qualche volta accompagnate di ricompense penularie: moratodi Perce, in sua persione passa sovente alla famiglia; il nome di lui è inscritto nel libro dei sacrifis), real contrare la sua premiozione nell'altri mondo. A sessari multi soldati hano distito ad una pensione di metà soldo. La paga non è la stessa per le due razze; il Tartaro ricevo dei nei fate (3 fr. 7), estanza razione, annazione di rise; il Cienes un totel sol cienti (1 fr. 7), estanza razione, estanza razione di rise; il Cienes un fate dei sol cienti (1 fr. 7), estanza razione, estanza reconstruire, person i soldati si portato in dissortiune alla casa del loro carenda, e reclamanco con erida le basilo prisato in dissortiune alla casa del loro carenda, e reclamanco con erida le basilo prisato.

L'escrito è diviso in otto gran corpi, distinto ciascuno pel coloro delle bandiere: l'imperita o gialtò el l'ottoro delle trupe sectie; pol vengono in gerarchia le bandiere bianche, rosse e celesti; giu ultimi quattro corpi portano questi melestimi color, ima con un orbi intorno alla bandiera. Quai stendardo tartaro devo raccogliere diecimita uomini intorno as.ò. Lo stendardo verde appartieno al copo esclasivamente cinese; cutte le bandiere guila portano il d'argone pitalto imperiale ricamato nel centro. Sulle fortezes sventola ordinariamente un vessillo gialto, col nome del forte in gran a lettera nere.

Le armi dei Cinesi del nord differiscono sotto alcuni riguardi da quelle del meridionali. Nel nord sono stanziati numerosi corpi di cavalleria tartara, armati d'archi e di frecce, nel maneggiare i quali sono assal destri. A Cusan nell'arsenale furono trovate vesti di stoffa di cotone, guarnite di pettorali di ferro, e caschetti d'acciajo forbito, somigliantissimi al nostri del medio evo. Non ho potnto chiarire se queste armature difensive appartenessero solo al mandarini, o fossero comuni a tutti i soldati. Le sciabole del mandarini somigliano alla spada degli antichi Romani: lama corta e dritta, fodero ornato a piacimento di chi lo porta; e lo tengono a destra per non intricarsi col turcasso che portano alla sinistra. Il balteo del turcasso è ordinariamente uno del pezzi più studiati del loro vestire, e magnificamente ricamato: anche la faretra è di enoio ad ornamenti, e sorregge il più delle volte nna specie di vagina, dove viene a fissarsi un'estremità dell'arco. Ne ho veduto alcani che potevano ripiegarsi nel mezzo per più facilmente affardellarli, quando non contengono frecce. Queste sono di lunghezza e larghezza inegualissima; ve n'ha di ornate all'estremità con una palla a buchi. che producono un fischio straordinario, che i Cinesi suppongono debba incutere spayento a' nemici. Itampo punte larghe, uncinate a forma di amo: l'altro capo è guarnito di piume di brillanti colori, e le più stimate sono quelle del fagiano di Tartaria, serbate a' soli mandarini.

I soldal portano scudo, fucili a micica, lance, archi e doppia spoda; per amm difensiva un herretto tondo fatto oi sicil di hambio, dipinto con due occli spaventeroli, e quel che val più, a prova di scialoia. Alcuni soldati portano un herretto somigliante a quello de "anadrari, ma senza hottone. Le tarphe hamo ineguale grandezza, fiste pure di hambò, e nell'interno na neello per pessarri il il braccio, e una quigi per assicarriori nella mano dei soldato: sono d'ordinario dijunte all'esterno colin figura d'un diavolo o di qualche animale fantastico che es apaventare il nemico. Questa sociol non reggono a colpo di palla; ma nosti vi è schabioi che possa infaccarii. Il fuelle a miechi somiglia finaticio nostro. e l'ameia no ha simmo quando l'arro, a notivo che precioli in cul mette quelli dei soldato, o alle carioccie che si portano sul petto il un astroccio di contro del colori, con cariovo qiandicio soldici comparimenti, in ciscum dei quali sta una cartoccia. Ocesta giberna è ornata d'una figura, che deve rappresentare una testa di tiere: e per la poca cura necade sevente di albricataria.

Le lance sono di tutte le forme, grandezza, specie; e nel combattere corpo a corpo fanno orribii ferite. La forma più ordinaria è una lunga e langa lana di ferro. Portano altresi lunghissime picche, ed una specie di falce diritta, con manico ortisismo rispetto alla lunghezza della lanae. Gia rabri le frecese sono della stessa forma pei mandarini e pe' soldati, ma differenti nella materia. Il turcasso del soldato è sernatissimo ai dosso, per pertarbo il agevolimente di ordinario quadrato e, platto. Le truppe tartare e cinesi si servono di crabti di forma e di materio differenti; il Tuttari hanno niorite una balestra che senglia tre frecese per volta. Earco è d'un legno elastico coperto di cuojo; la cortia e di esta o di canadio d'again o di diaspro, che si porta al politico dictino cella seconda fanno; la prima, sporgendo allora dalla corda, serve d'appoggio alla freccia, ritenuta per diatoto dalla faltance dissezzo dell'ordice.

La spada doppia è sur arma singolarissima; le due lame, quantunque indipendenti l'una dil'altra, si ripongono nella siessa guaina. Il lalo finierno pel quale sono in contatto, è necessariamente piatto; ma l'esterno è triangolare; a conde la lama forma un prisma. Acceda di velere qualche volta un solutas, armato di questa doppia spada, sucir dalle file con una lama per mano, o abbandonarsi a bizarra pantoniuma, amaquando nello stesso tempo grida appenteroli, di-

e vomitando quante peggio può ingiurie contro il nemico.

L'ornamento dei sodatai dipende dalla funtasia di ciascuno; la stoffa è per lo più un cottone azurro chiaro colle rivolte rosso, oppure un farente rosso orialto di bianco. La tupica o sottoveste secende sino al gunocchio, ed è d'ordinato celeste. Il mome dei reggianto ita sertifica grossia carribra si ulosso e sui petto, cuil aggiunta d'un-motto che dovrebbe spaventar il nemico; per esempio rosses, com di tigre ecc. Un corpo specchia, lu incope dei suo nome porta esti petto quant testa di tigre, e tuto il vestito di questi sobiati è di guissa da somiglatra, per quatti e possibila, il aliminale ci oi opticati ni nome. A ciascun corpo e annesso un eccu numane di aliberi per recura illa battaglia la banderra dei reggianation un cuanto dei aliberi per recura illa battaglia la banderra dei reggianatio dali curopie al tataccano così visumente ai loro colori. In caso di rotta tutti si salvano come possono, e il più delle volte la bandera vion lascatata al nemico: sovene altersa i laffere la setta si su per correre più seguine.

La musica militare dei Cinesi non si può hen definiri. L'intrumento più comme è uus speici di piffero, dal quale non samo cavarre che un sola non musuano pure una specie di trombone. Quanto al cichtre gong che incute terrore, le legg Bassou la unamero di guesti stromenti, che chrono sesere attaccati a commenca campo; e son migliori quanto più fracasso fanno. Per me confesso di non avent unitare di menti stratono più delestabile e più apparenterele che quello prodotto dal gong appena messi in movimento. I clinesi se ne valgono ad ogni proposito come un mezzo chamoroso per far intendere tutti i lori sentimenti ambienti o no, tristi od allegri. Per astuare l'apparriane desiderata d'un vascolto come un mezzo chamoroso per far intendere tutti i lori san partenne à scalutata, con un concerto dello stesso genere : in caso d'i pericolo si battono i georga del vicinato; la sua partenne à scalutata, con un concerto dello stesso genere : in caso d'i pericolo si battono i georga del vicinato; a una parton si battono sempre.

Mella scienza dell'artiglicirà i Ginesi sono estremamente indietro; hanno camonol dispose comme in proporzione al calibro. Alcuni passi da noi guada-guali posavano sette tonnellate (7000 chilogr.); eppure non erano che del calibro di 42. Cen tutto queste si spacenno di frequente. Ad nonne, Poly travamno tutti i dannonal forniti d'angoli di mira, o alcuni di quelli che prendemno a Canton avevano vitti da punturi; im adubito se i loro artiglieri fossero basterol-

mente istuiti per servimene convenientemente. Anche per le loro batterie di canappan fanno un magazzino accanto di ciascua pezzo; il quale consiste più gran buo cettro terra, presso cui ne scavano un altro ancor più grande per mettere a riparo il cannoniere quando ha dato fuo coa 1 pezzo, perotegerio cannoniere quando ha dato fuo coa 1 pezzo, perotegerio cal possibilità d'uno scoppio. I carretti sono pesannissimi, e così poco manegenvoli che non possono mal tirare se non in piano. Infine però si procurarono moni tirare se non i piano. Infine però si procurarono inche trovammo pezzi dagit Americani e dal Portoghesi; e tutti i grossi cannoni che trovammo pezzi dagit Americani e dal Portoghesi; e tutti i grossi cannoni che trovammo con con proportione giustissima di elementi, è grossolana e cattiva. Econo le proportioni

I Cinesi non conoscono bombe nè obizzi, almeno non ne trovammo mai nei loro arsenali. Due obusieri che togliemmo ad essi, erano senza dubbio imitazione mal intesa delle armi europee; e i Cinesi non se ne sarebbero serviti se non per lanciare delle palle cave e vuote; perchè trovammo ad Anung-Hoy quantità considerevole di questi projetti destinati ai pezzi di grosso calibro; vi trovammo altresi palle di marmo e di granito, e palle ramate di tutti i calibri. Per difendere l'ingresso de' forti adopravano una granata da mario, fatta di terra cotta e riempita di materiali d'una gran forza di combustione, che neppur l'acqua può estinguere. Un'altra specie di granata egualmente di terra cotta ha la figura d'una theiera, ed è ripiena delle materie più potenti che si possano immaginare. Dopo averne accesa la miccia, la lanciano colla mano; cadendo si rompe, e il contenuto inflammandosi spande il fetore più ributtante. Alcuni artiglieri sono armati d'un bastone, all'estremità del quale è una specie di fionda che slancia la pietra a considerevole distanza: i Cinesi se ne servono assai destramente. I lore razzi pon sono che giuochi infantili, lunghi sei pollici al più, attaccati ad una verga di bambù, e armati d'una testa di freccia : fanno molto rumore ma pessun male,

In fatto di fortificazioni i Cinesi non sono discepoli di Vauban, ne d'alcun altro ingegnere distinto; e nulla poteano imparare dai Portoghesi di Macao loro vicini, dai quali hanno nulladimeno, sotto molti rapporti, imitato fedelissimamente i lavori. Le mura sono di grossezza enorme, e in generale ben rivestite, ma gli strati di pietra sono mal connessi. Le fortificazioni che gl'ingegneri-cinesi avevano stabilito nel letto del figme di Canton, erano moleste piuttosto che formidabili; grosse dighe ondeggianti, le quali non si potevano distruggere senza molto dispendio di tempo e di fatica; o giunche colate al fondo e pietre sommerse che intercettavano il passaggio, e qualche volta denneggiarono i nostri hastimentl. Al boque avevano due grandi catene attorcigliate, attaccate ad un'immensa zattera, varata sulla parte navigabile del fiume. Le loro estremità erano immurate nella roccia da ambedue le rive, ma per mezzo dell'argano si potevano lentare in modo, da lasciar il passaggio pei navigli, pol rialzarle. La zattera fu portata via da una grossa marea; ma fosse anche restata al suo posto fino al giorno in cui attaccammo i forti, non avrebbe resistito all'urto di un vascello di linea.

La marina cinese è divisa, se fui hen informato, in marina di flaune e marina di marc nè è raro il veder degli ammiragii che conandino truppe di terra. Alcuni hattelli di flume sono eleganlisismi, con stravaganti momi; e vi è alcune specie di legni, i cui moni generio sono granchi ropold, drapomi cofunti coc. Questi battelli servono singolarmente pel contrabbando; sono stretti, lunghi da circula a seitanta piedi, armato il cinquanta o essenata renatori, che con remi

leggerisaini fanno volare il hattello con incredibile valocità. Queste specie di Jacrèp portion assi bene la vela; e potchè la natura del commercio al quale sono adoperata, le mette sovente le nonfiliti co di mandarini, il tore cupilaggi sono armati di ficule e di sucio, che d'ordinario si mettono sulta sponda per proteggere i rematori e rendere impossibile l'arrendaggio. Equationes costruiti e armati sono i lattici de mandarini, coli differenza che sono dipini di colori viri, è le oro altre sempre copreti d'una quandia di reber. Sopre ciacsem distilcio proposito della longo destinati ad eseguire il saltuo (chin-chin) che i battelli contrabinaziori non mancano mai di farsi l'un l'altro con squisita pulitezza, quando s'incontrano, alfarriro, alla partezza.

Uno del più slegolari leggetti d'armamento è il tabernaceletto coll'idolo, di cui così l'attelli come le cue sono tutti provisti. L'incesso y ande controli davanti a quest'idolo: ul timo sovente dei pezzi d'artifizio in sono norre e lino a tapo te de sono essumianto bece, vien ratato con molo rispetto; so per disgrazia sopragiungo uno burranea, e che l'idolo, sordo alle presidera dell'equipaggio, non aquesti il travero degli elementi, incomiociano le ingiorie, e qualche volta l'idolo vien gittato nell'acquis; poi i marinai soddistitui di queste vendetta, attendono la lavo sorte con meravigilosa rassecanisco = ...

Noi abbiamo levato alcune delle culte, con cni il superto, Britano deride l'inferioria dei Ciones. Espure non va spezzata del tutto la piotenza che dicide pirati terribili, che nel 1809 menò guevra mattituma feroce, che socgiogo gli anno 3 stati degli stutte, el liteno servi malgrado i regiutta i forrai del Mussimani. Il genio loro insiatore potrebbe applicarsi a migliorar le armi, ora ch'elbero a fare un esperimeno che prima non avevano mai solemento; e con tanto poto tanta regolarità di ordini, tanta finezza d'arti, tanta artiglieria, tanto danare, potrebbero costiturie una potenza formádabile.

## S. 76. - Epilogo.

La guerra non è lo stato naturiate dell'omore; ma le passioni, rese maluege, heu tosso ve lo portarono. Dapprincipio essa fui di tutti, ogunno difendencio, ogunno assalendo; nè terminavani che col distruggere o rendere schiavo l'inico. Più gli umoni si applicavano nella slate arti, più importo di assicarar la pace delle molitudimi col daro ad alcuni per spocial destinazione la guerra. Così appertuto una garar della manico core la mano dall'arcir per impogniter la guerra forma della manico terre la mano dall'arcir per piraguiter la guala, è questi polernos occionarrisi con armi acconoc, conveniente sercicia, per la manico della savore col e l'attende la Complesso e il risolitamento di tutte le cognizioni, che si potrebbe da essa dedurre lo stato di cività d'un popolo.

L'esercito è manifestamento della vita d'una nazione; nè nazione si chisma qualla che fesse pirtu di questo estramo argomento per insolvero i litigi fra popoli che non abbiano verun superiore. Cruda necessità; ma finchè durino la prepotenza e l'ambiano, questa sarà sempra la guarentigia affinchè l'indridualità non rimanga abbilita, nè calpestati g'interessi d'un popolo.

Dapprima l'uomo combattè isolato, operando secondo le proprie forze: ben presto si uni con altri in modo, che le forze di tutti formassero un insieme. Ne vennero così i corpi; i quali tengonsi tanto più perfetti, quanto han maggiore somigliamza coi corpo umano, al cui bene giova che le forze e il nutrimento vadano in egual dose ripartiti. Perciò i migliori eserciti non hanno corpi scalti distinti. La formazione di tali corpi, l'estensione, la profondità, la figura differirono, ma secondo ragioni e calcolo, non per capriccio. L'ordine migliore du sempre quello che più facilmente prestavasi a cangiar disposizione, ed acconciarsi a tutti i movimenti.

Gli eserciti, in antico siccome ora, sono la combinazione di tre sorta di fore vive: forza di braccia, d'animali, di macchine; e l'arte consiste nel furne uso razionevole.

Prima forza dunque è l'uomo; nè vi son macchine che possano tenerne le veci. Perciò la Intanten fia sempre dai migliori considerata come il nerbo; cavalli e artiglieria sono mezzi contro di essa per romperta o dissiparta. Solo nelrifinanzia o nella decadenza dell'arte prevalse la cavalleria, do ove la conditione sociale rechi importanza a quest'arma, siccome nel feudilismo e fra nomadi. L'eccasso di macchine e anche d'artiglieria, per quanto eggi il a la resa di facile trasporto, seoma la mobilità, e in conseguenza agti uomini il pentimento della propria forza. La fanteria, fuodamentalmente costituità dalla moltitudine delle braccia e dalla risoluzione degli spiriti, é forza essenzialmente democratica. Il Romani, como i Groci, tendevano a rovessiera il mentico col posso ia fronte

dell'esercito si dirigeva al centro; una fila succedeva all'altra; i projetti non servivano che ad ingaggiare la mischia, nella quale poi ciascuno adoprava la propria forza e destrezza. Nel medio evo sottentra la cavalleria: son rapide irruzioni nel paese nemico, proponendosi la distruzione e il saccheggio; finchè Carlo VII non rimise le truppe stanziali, che poco a poco furono adottate da tutti. L'introduzione dell'artiglieria cambiava faccia alla guerra ; la cavalleria rendevasi inutile, e acquistavano pregio la fanteria svizzera e la spagnuola. Nella guerra dei Trent'anni, il principe di Nassau e re Gustavo Adolfo inventavano un sistema regolare di tattica; dividere gli eserciti in frazioni convenienti, alloggiare alla campagna, vestire uniforme, munirsi di picche eguali, far attacchi concertati. Da questa scuola uscirono Montecuccoli, Turenne, Guibert, pieni di accorgimenti: poi l'arte si allargò sotto Luigi XIV col sistema degli assedi introdotto da Vauban. Ancora gli eserciti erano scarsi, infiniti i bagagli; nochi perivano combattendo, molti di stepti e di malattie: nell'inverno sospendeansi le operazioni; rarissime davansi le battaglie: onde la spesa e i patimenti erano gravissimi e scarsi i risultati.

Federico II senil l'importanta della prontezza, e creò la tattica moderna: all'urdine profundo e seratos sostitui Il notitie e distese; invece di trompere il ceatro del nemico, insegnò a girarne le ale, e con dimostrazioni false portare lo sistrao maggiore sul punto debole del nemico; moltiplicare le artigliere, e che si inscrociassero col fucos de moschetti, in modo che, se il nemico avanzasse, prima di venir alle lajonotte si trovasse spossato.

Nelle prime guerre della Rivoluzione avensis à fare con licee debait di fundra; e poiche alle truppe subtaire e disordinate biogonava infondere la fiducia morale, rivalasero le masque e l'ordine profundo, e con entusiasmo spinganasi addissos ai cordoni austifacia; stateocata la ruffia seru ne pumbto, un lattatigione succeiva all'altra; et essendo numerosissimi i combattenti, arriverano a qualda code de la vittoria, chie en comercia protono corretta i dari indictor, populariole code la vittoria, chie en comercia protono contratta de la vittoria, chie en comercia protono contratta del la vittoria, chie en comercia protono con la vittoria, chie en comercia con la vittoria, chie en comercia della vittoria con la vittoria con l

EPILOGO. 555

elle, e riuniris se s'appianava, e restringerai se decimate; e così disporsi prontamente ad una forte difesa ca du ma mobile offesa, e nella pare conservarsi in modo economico. Sono appunto be condizioni che dicemmo più opportuna al corpo. Quando poi si venne alle braccia con Inglesi e Russ, stabili sulla loro linea, dovette tornarsi all'ordine sottile, nel quale è più forte l'effetto materiale della moschetteria.

Napoleone, soldato d'artiglieria, fe il maggior uso 'de' cannoni; lo che rende micidialissime le battaglie, nè però più decisive. Avea cinquanta o sessanta pezzi negli immortali suoi trionfi d'Italia; milleducento quando soccombette in Russia e in Sassonia.

La pace succeduta lasció meditare sulla scienza belica, in modo da farme veramente lo stilla od futute lo scienze, e il triondo dell'inciligienza sovra la mutabile fortuna. Il genio privilegiato più non basia per concepire de effettura il pessivo strategio; ma ai richiche una scienza di aguerra, estessa ben anche agli uffiziali, che desono sopravvolere l'esecuzione, e modificaro ovo il cuso cenda necessario, ta seisenza delle guerra la per principio fondamentale l'applicazione delle masse, e si compone di tre combinazioni generali: l'arter diactione delle masse, e si compone di tre combinazioni generali: l'arter diactione della masse il più rapidamente che si pessa sul punto decisivo della linare d'operatone; elli Più di combinare sul punto più importante del campo di battaglist l'uso simultano della maggior quantità di d'armali.

Questi principi resteranno veri, per quanto si mutuo gli accidenti; giacchè la strategia rimana esmpoe geaulo, per quanto taria la tatica. Il raffiammento dello armi e delle manore renderà spaventosamente pronta la prima guerra in grande: non sembra prèp ossea aspettars, per na pezzo, cambiamento fondamentale nelle armi delle truppe da terra, pè trovarne altra che supplisca del quivalus alla prodiciosa combiazazione offerta da fivelic colla balonetta in canan.

Bensi l'Introduzione delle navi a vapore dovra cambiar la guerra di mare, nache tacendo le agreviaze che rechemano alla terraste col potrare avvisi e soiconsi, e lattere le coste. La torica del sopravvento, oggi base della tattica navelquiandri quando nè vento avveno ne bonaccia non terramani i moversi. Minore cultari quando nel visi richiede, e serve anche genie non troppe avveza alla vila marianesea: ondo agvorimente tovasi di vilago, pè pi ressa all'Engilitera i si arianvantaggio di avver un'immenas riserva di marian negli equipaggi mercandi. In abatello a vapore anche piccolo può tevarsi in vantaggio sopru au grosso di batello a vapore anche piccolo può tevarsi in vantaggio sopru au grosso di ci da prora.

Sí objetta che la caldija e il meccanismo son così delicati, che il minimo colopo mette un hattello fuer di servigio; che la nusi grosse dovrinno avere o colopo mette un hattello fuer di servigio; che la nusi grosse dovrinno avera posto alle minimo di sa hattaglia; che il maneggio delle runce richicle che i battelli s'attellino nd ura certa distanza, e quindi fa abilità al nemico di traforarvisi per mezza e sconoriciria in fila.

Objecioni di tal natura sono solite ad ogni novità, di cui pon sieno per anco conocciuli tuti gli eliciti. Il vapore in invazione sorramanente popolare, e s'o meso a servigio dell'industria, del commercio, delle comunicazioni qual meravigita sen on direttanta proteizza acquistà nelle applicazioni alla generalo, già alle rotte si supplisce colla vite, posta nel mezo, lo che di agevolezza di allinearis sersali; battelli di grossistamo portata già velamo; forne s'imparalainearis dell'artico di conditatibile; e chi indovina i futuri miglioramenti di un'arte che si fa gignate, oporro anta igni? E forse un signon a forra stessa che un'a questi legni, verrà adoprata anche per arma, e potrà o lanciar torrenti d'acqua bollente, o una salva di scaglie, o movere irresistibili falci che impediscano l'arembaggio.

Allora potrebbe aprirsi un'era nuova all'arte del combattere. Ma allora come adesso sarà vero che cattiva è l'organizzazione militare quando cisiami troppi cittadini o troppo pochi alle armi; quando onori soverchiamente i combattenti, o li vilipenda; quando ne sfreni la disciplina, o li sottoponga ad una avvilente: unaquo l'esercito non propozioni alla pazione: resterà vero che il mi-

glior esercito è quello dove concorrano queste condizioni:

1º huon sistema di reclutario:

IIº buona formazione;

IIIº sistema di riserve nazionali ben disposto;

IVº truppe e uffiziali ben istruiti alle manovre e al servizlo interno e di campagna;

Vo disciplina forte, eppur non umiliante;

VIº sistema di ricompense e d'emulazione ben combinato;

VIIº armi speciali (genio e artiglieria) istruiti a sufficienza;

VIIIº armamento ben inteso, e se si può superiore in qualità a quello del nemico;

IXº Stato-maggiore generale, capace di trar profitto di tutti questi elementi, adorato in tempo di pace a lavori preparatori, e cogli archivi ben forniti di materiali storici, statistici, geografici, topografici, strategici.

Materialmente dorrà avere energia, mobilità, agiità: moralmente, esser costo la minore spesa possibilie, cioè aver cuisato le minore graveze alla nazione cui è chiamato a difendere. L'economia sociale si dia dunque mano colla scienza militare; e l'una e l'altar son corontte dall'unamati, duesti insegnia a risparmiare ogni patimento inuttie, e impose per suprema cura la conservazione di soldato. E pi la geurra si refilma, minori mati essa cagiona alla società; difinationale della conservazione di sono prototi e decisivi, il che abàrevia lo stato ostile e perciò i disastri delle popolazioni.

Testè si formò una società per aholire la guerra; tenne congressi nel mentre l'Europa divampava d'incendi bellici; e suggeriva il disarmo nel mentre i principi riconoscevano d'aver salvato I loro Stati unicamente per forza degli eserciti. La derideremo per questo come un'utopia? Cinquecento anni fa si sanchbe deriso chi avesse detto non esser necessario che tutti i cittadini fossero guerrieri, e che bastava tener în piedi un esercito. Certo però i tempi, în cui la guerra venga abolita, sono ben lontani; lontani quanto il tempo in cui cessino la prepotenza, la sproporzione delle forze; in cui le nazioni ahhiano trovato il vero loro assetto, e il modo di esprimere la volontà dei più e di farla eseguire col mettere in accordo gl'imperanti e gli obbedienti onde raggiungere uno scopo comune, la felicità di ciascuno nella felicità di tutti. Finchè ciò arrivi, proclamiamo che è assassinio ogni guerra fatta per causa non riconosciuta giusta. Sventuratamente le ragioni legittime sono ancora troppe e mal determinate: onde sottentra la legge suppletoria, che vuol risparmiato tutto il sangue e i patimenti non necessari; vendette, rappresaglie sono colpe davanti al tribunale della giustizia, superiore a quello dei re. Un diritto delle genti che pretenda giustificarle sovra gli esempi del passato, merita l'anatema di tutti quelli i quali credono al progresso, e che la violenza debba cedere all'idea e all'uso morale delle forze.

Quel feroce diritto avea proclamato Guai ai vinti, e slerminava le popolazioni e le civiltà; ma perchè non distinguevasi l'esercito dalla nazione. Or l'EuEPILOGO. 357

ropa civile il severa affato. De il diftato del vincitore sul vinto, per quanto in migoto, vi si fi sentire anora: essentire anora: estata: i. via pagna dominava anora noi gabinetti che pure s'inttolevano cristiani. via; tempi nosti produnano esser satale le nazionalità; e in caso d'injurias, unico scopo della vittori. Il raddrizzar il torio; unico vantaggio della vittoria il roggiundagna la casa estipata, essere compessiti della spesa, o garantiti ci l'eventualità d'una nuova ingiuria. La nazione che sa mantenere moderazione ende sittoria e condunta nel sistoria e condunta nel distribi.

Ma rimosse anche le solite cause di guerra, compaiono talora di guegli nomini grandi e funesti, esaltati e maledetti, che chiamansi eroi, e che strascinano il mondo alla guerra. « Le persone estranie al mestier dell'arme non saprebbero concepire quell'inquietudine turbolenta che guidava Alessandro al Gange, Carlo XII a Pultawa. La guerra è una passione fin negli ordini della milizia; ma per quei ehe comandano, è la più imperiosa, la più imperiante. Dove troverete un campo più vasto alla vigoria del carattere, ai calcoli dello spirito, ai lampi del genio? All'uomo infervorato dalla guerra, fame, sele, ferite, morte imminente producono una sorte d'ubriachezza; la subitanea combinazione delle cause indeterminate colle eventualità prevedute getta su questo giuoco d'esaltazione un interesse di tutti gli istanti, pari all'emozioni che a lunghi intervalli fan nascere le situazioni più terribili della vita. Qual potenza sul presente cotesta volontà del capo, che incatena e scatena a sua voglia la collera di tante migliaja d'uomini! qual supremazia sull'avvenire il talento, le cui ispirazioni regoteranno la sorte di molte generazioni! Quando il Dio d'Israele vuole prostrare i suoi adoratori sotto il peso della sua onnipotenza, intima loro: Iq sono il Dio degli eserciti » (1).

Per far movere un intero esercito come un corpo unico, difenderne tutte leiparti, e far che tutte convergano all'offesa, accorrer rapidamente ovunque bisogno accade, mantener corrispondenza colla riserva, colle piazze forti, coi magazzini, cambiar a tempo la linea d'operazione, spigilarsi da' mali passi, vuolsi più che l'arte: e qui consiste il emio de' erna capitani.

Rispettiamo il genio sotto qualutque forma si presenti, come la più ecceba aminifestazione della divina faraliti, eveneriamo un ordine providenziale, per cui sembra che la guerra sia inevitabile tra la discendenza di Galno e Abele. Checche ne dizano i pote i i declaratato; da uma hatispite può oggi risultar la sorte d'un passe, cicè la libertà o l'arvilimento: ma è par verò che dovrà esservi prepartata da casi anteriori ; è altrettatio vero che, da qualunque senimiento sieno animati due eserciti combattenti, la superiorità rimarrà sempre a quello che più a lungo sa conservare la sua linea di bittatglia.

La guerra dunque non è un mero giucoo del caso, un trionto della grora brutale; lesmà della forza abutale; sostenuta daffahnegazione e dal coraggio. Importa dunque studiarta, e procurare bono escretto, buoni generali, buoni ultriali, persuast che questo grado non è vocazione di estato ma vocazione di capacità. E buon esercito non è, quello che, asi statant, sa lanciaris con Impeto di vulore; bensi quello che sa sostellere con fermezza gli oscuri pericoli, la rigida disciplina, la continua subordilazione, e reggere costante alle prove del dissastro. Tutti frattanto sonvengono che gli eserciti sono esorbitanti; per quanto convengano pure che le spese della pese carnata, gravosissime agli Stati, non pregiudicano ai particolari quanto una guerra guerreggiata. Sel ricordino coloro che ai mali presenti invocano per ringoli la guerra, cich um mal nuovo, che a nessuo edgi altri

558 GUERRA.

ripara, nazi tutti gl'arclenisce Bend, chi ha Tocchio all'avvenire, si ricordi che l'esercito foder-ale degli Stati Uniti, cloò d'un paese vasto quanto l'Enropa occidentale, non oltrepassa in numero la guarnigione in tempo di poce della cità secondaria, meditarranea e infortificata dov'lo servico. Il momento in cui le armi divention citalene, sarà quello per avvenura del maggior progresso che la civillà possa, nelle presenti condizioni, aspetturis: ma per arrivarvi, quanti aller jassi deve fare la politica, quanti la morale!



FINE

# INDICE DELLA GUERRA.

| S. 1. La guerra pag.                                              | 7   | §. 35. Rassegna degli antichi scrit-                         |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------------------------------|------------|
| 2. Fonti della storia della guerra                                | 16  | tori militari pag.                                           | 132        |
| 3. Primordi dell'arte "                                           | 25  | 34. Il generale »                                            | 140        |
| 4. Armi persiane »                                                | 24  | 35. Il medio evo »                                           | 145        |
| 5. Condizione degli eserciti per-                                 |     | 56. Incomincia miglior indirizzo                             |            |
| siani nella Ciropedia . »                                         | 25  | all'arte della guerra . »                                    | 150        |
| 6. Battaglie de' Persiani »                                       | 28  | 37. Guerra di Monteaperti . »                                | 155        |
| 7. Ordinamento degli eserciti                                     |     | 58. I mercenarj                                              | 161        |
| greci »                                                           | 35  | 39. Armi di quel tempo, ed altre                             |            |
| 8. Battaglie principali dei Greci                                 | 44  | particolarità »                                              | 163        |
| 9. I mercenarj. — Senofonte »                                     | 45  | 40. Armate di mare »                                         | 169        |
| 10. Alessandro »                                                  | 46  | 41. Arte nuova della guerra                                  | 450        |
| 11. Gli elefanti e i camelli . »                                  | 55  | Armi da fuoco »                                              | 172        |
| 12. L'arte decade fra i Greci . »                                 | 54  | 42. Cambiamenti recati dalla in-                             |            |
| 13. Gli Ebrei                                                     | ivi | troduzione dell' armi da                                     |            |
| 14. Arte militare fra i Romani.                                   |     | fuoco Loro perfeziona-                                       | 4=0        |
| La legione primitiva                                              | 55  | mento »                                                      | 179<br>180 |
| 15. Osservazioni sopra il primo                                   |     | 43. Delle mine » 44. Rinnovamento della milizia »            | 181        |
| ordinamento della legione                                         | 65  |                                                              | 186        |
| manipolare                                                        | 69  | 45. Battaglia di Fornovo » 46. Machiavelli come storico del- | 100        |
| 16. Disciplina dei Romani . »                                     | 09  |                                                              | 189        |
| 17. Ricompense, trionfi, castighi,                                | 72  | l'arte » 47. Contezza degli eserciti impe-                   | 100        |
| formole »                                                         | 73  | riali, francesi e inglesi »                                  | 195        |
| 18. Gli accampamenti romani »<br>19. Riflessioni di Bonaparte sui | 13  | 48. Condizioni degli eserciti da                             | 100        |
|                                                                   | 76  | Carlo VIII a Luigi XIV »                                     | 208        |
| campi antichi »  20. Ordine di marcia e di bat-                   | 10  | 49. Miglioramenti della scienza                              | 200        |
|                                                                   | 79  | militare                                                     | 210        |
| taglia                                                            | 10  | 50. Le fortificazioni si cambia-                             |            |
| * mani                                                            | 82  | no. — Il baluardo »                                          | 214        |
| 22. Strategia e tattica »                                         | 85  | 51. Degli ingegneri militari in                              |            |
| 23. Strategia e tattica degli an-                                 | 00  | Italia »                                                     | 219        |
| tichi. Guerre puniche. »                                          | 105 | 52. Vauban                                                   | 230        |
| 24. Degli stratagemmi »                                           | 110 | 53. Differenze tra gli antichi e i                           |            |
| 25. Della cavalleria »                                            | 111 | moderni »                                                    | 233        |
| 26. Segnali militari »                                            | 112 | 54. L'arte nel 1600                                          | 238        |
| 27. Poliorcetica »                                                | 114 | 55. Scrittori militari Monte-                                |            |
| 28. Armate di mare »                                              | 119 | cuccoli »                                                    | 241        |
| 29. Amministrazione degli eser-                                   |     | 56. Condé e Turenne »                                        | 243        |
| citi antichi »                                                    | 126 | 57. Amministrazione degli eserciti                           | 248        |
| 30. Cangiamenti introdotti nella                                  |     | 58. Secolo di Luigi XIV. Arte                                |            |
| legione »                                                         | 127 | moderna »                                                    | 250        |
| 31. Deterioramento dell'arte . »                                  | 128 | 59. Scrittori militari dei secoli                            |            |
| 32. Forze militari sotto gl' im-                                  |     | XVII e XVIII »                                               | 255        |
| peratori »                                                        | 129 | 60. Il Maresciallo di Sassonia »                             | 258        |
|                                                                   |     |                                                              |            |

| S. 61. Federico II pag. :         | 261 |                                     |
|-----------------------------------|-----|-------------------------------------|
| 62, Imitatori e contraddittori di |     | 69. Reclutamento                    |
| Federico II Guibert.              |     | 70. Progressi dell'arte moderna » 2 |
| Ordine francese »                 | 269 | 71. Letteratura militare > 3        |
| 63. Quistione dell'ordine profon- |     | 72. Armerie                         |
| do e del sottile Lloyd »          | 272 | 75. Parallelo delle potenze eu-     |
| 61. La bajonetta in canna - Su-   |     | ropes                               |
| periorità della fanteria 💌        | 276 | 74. I Turchi                        |
| 65. Regno di Luigi XVI            |     | 75. Armi cinesi 3                   |
| 66. Della guerra di mare          | 282 | 76. Epilogo                         |
| 67. Guerre della Rivoluzione      | 288 |                                     |

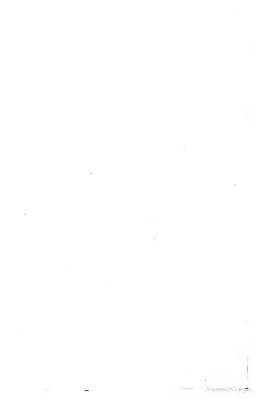





